

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 03.01.132

# MISIELI Esercizi Morali Vol primo



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest ILC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest ILC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 03.01.132

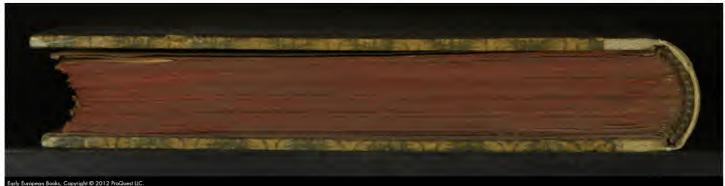

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by coursesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 03.01.132





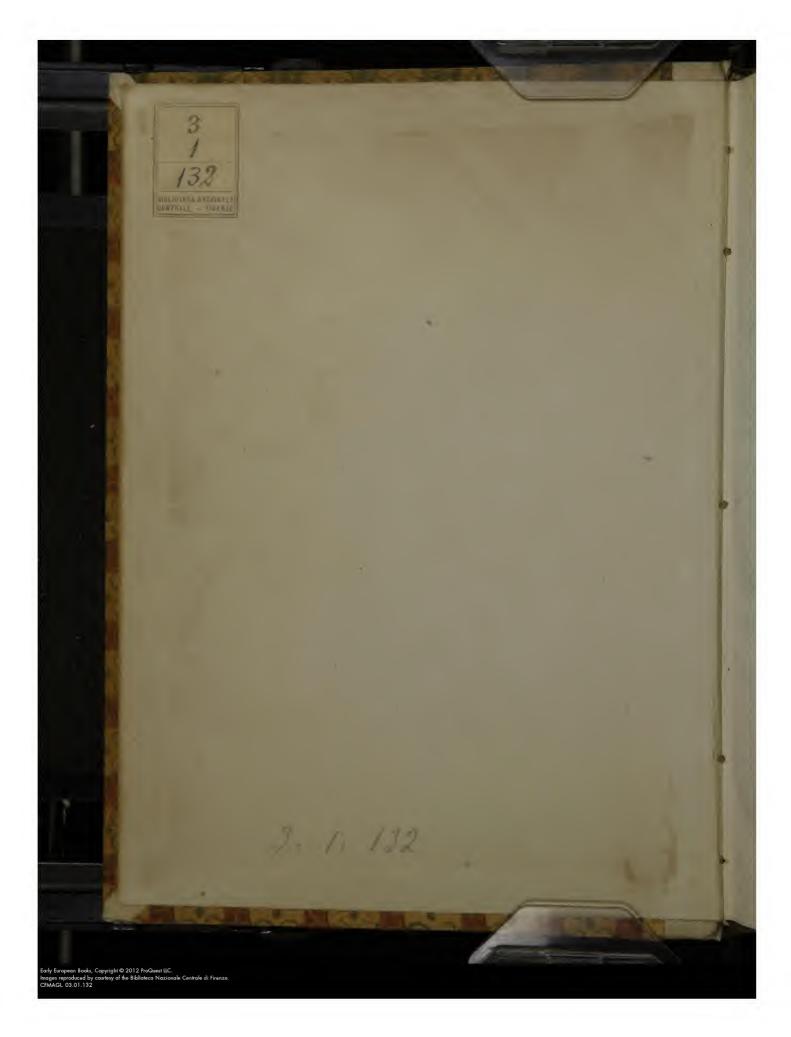

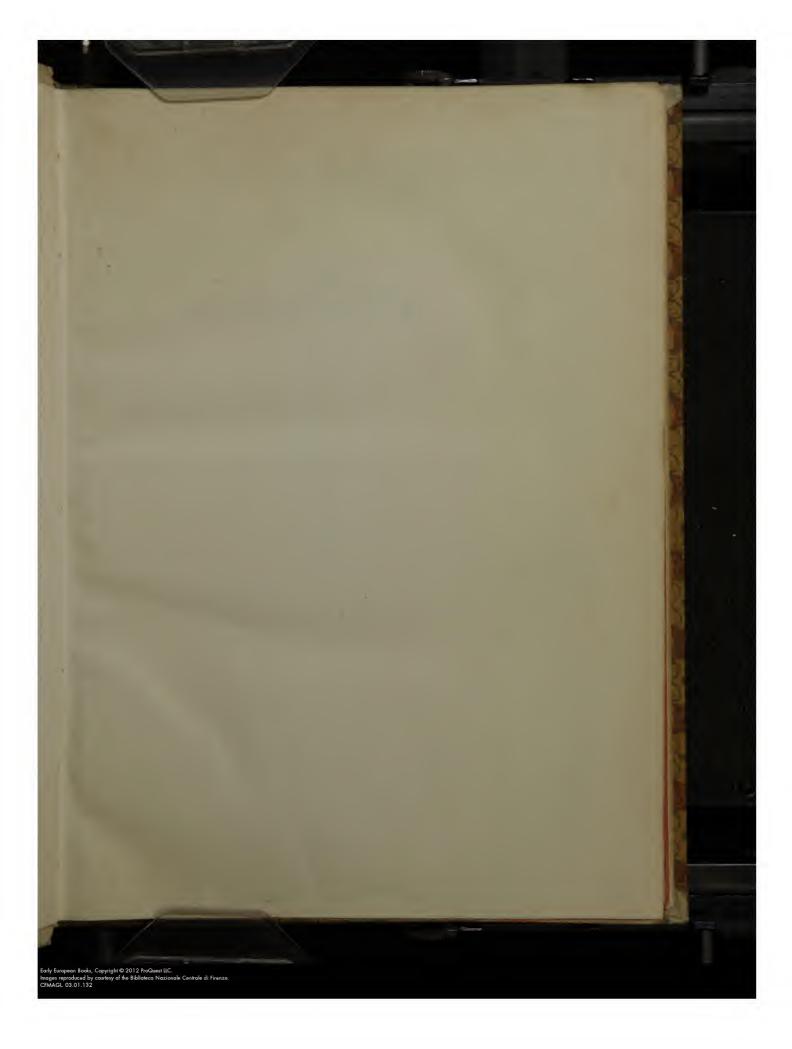

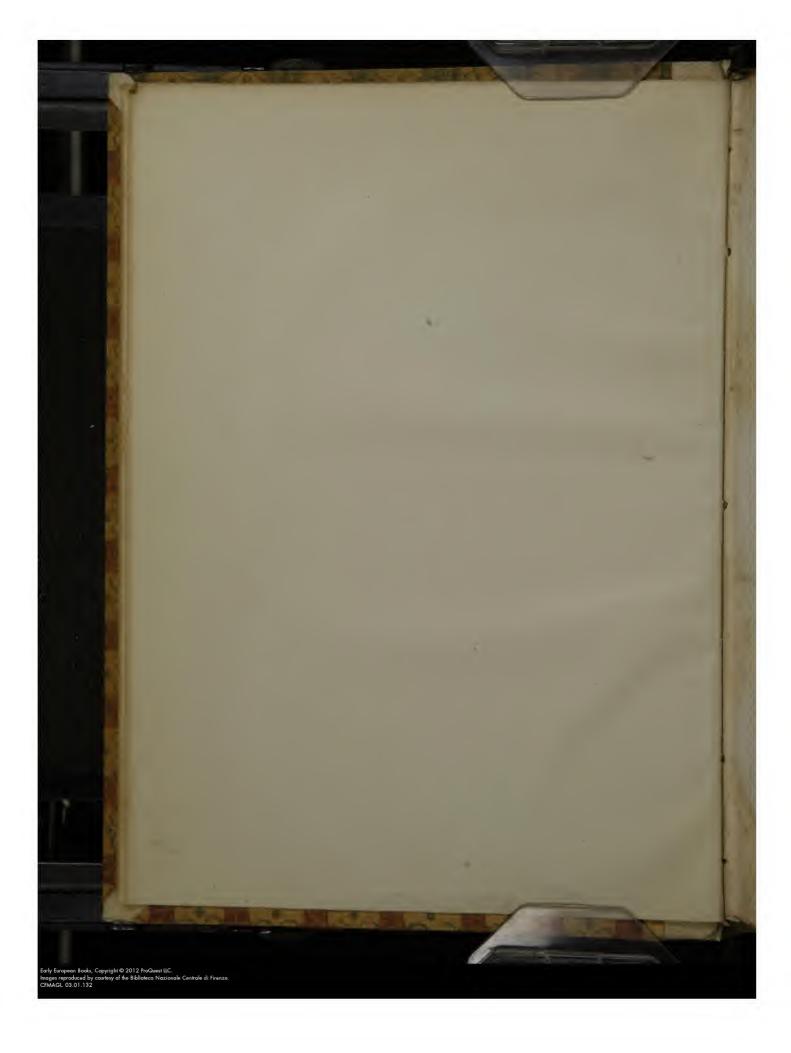



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Bibliateca Nazionale Centrale di Firenze



Joseph Grander Grander

# ESERCIZI

DI VDENO NISIELI.

VOLVME PRIMO.

IN QVO SVNT

BSCONDITI. S, Paul. ad Col. cap. 2.

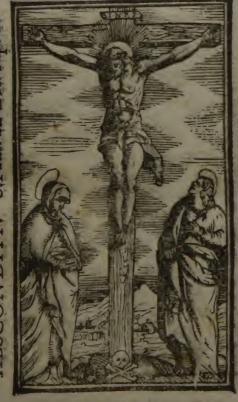







Cortese Lettore, la tua benignità non deneghi a i miei preghi due grazie: prima; correggi gl'infrascritti errori auanti, che legghi l'opera: appresso ascriui alla impersezion della stansformazion delle parole greche nell'allegazione di Suida.

N. S. a questa tua carità renderà copiosa remunerazione.

|                                                | workstanning.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1116   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                |                                   | Counciloni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                |                                   | Correzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 3                                              | Prodidi.                          | Produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.11  |
| 3                                              | Farre.                            | Fare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 4                                              | Confomauano.                      | Conformauano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      |
| 6                                              | Descriuere.                       | Descriue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 8                                              | Prodrio.                          | Proprie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425    |
| 9                                              | Sorapporre.                       | Soprapporre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435    |
| 13                                             | v.z. dopo; delle domine oggiugni; | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOT    |
| 110                                            | quelle dossrine.                  | Townson T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 16                                             | Genatore.                         | Generatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -750   |
| 16                                             | Bibliotica                        | Biblioteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| -17                                            | Indiotaggine.                     | Idiotaggme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 811    |
| 22                                             | Ijciempeza.                       | Scempieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111    |
| 25                                             | Deditarci.                        | Dedicarsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.5   |
| 25                                             | v.19. Peccatore                   | Precettore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 15 K |
| 29                                             | Divincentro alla parole, Redde    | want to be a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152    |
|                                                | illis mercedem, segna in postil-  | - 40A - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201    |
|                                                | la il num 8.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 30                                             | Alcapoucejo, Le bestie, &c.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                | segna in postilla il num.g.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 30                                             | Delle Lagune.                     | Dalle lagune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 33                                             | Difarms                           | Disarma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V14    |
| 33                                             | venere.                           | Venere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 581    |
| 34                                             | Eseono -                          | Osceno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105    |
| 34                                             | Inesplicabile                     | Inespiabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541    |
| 36                                             | Assentato.                        | Assennato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100    |
| 37                                             | Si sdegnerd.                      | Ti sdegnerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1001   |
| 42                                             | Religioni.                        | Religione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100    |
| 42                                             | Dee.                              | Si dee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 818    |
| 44                                             | Erant.                            | Eral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.0   |
| 46                                             | d' ve.                            | d'un.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.52  |
| 46                                             | Dai                               | Dal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 46                                             | Breuissime                        | Breuissimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123    |
| 48                                             | Al capauerso delecteris; poni in  | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 457    |
|                                                | margine il num. 21.               | Land to the land of the land o | 4.87   |
| 50                                             | Pontecfie                         | Pontefice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 60                                             | Infermo                           | Inferma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1111   |
| 60                                             | che meriti.                       | Di meritare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| -                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145    |
| See Service by Commission of the Commission of |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Tuam lette al gard and letter at Mariord Che Deliziofe ..... Deiriofe 73 73 Efficacemente Essicacemente 73 Esortuzione Eforaxione 74 S'innamoran Innamoras. Ventose 96 Venrose Volbntaria 108 Colontaria Delle cure Dallecure 110 122 icarte in carte Alla speculazione Al speculazione 128 Auelli ? 125 Auelli Tronfio Trionfo 125 Volonteroff. l'olentier? 125 Si ammollisce Si ammolisce 330 Lo stesso il mondo Lo stesso mondo . 132 Lor padrone; aggiugni ; pietof. 132 Questa pone Questo pone 134 ( sradimento 140 Tutte e due 143 Tutte a due Martiri Aringo Martiri 150 Arringo 150 Aringo Regina de' martiri Sopra gli flenti a rossore Anima nostra Regina de' martiri. RSI Sopra le genti 151 163 erossore Anima voftra 163 cancella uno di quefi verdi 163 v.46. Defiderare, defideraret 165 Mancalor Manca or 166 Chimiera Ebimera: E 68 Confumate Consumate Maesteuole 175 Maestreuole Anno con foprannatiora Anno soprannaza 180 Piò Più 10 Alle fruizions Alla fruizione 186 In macero. 191 Il macero 194 Murasse Mutasse Che che più? Nome di Gesti Cancella on che 197 200 Nome Geste 200 Arme di Giustizia Arme della Giufizia Sbandita la penitenzo 213 Sbandita penisenza: L'umilsà Del Padre celeste L'vtilità 222 L'utilità Dal Padre celesse 225 227 Di natura beato; non pud Di natura; non pud Animati Sosmisurato 225 Animanti Soprasmisurato A toro spirito labreuita: 233 340 A ioro Spirito di breuita 241 I danni . In danni Dotate dall essere-243 Dotate dell'effere Pretie Prette Gli altri errori si rimettono alla correzion del prudente Lettore.

## ALLEGAZIONI DE GLIAVTORI

### notati per entro questa Introduzione;

Secondo la conformità de numeri postillati.

## Diens The State of the State of

PSE enim. Sapientia c 7.

Ego. Ecclefallioc 24.

Siciet. Dui come sepra. Sacra Centiura peragonata con le

miniere S. Gio Grifoli moin S. Giou: om-1 35.40.52.

Scrutamini S. Giouannic 5.

6 S Scritin a èbreue. S. Basilio in Attende tibi: onal 3. S. Gio. Grifo,? nel Genesi,

7 l'erita parla breue Pindaro in Nem. ode 7 Braf 7. Prouertin, Tious verbis. Quelo volume, c 97 98.

8 Spartani, Filosofi, Oracolo Platone in Protag Alestandro in Gen dier lib.2 c 19.11 6 c 2.

9 Eroin it. Eccle fastico c. 24:

- 10 Quenim. S. Pagolo a' Rom c. S. S. Gio: Grifoff. in S. Matt. omil. 24. Qui nel fe condo comento; emil.: 0.18.

  11 Spiritus. S. Pagoli a Cor ep. 1.c. 2.

  12 Sapientiam. S. pienzav. 3.

- 13 I inopoeta. Dandaro for 1.3.c.67.
- 14 Neque enim S I uca c. 6.
- 15 Gorgoni. Natal Centilib. 7. c. 12 Giou: Boccarcioin Geneo. 1.10. 12. Frone Ebreo d. Legat ad Caium. Eu bio in Cronic.ann. M. 3550. Ateneo ub. 5 f. Sunda in Gorgones Igino fab. 64 Pale faio d. Phor you fil Alberton d Imag. Dear in Perfec I ulgenzin in Methol. lib. 1. Apollo loralb. 2 1 elso Pifciolis in Hor. Subjectib. 20 c. 11. S. Ageftira d Ciu. D I 18. c. 12. Prouvelio; Tanqua Gorg. consp Eschilo in Fromet. 2. 773. Isidoro in Orig. lib. 14.c.6.
- 16 Intlinata. Prouerbic.2.

- 17 Ergo. Sapienza c.s. S. Pagolino; epist. ad Iouium. S. Gregorio in Iob 1.20.c.1.
- 18 Innum Ecclefissec 10
- 19 Quinque. S. Matteoc. 25.
- 20 Non est enim. S. Luca c. 6.
- 2: Egomu us. Cantica c.S. S. 17io: Grifoft. in S. 510.0m. 2.1n S. Matt. om. 2. S. Ago. sino in sentent num. 120.
- 22 Beatus. Ecrlesasticoc.50.
- 23 Doffrina. Prouerbic. 15.
- 24 Grefus. Salmo 118.
- 25 Sorate. Fujebis d. Prep. euang. 1.6.c.7. Raff. Volterranolib. 19 car. 226.
- 26 Amindatis. Salmo 118.
- 27 Sinute. S. Mutteo c. 15. \* Vani autem. Saprenzac. 13.
- 28 Qual compagnia tali costumi. Antonio Melifa cap 10.20. Il Prou rbio: Corrum unt mores bonos egc. E anches. Make cum malo, gc. Diodoro for. lib.
- 29 I'n Religioso. Specibio d'esempilib.9.cap.
- 30 Apriogi. Gabria cap. 31. Plufe Aldouradi
- d. Auib 10.3 1.20 ap. 1 car. 207. 31 Eua. S. Gio Grijost f p.le parole Inimicis. pen.int.te. &T mul
- 32 lacebe loff Gen fic 50.
- 33 Le piante. Me jue in Can vniuers. cap.1.
- 34 Omner. Prou rbicap 2.
- Profina. S. Pag a Timot ep. 2. C. 2.
- 36 Granchio. S. Pagolo, came supra. Fierio lih.28. Aristosanein Pia e. Vist Allour d. ruffat.1.2.5.16.car.16 64 Plaus. in Pjeud. Sc. Si vnguam. Car ano do subul.lib.10 Scaligero cont. Card. efer. cit. 245 . dift. 3 . Plinto 1.9. c. 3 1 . Arillos

de anim incessa c.12. Alberto M.d. ani | 61 Versid' Euripide. Plutarco in Nicia f. 62 Omnipotens. Sapienzac 8. 63 Didimo. Niceforo for lib. 9.c. 17. Raffael mal.l.24. in v. Canri. 37 Scriuer co ne gli Ebrei Scaligero nella lo Volterr. l. 15. Ruffino Stor. l. 11. c.7. Teodoreto for.l.4.c.27. Suzameno lib.3. gramatic.l.1.c.46. 38 Teopompo e Teodette . Eufebio d. Prap. c. 14. Socrate Stor. lib. 4.c. 20 S. Cirola. Euang 1.8. cap. 1. Giorgio Cedreno car. mo d. Scriptoribus Ecclessaft. Bellarmi-136.7. Zonara lib. Gioseffo Ebreo d. no de Script. Eccles. G. Cedreno car. 245. ant.l.12.c.2. Tolos.ino d. Rep. 1.17.c.2. (4 Carlo, Parseualde, Nicasio: appresso Vedi il Concilio Trident. feff.4.111. De Auberto Mireo in Elog. illust. jenpt. vsu sac.lib. Belg. dec. 7 car. 7 42. 65 Di Fereci le. Surla nel suo nome. Il l'ol-39 Nam qui me. S. Luca c.9. 40 Venite. Salmo 33. terrano lib. 18. car. 14. Dis. Agofino. L. Helo Agoft. nelle Con'ef. 41 Audite. Prouerbic.8. 42 Alfonjo Re. Raff. Volterrano lib. 31.car. 1.4.c.16. Il Volterranolib. 21. car. 238. Del Budeo. L'itello Autore de Affe lib.2. 43 Eunuco. Atti di Apost.c.8. Di Femio. Omero nell'Vli, sea lib. 22. v. 347. 44 Accipite. Prouerbi c.S. 66 Fgo. Prouerbic. S. 45 Regina. S. Luca.c.1 !. S. Matt. c.12. Ne' 67 DIO, autore, e subbiette della Scrittura. Rel.3.c.10, Paralipomen, lib. z. cap.9. S. Tommaso ar. quist. r. art. 7. e 10. Gioseffo in Antiquit.1.8.c.3. G. Zonara 68 Pandora. Natal Contilib. 4. c.6. Terlib. 1. G. Cedreno car. 78. tulliano d. Coronz. Igino in fab. 142. 46 Filosofi, e Poeti, anno letta la S. Scrittu-Palefato in Pandora. Paufama lib.t. ra. Martino de Roa in Singul. rerum Nonno poeta lib. 7. v. 56. Estodo in Oper. lib. 5.c.6.7.8. Quini molti autori citati. v. So. E in Theog. v. 570. Dione, decla. 47 Giouacchino Re de'Giudei. Ieremia cap. maz. 78 Zeze sop.il preddiego d'Essodo. Plutarco in Conf ad Apol. Prouerbista 36. Ne' Re.l. 4 c. 24. Paralipomenon 1.2.c.36. Efdral.3.c.1. P. Comeflore I aiiro in Malo accepto A. Sap. Orazio stor. scolaft. ne' Re l.s. c.38.39. Gio seffo lib. 1.od.3. Boc. accio in Geneal.l.4. Altri in Antiq. l.to. c.8. G. Cedreno car. 92. autori, que n'il menzionia no Prometeo. G.Zonara lib 1. 69 Et mulier . Apo alisse c.17. 48 Ne accipias. Ecclesiastico c.4. 70 Muje. Orfio, inno 76. e 77. Omero , in-Fingono; Jc. S. Gio. Grifaft. fip. S. Giou. no 22. Elodo in theog. v.52. Gio. Zicze in Heffod. oper princ. Natal Conti lib. omil. 10. e 31. sop. S. M. 11. omil. 2. sop. S. Luca cap. 16. De Lazaro omil. 3. sop. 7.c.15. Dio loro 1.4.c.7. Guerone d.nat. S. Pag a' Corint. epift. omil. 7. D.lih. .. Diog ne l'aerzio lib. z.in Pla. 30 Duam aspera. Ecclesiastico c.6. tine. Gir: Beseaccio in geneal. lil.11. 31 Circulus. Prouerbi c.11. Fugen zioin mythil. lib.t. F rnuro d. 52 Poesie d' Archiloco. Valerio M. lib. 6.c. 3. nat. D. Scaliafte d'Apollonio in pr lib. 33 Padre claustrale. Specchio di Esempi 1.4. 3. Clemente Al in from. lib. 6. em protreet. Flutarcoin ymfof 17.queft. Santo la loro; in Sentent.l.3.c.13. 14. Mallino Tirio, ferm. 28. Apollo toro 55 Da eis Domine. Ofea c.9. lib. 1. Platone in Phedro; in Treat. Sto-56 Qui respondens. S. Matteo c.4. bes ferm. 9. It oro in orig.l. 3.d. Mu-57 Quafi. Prouerbi c.10. 58 Scritturift. S. tgost.in ferm. 112. de tep. fica. S. Ard inod Do 7. ch 17. lib. z.c. 17. e de Ordine l.z. 14 Suidain Mu S.I Edoro in fentent. 1.3. c.8. Ein Synosa. Parns so poetro in Musa. nim.c.s. S.Gio; Grifost. De Lazaro ser. 71 Sirene. M. rziale l. z.ep. 54. Phnio 1.10. 3. e sop. S. Gio.omil. 52. e sop. S. Matt. c. 49. Suidain firenas, Alberto Magno varie materie. omil. 19. d.animal. 1 b. 24.in firenz. l'ierio lib. 20. 59 Semeneft. S.l wa c.8. 60 Quem. Sapienza c.7. f. Viisse Aldourands in Ornitholog. lib.

To.c.4. Giv. Boccaccio in General. 17. 0 80 Tetatus. Sapienza c.7. founed argonauc. v. 1266 Amon pe tain Dirnsf. 1. 2.0. 1. Ois it as 1 Full. 4. 2. . . . . 9. Virgilia well En. 1.5. . . . 64. Quality Service Service. In the served. Rapiery 1.3. e ne uh Epigravimi, nel epult. 2 . M. Alite, ersh. 15 Cur'io in with the have the related by Power bolatic supercul-udger ist spite. l dure de Lant urera regul Bour. de l'12. Aprillonio in dr. 11.4. v.19: Les ne poete milla pe c. Illuste. Il luro lib. 1 reap. de Parienten a Orig. & Ambiogin, jeimiss, ejop. S. with 4. in prefut. S. Maffino in hom. hiem il. can de l'affine, & Cruse Do aini . Sine îu. esif. 46. Gin Deceme bu. 1. can. 14. Natal Cornello 7-c. 3 Cassidoro ep-11. 40. lib 2. Dione declam 12. 5. e 32. Lino sirala in jantag. 5. er cain Med. v. 355. Quius Mirtino del Rio, scolinste. Plut irco nel simpoj. 1.7. quist. 15 Iginofib. 125. e 141.

72 Etnoninueniens Ich. c.f.

Ul Tab

di:

12.

To La

445.

PO A

45-12

100

2 2/3

147.

CE 742

or Oper.

to delle

series,

DUCK

1 600

185%

ימו, והי

77

100

2.4

Cara.

716

10.1

me. 1,17 11.60 1246 1816 10 m 16/15 - 210 1/4/80 A 10. 8.46. 6.4.

73 Leone. Es porelle jue famile. Vedi S.A. gostino, jerm. 67. egs de tempore. E S.

Tiloro vejenuo, sep. 1 Ejedo c. 14. 74 Idoloria. Vareno M.lib. 6. c.z. Secio, tet al. 3. ferm 3 c. 34. Ourdio de rem. am. 16 2.f Tiraquello in leg.; 6. Conn. num. 40 41. Platine d. Rep. 15.2. e 10. Le gii Proginnajmi juetici di Vdeno Nalicii in vaite parci.

75 Filimi. Treuerhi . 4.

76 Fer me. Prouerbi E.N.

77 Proposul \* l'everunt. Supienzac.7.

78 Teologia più ir tellipibile per via de' termini file sofici. S. Tomni so, nella som ma g 281.1.quil. . art. 5 6.

79 Responde. Prouerlic. 26.

St Tragico greco. Euripide tradotto da Ennio relso Cicerone epist.fam.6.lib.7.Lu c: mo; pro merced.condu.7. car. 373. 80. 1. Poliziano in miscell.cap.27.

82 Reasus. Prouerbic. 3.

83 Erit. Quiai.

S4 Alestandro M. di Omero. Plinio lib. 7.e. 29. "utar o nella vita di Aless. e nell' of us. De profest. virt. sent. E de fort. Alex. lib.1. Giuliano nell'epist. gr. lat. cir. 1 9.

85 Attitude. Plutareo in apophibeg. Grec. Fliano; var. stor. lib. 13. cap. 38.

- 85 Dui tenuerit. Prouerbi c.3.
- 87 Al vos. Sapienza c.6.
- 88 Cogitami, Salmo 118.

89 (Il riam. Prouerbi. c.3.

90 In Filesofo: as presso Antonio Melissa. L.p.134.

Vn'altro I ilosof : Appresso D. Laerzio in Chilone .

92 Vn altra sim.persona:presso D. Laerzio in Arstippo .

93 Diogene: appo Antonio Melista. c. 134.

9. NoneA. S. lacopo F. 2.

9; Corsagnentis Priveilic.15.

96 Sujo ie. Ci erone d. senell. Apuleo in apolog. T. Valerio M.lib. 8. c. 7. Raffaell. Volterr lib. 19. car. 225. Pietro Vettori in var lez. lib. 26. cap. 14. Flutarcoin opusc. An seri suree. Respub. I u iano in Macrob 10.2. car 822. Il coro di Sofo le si legge a ver. 660. nell'Epido Co-

97 Do Frina. Proucrbic. 12.

98 Diogene. Diog. Larreio in Dieg. Eliano var. Stor. lib. 10 c.16.

99 Euclide. Ag-Ilio 1.6.c.10

100 Etignorumt Promerhi 9.

101 Testamentum. Ecclesissico c. 17.

# ALLEGAZIONI

# DE GLIAVTORI,

che si registrano in questo Volume primo de gli Esercizi Morali;

Conforme a i numeri segnati in postilla ne' predetti Esercizi.

# 

#### ESERCITIO I.

Rouerbio: Exercitatio potest omnia. Virgil. Georg.l. 1. v. 145. La bor omnia vincit improbus. Ve gezio lib. 3. cap. 10.

1 Vo maestro, &c. Europide in Androm. v.683. Columella 1.4.c.11.

Roma. Vegezio l. 1.c.1.

4 Studio militare, Jc. Quiui. Giul. Fron-11no 1.4 c. 2.

5 Vult. Salamon.prou.c. 13.

6 Suole sempre l'estro, etc. Plauto in Pers sc. Si quam rem accures sohnie; per sei versi. Erodoso isb.7. nell'eraz de Greci a Gelone. Ret consilio gest a lætus plerumque exitus.

7 Non è in potessa, fin a risanare. Euripi. de in Supplic. v. 1080. per 7.v.

8 Operamini. Ecclesia lico c.51.

9 Azonisti e lor pazienza. Melti scrittori presso Pietro Fabro nel suo Azonistico

lib. 3. cap. 5.6.7.

10 Anzi, eyc. Agonisti s'asteneuano dalla, crapula e dalla libidine. Molti Autori presso il predesto Vietrol 2. C.1.3.4.5.1. Isdaro in Jentent. 1.2. c.40. Tiraquello d. Leg. Conn. 15. num. 26. lemore Aleff. in Petig.l.2. c. 10. e in Strom. l.3. ?imp'i 10 in Enchirid. c. 43. Mercuriale in Gymnaft. 11b.1.cap.15.Gio. Cassiano d. Infl. Cenob. 1.6.c.7. Gal. de Loc. affec. 1.6.

11 Omnis. S. Pagolo ad Cor.ep. .c.g. S. Gio: Grijostomo, qui jepra, omil. 22. einep. ad Hebr.omil. 5. of in verb. Elaie to.1.

12 Il campo della fatica. Pindaro, in Olymp.

13 L'imperio d. terra. Salufio nel proem.d. Catil. Que bomines arant. fin a tutto famam querit. I edi Sinefio d. Injomnus, in ful princ. E Pindaro in If bm.

14 Senzal officuità. La Fetorica ad Eren. 1.3.in fine. In omni desc. infirma e.art.

15 Quelliche affirau. Mercurial in Gymnof der at 12. P. Labroin Agonif. 1.3.c.7. Quintuiano 1.1 1.6.2.

#### ESERCIZIO II.

Ozioinfemmin Vedis Ifiloroin Sinonimice 12. Paniel 3,. C. 3. Arte delili ; rdidi

2 le dieni fi gu. Flutur o , e Diog. [aerzo in Solone Girlio Pollucel. 3 c.6. Suborde laph. of Confut. wani,

E'c ex Minolas. Alest dro Gental. dier 1.3 c.13.

3 Legiel di Feite e Aun. Fred tol 2. Diodoro l. 1. c.77. Prustareo in Solone ifo-

trate in Areopagit. Val. Massimo 1.2.c. Paufania 19. Seneca in Oedipuit. v.92 1. de Areopago. Vedi Flatone d. Rep. And. Alciato in Emblem. 187. Stazio in 1.8. Aleffandro Gen. dier 1.3. c. 13. Teb.l.z. Celio Rodigino 1.14.c.8. Ffiodo Qui operas. Salam prou c. 28. in Theog.v. 326. Ateneo 1.6. Pliniol.8. Oziofal vomo pouero. Esiodo in Oper. c.21. Solino c.40. Aujonio d.tern.num. v. 390 gc. Ouidio in Ibin. v. 379. Apollodoro 1.3. 6 Fatica princ. d'ogni felic. & virt. Filone Sofoclein Oed tyr. v 399. Quiui lo Scode fairef Abel, & Cain, 118. haste. Prouerbista Latino in Boeticas Pesci marini, fiumali, e palustri. Rabi anigmata. Isac Zeze in Licofrone. Ni-Moise, aforismo 201. 6. Stefano Ateceforo Callifiol.9.c. 19. Eliano d. aniniese in therapeut. Gal. jez. 117. Vlisse mal 1.12.c.7. S. Agost. d. Ciu. D. 1.18.c. Aldourands de Psfeib l. v. e 1. Oribafio 13. Piero Valerianol I. e 7. Diodorol. in Collett.l. 2 c.49.58.l.3.c.2-15.l.4.c 1. 4.cap. 66. Gio: Zeze in Theog. Hefiod. Ispocrate de Affectionib. Alest Trallia Giorgio Cedreno gr.lat. car. 20. Natal nol. 1.c.19. Ateneol 7. e 8. Pagolo Egi-Conti in myth 1.9. c. 18. Filippo Cameneta l 1. c 90. Galeno d.alim.fac. l.3.c. ranous Hor subseccent.3.cap 60. Silio 25 e 30. cola Salernisana d. conseru. Italicol 3. Stobeo in vitup. Vener ferm. valet. c. 30. Aleft. Afrodiseo probl. 78. 62. ex Plutar. Dione declamat oraz 5. lil. 2. Aui enna l 2. tr. at. 2. c. 553. dee 10 Euripide in Fhænis v. 1747 Ielio 210 live fer. 2. C. 136 Raff. Volserr 1, 26. Bis iola Hor subsection. 1 lib 5 c. 20. car. 22 Simeone Sen. in Piscibus. Formex Agarbarch cap 38. Raff. Vol-8 Tura S. Maireo. c. 20. terr.lib.8. Le lefte ancera, Stibeo, ferm. 116.ex £300. 2 Salamone prou.c.7. Detter. Julian 3 Quefa pianta . Vedi Seneca d. Benef. 1. 10 Smin Iride. Estien. Ateneo 1.6. 11 Sala 1, Alencol. 12. Deal. Pianta dil it a gli occh &c. Genefic 3. 12 Min artie. Sene a d. Iral. 2.c. 25. Ate 5 Senza penjegued e rag Cicerone d. Se SHOW I neo lib. 1 .. met ( umq bozzini fine nat fine q. de-13 Anti Tene. Dug Laerzin nella sua vita. 4 1000 us fin a lle um C. Pot. 14 Romalo Plutarco nella sua vita. f. Lo-ME 6 Fracere, e Sceperse Filone d Mundiopi. naralib.z. 100 ficio Fiero l'aler.lib 14.tit Delectatio. 15 Al Mandro. Flutar oin A'eff. Vedi Ate 7 Sufer peck. Genefer. 2. 1 Bris. ner 1 13. nell'egift. in Parmen. e rel 8 Animali vo ti ill ingiù, el'vomo all'inli 12 d le vel aveze de Re Perf. ALC: NO sà. when in Files, S. Gregorie in salmo 16 L'i eff Re. Piurar orejupra 10 nu 1. Terplo d corp bun an. fa-lrna lil. 1.c. 11. Sa ufto ful pr 1. Catil. 17 Nino. At neol. 12. cx. I biente Colo-Latt. Frmiano d. Ira D c.14. em Fpi-1 bonio . No. 18 Sar arapalo elun eret ffo. Le io Bif io. 10m c 8 Poezio d. Coj. i.s. c 5 in carns. Exerone d. N. Deor 1.2. ed Leg i.s. ed. la in Iler Sue jec tom 1. lib -c.z. Plut de firt Aex. vrit. 2. Strak nehb. 14. Some T Annal. 19. pr. Arrive o filosofol. Arriano Porto ib 2. Su la in O b uo e 1. . K. el 2. C 4. Filone d. Noel. 2. 3. in Sardanafali. Il From bifia latino Ago ino d Trinii lib. 1.pr. er de Dif-13 in Sardanapalus. Gio. Zeer bil. 3. cap. plina Christianis elih il Genefitingerf. cap 16 Senofonte in memorab. l. 1. S. 95 e hil 7 cap 146 lienco 18 e 12. Simil mente princa di Erreledi e li-Amironio in Pfal. 118 Jerm. 10. S. Ba. Se To Furifie in A. ft. v. 788. Raff. 175 filio in Hexam. ferm. 1 1 f. Ouid. meta. 1. . . S Bernardo in feft. S. Martins San Folterr. 1.19. 1 12 ESERCZIO III. Gio Grifosomo d. Provident Jerm. 1. es nel salmo 120 Aristotile d part animal. C Finge. Teopi P. 1 5 to lib 1. Igino 1.2.1.10 el 4.c. o in 2. luoghi. E d. In cessu animal. c.g. Anastagio Sinaitain fau. 67. e 151. Plutarco in Gryllus.

3 Che fiamo noi, grc. Vedi Persio sat. 3. 0. vine Dux.c.2.in d Operatione. Ex Pla 66. JC. sore in Cratylo. Galeno d vfu part. 1.3. 4 Porco, e sua natura. Eliano 1.5. cap. 45. c.3. Clemente Aleff. in p.e l. .3.c.7. Se. Plutarco in Sympos. 1 4. quast. 5. Sesto necs ep. 92. Minilial 4. cho Bijerola Empirico in Pyrr. hypot lib. 1.c. 14. in Hor. Subjectio 2 1. .c. Correpportifici 5 Dilettofol'allenzio de vizi, &c. S. Bercanod. Laud. Infini Infor. La pr nurdoin Med.deuot.c.4. Siccome l'occhio; cost la mente. S. Girillo 6 Non son doni, ma danni; allusione alle par le greche adora dora. Vedi il Prod. Trinitate l.1. princ. 10 The inf. Salamone prou c 7. uerbio, Hostium munera non munera. 11 Sibariti. Leggi: Prouerbilitini ybari-Soforle in Arace v. 675 e 1041. Suida tica menja. Sybarite per plateas. Tyba in adora, ein all' est' alethis. Alris. Suida en Sparit. En ino d'animil. ciato in embl. 167. Antologia lib 3. cap. lib 16. c.23. Poliziano mijel cap. 13. 14. epigr. 12. Prouerbio, Cyclopis donu. Viule Aldourandid. Quidrup solidi Marziale l.s.ep 18. ad Quintianum: ped.c.68. Atene 11.12. Strabone lib. 6. el.6.ep.63 at Marianum. Raff Voterrlas car 294. 7 Petronio in alcuni versi. Fæda est in coi-12 Perpetua ricompensa Orazio epist 2.1.1. tu, & breuts voluptas; Et tædet veneris Nocetempta dolore volugias: così anflatim perafte, oc. che Aieneo sul princ. d.lib. 2. Ariflot. 8 Lujuria snerua di forze l'vomo. Galeno Eucl.3 c 4. Intemperans tolore angide semine 1.1.c.16. Plutarco presso Stotur g cum volupt potirinon po! er cu beo c.99.d. sanit tte. Tiraque'lo Conn. eas concup semper enim cum dolore l.: 5 nu. 11. Indoro in sentent. l. 2. c. 40. cupiditas eft. 9 Poipo. Eliano i. 6.c. 27. File cap. 80. Pie-13 I cibi dolci. Maríio Ficino epift. 40. lib. rio lib. 27. Oppiano in Halieut. lib t v. 3. Sslobeo in più luo bi de Intemperan. 736. Viise Aldourandi d. Mollib. car. 14 Il cuore simile a una città espugnata. 24 Cardano d Varit. 1.7 c.37. Dione Grifost. nella oraz 22. 10 Sargo refee. Eliano I. . c. 24. Opriano d. 15 Factifunt. leremia in threms cap. 1. d Pije.l.4 v 308. File cap. 79 Alciato 16 Il genio vmano Terenzio in And.att.1. in embl. 75. Aldourandi d. Pife b lib. 2. si. i. Ingenium stomn. bom a labore car. 78. Raffaello Volterrano lib. 25. procl. ad lib dinem. Godenzo Merula in m. mor. b 1.3.c. 23. 17 Piacere, incanto di Circe. Dione, decla 11 Scaro, e Capitone, pesci Eliano l. 1.c 2 e maz.8. 1 .Oppiano d.pife 1.4 v.75 . Aldouran-18 Piacere più inuincibil dell ira. AriAnt. ex di d pisc.l.1.car 12. File cap.67 Heraclito in Etic lib 2 c.3. Filone d. Al legorys lib.z. c.71.72. Gaieno d. anim. 12 An.nefc. S. Pagolo a i Cor.ep.1.c.6. 13 Popolo d'Ifrael Numeric. 29 David. morb.cur.cap.6. Ne'Rel.z. c.11. Paral po nenin l. 1.c. 19 Vn Fitosofo. Epitteto presso Agelliol. 17 20. Saiamone. Ne' Relih 3.c. 11. leg c. 19. Prouerbio Suffine, & Abstine. gi alcuni versi di Empedocle appo Ate-Alciato, emble ma 34. neol.12. princ. 20 Vomo vincitor d. affetti fortissimo, e simile a DIO. Dione in declam. 8. Lat-14 Speciem. Ecclesiafico c 9. 15 Prouerbi. In saxus seminare Reti ventanziod. Ira DEIc.19. tos venari. Mortuam flagellas. Aethio pem dealhas. (ribro aquam baurire. ESERCIZIO 4. Aqua n è pumice postulas. 16 Pene di Aupri, incesti, facrilègi. l'edi To-Trie. Natal Conti, mythol 1 3.c. 10. m sjo Dempster in Antiquit. Rom.l.z.c. Lattanziolib 6. c.19. e de Opif. D. 12. el.8.c.24. Calfurnio Flacco nelle c.z. Ouidio, metam lib 4. declamazioni sue. Vincenzio Castellani 2 Gli animali, ec. Ippocrate a Damageto; de Offi io Regis lib 3. c. 10. Platone d. nell,epistole di vari grec.lat.car.329.

Leg.l.9. Euripide. in Andr. v. 173. Fo-

tilide ne' suoi vers. 17 Caussi e Cammelli. Aristotile d. animal. 1.9.c.47. Alberto M.d animal.1.8 tratt. 5. c.z. Pierro Val. I. 12. Aldourands d. Quadrup. solidized. car. 72. e appresso l'istella d. Quadrup. bifulc. Tommaso Dempler car. 891. e 912. Roligino 17. c.18. Phinot. S.c. 42. Varrone d. Reruft. 1.2.c. 14. Eliano 1.3.c.45. el.4.c. 6.e 7. el.6.c.59. Oppiano d. Venat. 1.1. v. 236. Gc. Callino Balo, o vero Callio Dionigi l'incense de agricultur i lib. 16.cap. 22. Tiraque lo 17. Conn.nu. 47. Auicena d.animal.lib.S.c.7 Gio: Batista Posseum dell'Onore lib. 3. car. 152. Aristotile d.a Imirand. c.z. l'incenzio Relioua cenje in sper bitt.1.19 c.25. Pisidain Hexamer. v 910 Gio: Pontanod Immanitat c. 17. Seneca trag. Hippolyt. v. 910. Raff. Volterranol.25 car. 294.

IV.

273.

1/2

465

421

200

264

6 m

Cong.

142.

1. 0.

in 0.12.

zent.

ALC: N

4.29.

ARI-

120

Stall.

47. M

2018

400

di Ti-

126.

·U

12 1 398

ved.

18 Vizi della prodigalita. Stobeo ferm. 6. Antonio, e Massimo, gnomologisti, serm. 55 - Prouerb. Manu serend. non thyla co. Eliano var. Acr. 1. 14.5.3 Oraziofit. 3. l. 2. Celete Tehano nella fua tauola, ragionando della Incontin nza. C.Ta cito for 1 3. f. Liberalitas ni a thi modus in exitium vertitur. Frouerb. Largu o non habet fun tum. Cicer. d.Offic L.z. cap d. Liberal. of protig Alciato in enab. 72. Tir-quello d. Nobilit.c. 21.nu. 368. Authorie et cl. e. . 2 erc. leggi Ciuilin orls 1170c. e Infituil 2. 111. 2. El hine contr'a Timaro, di Solone. Eufazio iri rprete di Liorifio Cosmigrafo alla distinz. 128 de Na-

19 Lucani. Stobeo c.42.d. Leg. & consuet.

#### ESERCIZIO 5.

- P Rouerbiosex aspectu nascitur Amor.
  Siccome il fueco. Senosonte nella.
  Ciroced I 5. nell'amor di Araspe.
- 3 Audifise S. Matteoc 5.
- 4 Prouerh o Flamma fumo est proxima.
- 5 Amor no giro chi najce e cresce, esc. Properzio l. 2. el. 15. Oculi sunt in amore duces. el. 3. el. 20. Crescu enim assi-

due, soc. Eliotorol. 3. car 141.el.4.car. 164. Eurijite in Hippoliu 525 Clemete Alef Arom 1.6 c 192. ex Platon ..... Filostrato nelle diner pe epi, ole gr. l.t.c. 381. Athenodoro. Ant. Maioragio in\_ epifol. quaft. l. 1. ep. 16. A bille Tazio gr. lat. l. . car. S. e 4. e l. s. cur. 122 e l. 6.c.ar. 148. 149. 150. Libamo, declamat 44.car. 9 9. Plusarco in Sympos. 1.5. qu. ft.7. Museo poeta v 94 Ateneo 1. 3. Filoffrato in Heroic. in f. Lod. Cerda in Virg. Ecl. 8. v. 4 . Massimo Tirio serm.9. S. Isidoro in synonim.d. parsimonia. Fozio, distin. 180. Giorgo Cedreno car. 68 ex Platone. Marsilio Ficino in Conura Plat lib 7.0 10. Aless. Afrodiseo probl. 35.lib. .

6 Frine. Ateneo l. 13. Seflo Empirico in.
Maiben. lib. c. de ribetor. car. 65. Plutar
co in vita 10. Rhet in Hyperide Quintili. ino l. 2 cap 15. Tira juello de Leg.
Conn 2. num. 6 c. Raff Voiterr. lib. 18.

7 Quod f. S. Marcoc 9.

8 Ajcen lit. Icremia o 9. s'edi Teodoreto nel proemio del lib 9 in Vitis Patrum.

9 Lusuria, e Poueria. Plauto in prol.Tri-

10 Libidine più refee nel fuo esercizio. Gale no de animi morb. c. 6. If fore in sent. l. 2.c. 39. num (5. 6. Propertio 1.2.c. 22. S. Ambrego d. Tain & Abel. cap. 5. 1 1.

11 Confuetuaine ferua di Venere. Apuleo.

12 Pene a amere quali sieno. Longo sossila lit 2 e ar 30 gr lat Plutario in Stobeo in vitus I ener. Natal Conti in mytol 1. 4.0. 2.e 4. Properzio 1.2.el. 2. Cioua m Zexe chil. 3 (ap. 11. A est. Afrediseo prob. 83. 1.1. Stobeo con varie autorita, vi suf. Mo co nel Florilegio 1. 0.27.ep. 9. toten ferm 61. e 62. Virg. En. 6. Curg non 19sa in morte rel nquant.

13 Apuleo l. 6. Solucitu lo, arq; Tristities an-

14 Pazia, e Furore. Stoleo ser. 62. ex Plut. Stoleo serm.62. princ. Calfurnio Flacco nella declamaz. 2. Expers iudicij est amor.

15 Cicerone tusc.l.4. Quantus set suror amo ris, omnibus enim ex animi perturbatio nibus est prosesso nulla vehemetior.esc.

16 Eu-



10 Planto in Batch. at. t. fc. t. Mfcus merus veftra est blanditis.

.9.

91.

No

AR

my d

-123

110

185.

= 1/3

162

14/.

429.

1,98

1

AND P.

45.0

100

- Il Fratutte le bestie. Ateneo 1.13. ex Anaxila.
- 12 Prometeo, e Gioue. Stobeo in vitup. mulier. ex Eurip. & Simonid Luciano in in Ameres in due luoghi. Effodo in The og.v.590. &c.
- 13 Scrittori facri, e prof. Tiraquello Conn. 19.n.218. fin. a 224.
- 14 Quanti mali, Ge. Vedi Aseneo 1.13. cominciando quiui dalla rouina di Troia per Elena. E il Prouerbio Mulierum.
- 15 Seminario. S. Ambrog. d. Elia, & Iciun. c. 19. & d. Cain, & Abel lib. 1. c. 5. San Gio: Grifost. ad pop. Ant bom. 14.
- 16 Teanone fra l'epift grec.lat.c.356. Nemo
- Saciens in Spontaneo damno permanes.
  17 Hac est. S. Pagolo ad Thess. ep. 1.c.4.

#### ESERCIZIO 8.

- R Omani Ter. Varrone presso Nonio, in.v. Acerbum & Imbuere.
- Vino, latte di Venere. Atenev lib. 10. ex Arifophane. Prouerbio. Sine Cerere, & Baccho. Ouidio d. Remed. l. 2. f. Vina parant animot l'eneri, & c. E. d. art. Et venus in vinis, ignis in igne fuit.
- 3 Nolite. S. l'agolo, ad Epbof e 9.
  4 Donne, golofe, e vincfe. Tiraque lo Conn.
  1.9. num. 201. 202. 203. 204. 205 2 9.
  210. Ciemente Aleff. in Padag.l. 2.c. 2.
  Anneol. 10.
- Vino alle donne Romane victato. Agellio l. 10.c. 23. Plinio l. 14.c. 13. Valerto M. lib. 2 c. 1. e lib. c. c. 3. de Egnatio Met. Plutarco in quaf. 6. Roman. Isidoro in orig l. 20.c. de potu. Dionigi Alicarnass. lib. 2. Polibio l. 6. Ateneo l. 10. Tertull. in apolog. c. 6. Alessandro Napolit gen. dier. l. 3. c. 1: Eliuno, var. flor lib. 2. c. 38. Eraclide in postic. de Cois. Pueri, puellaq. donec. ad consugium a cederei, aquam bibbant. Tiraquello leg. Con. 9. nu. 206. 207. C. Rodigino l. 13. c. 33. e. l. 28. c. 6. Aiciato, embl. 24. Raff. volter rano l. 32. car. 379.
- 6 Donne, e fanciulle si sieno in casa. Euripide in Oreste v. 108. e presso Stobea.

- cap.83. Senofonde d. Secrat. m. o. er. l.

  5. Est semina pulchrius intra ades je
  continere quam soris agere. Tiraquello d. Leg. Conn. 10. nu. 1 sin. all'oltima.
  con insiniti, e vari autori. Plusarco d.
  mulier. virt. pr. E. d. Iside, & Osir. Veneris testudo, & C. Stobeo c. 5. ex Phosylide. Eurip. in Alcest. v. 1052. e in Elear. v. 72.
- 7 Conversazione buona, o rea-quanto importi. Tiraquello con varie allegazioni d. Leg. 16. Con. nu. 14 sin a 23. Giuvenale sat. 2. v. 79. Ouidio d. Pont. l. 3. el. 2. S. Gio. Grifost. d. Provid. serm. 2. Stobeo cap. 72.
- 8 Abominantur, Salam.prou.c.29, Quinto Smirneol.: 4.v. 192.
- 9 Costumi di fanciulla onessa. S. Basilia d. Virginnate. Seneca Crittou. 15. lib. 2. Tiraquello Conn. leg. 15.n. 29.05.
- 10 Donna più furiofa in amare più feattrita in celar l'amore. Euripide in Andr. v.1.9. Nonno poeta l.41. v. 151. Ifidoro in Orig l.11. c.de at. bom. Libidinostores viris sæmina sunt. Pausania l.8. Sapè in sluitas cupiditates prouebuntur viri sapius mulseres. Retorica ad Erenn.l. 4. Mulseres ad omni a malesicia cupiditas vna ducii. Outdio int. s epist. Hero I call. Vrimuri gne pari, eyc. Aristorile d. animal.l.9. c. Mulser sacilior desipi, quam vir. Filone ad Catia. Imbecissore sunt mentes mulseria.
- 11 Suntilianol 4.c.2. Difficile est mutare habitum animi semel constitutum.
- liere inexpugnabilior, S. Gio: Grifofiame in theatr. concurrent. Tiraquello d. Leg. Conn. o num. 29.
- 13 Filie. Ecclefiaf 100 c.7.
- 'A Tali fono gl'inferiori quali i lor maggiori. Senofonte nel princ. d. Prouent. e in Crros ed lib.8. circa fin.
- 15 Pulcbram. Daniel c. 13.

#### ESERCIZIO 9.

Icerone in Part. orat. Custor virtutum omnium, decus sugient, laudemq, maxime consequents Vere tindia est. Leggi Ssobeo d. Verecund. e R. ssf.



1.eap.78.in Temperantia; epigr.2.Gallo poeta, eleg. 3. Castur amor Veneris dicito quando fuit? Teofilatto Simocato coist.66.

epist.66.
6 Morte meglio che deuirginazione. Orakio od. 27. lib. 3. Isidoro d. Contemptu

mundi;car.104.

IN Fal

ALVER A

d frei :

B1.1

SHIE!

Chemn

1.184

**在上7.4**年

.19. Ez

BALTES

Leca

117 120

tisk (tr)

571

A 55 L

1 84.16

traffin d

TI Emp

211

1740.1

( A. X. 3.

Best.

17 JULY

Maria.

and a

distribution in the last of th

神の

7 Virginita perduta, irreparabile. Ouidio epist. Enone a Paride. Isidoro in sent. 1.2.c.4.nu.6.

l'Gregogna, e timore. S. Ambrogio sop. San Luca lib. 2. c. 1,

9 Rosa, per similitudine in simil concetto; leggi l'deno Nisieli nel proginnas smo 157. del volume terno. Tertulliano d.

Pudicitis in princ.

10 Omnis. Ecclefiafico, c.9. T. Liuiolib. 1.

Quid falus est mulieri, amissa pudicitis? Valerio M. ful princ. det lib. 6. Someno storicol. 5. c. 6. Libanio, derlamaz. 23. Honors virginali omnis posteriora sunt in virgine.

11 Virginuà richiedel altre opere buone. S. Undoro de Offic. Eccles. 1. 2. c. de Virginib.

Et in sens-nt.l.2.c.40. 12 O quam. Sapienza c.4.

13 Virginita fa i mari ri. S. Ambrogio de Virginib lib. i.

#### ESERCZIO 13.

I G Asti. Pierio ne' Ieroglif. lib. 13 f.
Alberto M. lib 22, in Castus.

2 Cammelli, Elefanti. Arthorile d'animal.
1.5 c.2. E d'admirand reb. c.2 Eliano
lib 6.c 59. el 8.c.16. Alberto M d'animal.lib.22.in Camelus Flinio 1.8. e.5.
e lib 10 c.62. Vlisse Aldourands, o Tomasso Dempster d'Quadrup.bijulc.cap.
34.car.890. Tiraquello Leg. Conn. 15.
num.155. sin a 164. Pietro di Damiano; epist. 15. lib.1.

3 Cam. Genefic.9.

4 Ateniesi, e Magistr. Areopag. Elladio presso Fozio num. 873. Plutareo in precept. politic. Alessandro, genial dier 1.2. cap 9.

S Cadaueri d femm. Plinio l. 7.6.17. Solino

caps.

6 Tarentini Ateneo lib. 12.

7 Chiomaco. Eliano d animal. 1.6.cap.1.

8 Detti, e fatti disonessi Eliodoro 1.7. car 344. Facere turpia ac dicere aquè in decorum est. E Sosocle in Edip.iiran. v. 1408. S. Ambrogio in Offic. lib.1. c.18. Aristotile in rethor. l. 2 c.6. vedi Platone in Philebo circa sinem.

9 Otacere, o vergognarfi. Epitteto in Enchirid.cap.49.

10 Macrobio satur.l. 1 c.7.; Sic loquendum esse cum bom nib. tanqu'i dij audiant.

11 Persone ben cossumate, oc. Teanone fra l'epistole grec.lat.car.356.

12 Politiche, Gr. Aristotile in Polit. lib. 7.

13 Persiani. Erodoto l. t. Persis quecunque facere sas non est, ea nec dicere.

- 14 Pronerbio: Qualis vir. talis oratio. Solone pr-sso il Laerzio; sermo est image operum. Aristide, in sacror. sermo orat. t Sermones moribus sunt similes. Replica la medes sent in orat. 1. contra Platon. Angelo Monosino il Flos Ital. ling. lib 6. car. 270.
- 15 Leggi Romane, Plutarco in Romulo. Leggi Ciuch. Digeffolth. 47.tit. 10. c. 15. Tiraquello Leg. Conn. 16 nu 31.32.

16 Corrumpunt. S. Pagolo ad Cor.ep. 1. cap.

17 Prouerlio. Per ignem incedis.

18 Gli Ebrei, Ne' Giuti i c.3.

- 19 Anche un lago. Veds Egefippo d. Excid. Lieruf l. 1.c., 9. E.S. Ifidoro d. Norma viuends c.6.
- 20 Prouerbio, Scarabeus citius faciet mel.

21 Ne delecteris Salamin prous. C.4.

22 Concetti sopra il sare amicizia con qualcuno, presso C cerone samepist. 10.1.13. Isocrate a Demonic. Sensim amicitiam contrabito, &c.

23 Amilicia sopra la viriù, non sopra la fortuna. Boezio d. Cons. Philos. l. 3. c. 2. c 5. Plutarco in princ. l. 4. Sympos. Quest. Speusippo in Definitionibus.

24 S. Ambrogio in Offic.l.3 c.16. Non potest bomini amicus esse, qui DEO sueris in-

fidus.

#### ESERCITIO 13.

1 C leut feci. Ne' Giudici c.1.

2 Non fare altrui quelche no fi vuol †† 2 per

Adquisg feir illudexplater V. Forfal Dry v Cane gl. 27. N. 32

I loni de Martyrum cruciatib. ser se. Isocrate in Nicocl.f. lerocle ap, 7 Vos ex. S. Giouanni cap. 8. po Stobeo, cap. 82. Publio Mimografo 8 Le orazioni. Marziale 1.8.ep.24. Offes. in Seneca, epist. 94. Il Florilegio lib. 1. C.
6. In Restributionem. duns.nunquam sbura, precesq; louem. Omero nell'Iliadel.9. v.493 .per. 16. ver-Dicite. Ijaia c.3. f. Dionigi Alicarn. lib. 8. craz. di Veta. Aquila, e l'eige. Esopo ne' suoi apologi. Hec dicit. Ne' Re 1.3. c.21. ria a M. Coriolano. 9 Supportantes. S. Pagolo a i Coloff.c.3. 6 Prouerhio Captantes capti sumus. 10 Stoici, Laerzio in Zenone . Cicerone pre 7 Idolatri. Vedi Saiustiv', de Rep ordin. Neg;bonum, neg; malum facinus cu 11 Pittagora de gli animali. Ouidio, met.lib. iusquam, erc. 15. Seneca, epift. 108. Fuzio, diffin. 259. 8 Nicone. Suids in Nicon. Questi è nomato Teagene da Pausania l.6. e de Tertulliano d'anima. c. 14. & de Resurrect. Oraziol.1.od.28. Acrone quiui Dion Grijostomo, declamaz. 31. 9 Qui irrogauerit. Leunico c.24. interprete. Clement. in strom. lib.7. Plu 10 Andronico. Ne' Maccabei l. 2. c. 4. sarco in Sympof.1.8.c.8.e de Esu carniu. ad. Vtilit. ex bostib. Massimo Tirio, cap. 11 Pifani. Scipione Ammirato, florie lib. 3. 28. Ateneo l. 4. e 7. Sefto Empirico in Raff. Volt. lib. 5. 12 Gostantino. Giorgio Cedreno gr. lat. 389. Mathemat.gr. lat. 331. S. Ambrogio de Storie Miscellane lib. 23. Giouanni Zo Fide resurrect. cap. 31. S. Civillo contra nara; 10. 3. Gio. Curopalate florico. Iulian.lib. 7.D. Laerzio in Pittagora. 13 Lucifero. S. Basilio de Humilitate. Lattanzio 1.7.c.23. Persio, sat.6.Giuno 14 Al maligno consigliatere. Estodo in Oper. nalel. 5. sat. 15. f. Platone in Timao. Fiv.264. e Paufania lib.z. lostrato d. Apollon. l.1.pr. Luciano in 35 Letabitur. Salmo 57. dial. Menip. AEeac. Pyth. Soc. Et in. 16 Et reddidit. Ne' Giudicic.g. Vitar, aufio . Et in Gallus. Perfirio in 17 Si us. Ne' Relib. 1. c. 15. vita Pythag.car.5 gr.lat. 18 Caino. Giorgo Cedreno florico.7. 12 Timone. Plutarco in Alcibiade;;n M. An sonio. Paufania l. 1. Plinio l. 7. c. 19, ESERCIZIO 14. Stubeo cap. 10. Callimaco ne gli Epigrammi. Aristofane in Lysistrata . Gio: Ve fonti Plinio l. 31.c.2. Isidoro in Zeze, chil. 7 cap. 129. Libanio Sofista. orig.1.13 C.13 nella declamaz 9. Cicerone d. Amie. 3 Suida in Exis. Dividitur Habitus in vir Raff. Volterr. 1.20. tutem, or vittum. Habitus verò forma, virius, & vitium. ESERCIZIO 15. 3 Veruntamen. Sulmo 90. A Ciciope. Di Polifeno, e de' Ciclopi. Euri-Vidio de Pont. l. 2.ep.9. Seneca in file in Cyclope. Omero nel'Vuff. lib.9. Med. 2222. Quidio metam. lib. 13. e 14. Trocrito, Seneca lib. 1. controu . 4. Atroces quoque idil. 1 1.1 irgiño nel En. 3. Filostrato in animos misericors natura debilitat. Va-Heroic. & in Iconib. I.z. Gio. Boccaccio lerio M 1.5.c.3. de P. Sext. Quos iniuin Geneol. 1.10. Efodo in sbeog. v. 139. ria, &c. Lattanzio lib.3.c.23. Libanio, Igino fab. 125. Natal Contin mythol. declamac. 18. Celamitates concilians 1.9.c.8. Iod. Cerda interp Virgil. Lelio eos qui lapsi suns, & valdeinsensos. 3. Alessandro M Zonara vol. s Giustino l. Bifeiels in Hoz. Subjectib. 14 c.20.10.1. 1 Leftrigeni. Gmero lib ; o. l Vill. 11. Plutarco in Aleff. Arriano Borico 1. McLenkin. Virgitis nell'En. lib.: 8. v. 485. 2. D. Curzio I.z. Meneo. 1.13. Diodoro Vedi qui si spoil Cerda cuati S. Ago fine, Ciemente Aless Valerio Mass. Giu-1.17 c.37.38. Suida in Alefand. Cefare. Plutareo in Cef. e Pomp. Appia-no de beil. i.u.l.l. 2. Dion. Cassiolio. 42. lia Capucino, erc. Vedi Antonio Galwhere the same the same the the trace of the trace

Eutropio I.6. Plimo d'Vir. ill. cap. 77. Va lerio M. lib. 5.c. 1. in Pomp. Storie Miscell. 1.6.

3 Sopranatur.privileg. Quidio in Trift. 1.5. eleg. 7. Hoc est cu miseris sol. co. be at. 50.

6 Quefta pud. Valerio M.t s. col. in An-

CER

3. 1

· Pa

400

MIA.

WILL.

ga is

NEW

W.FI.

2

12.3

M IN

L18

Sie:

mil.

1 18

15

sië,

3#1

-

7 Anibale. Valerio M. ot sup. Plutarco in Marcello, e Anibal. T. I iuio dec. 3 l. 2.

8 Marcello pianse sopra Siracusa Plutarco in Marcello. Valerio M. vt supra Sai' Agostino d. Ciu. D. J. v. c. 6.

9 Pompeo. Plutarco in Pomp. Valerio M.
vt fup.G.Zonara vol.z. Dione Cassio l.
36 f.Cicerone pro P Sessio. Eutropio lib.
6. I.Floro l.3.c.s. Velleo Paterc. lib.z.
Iornandes lib. s. Sesso Ruso in Breuiar.
Storie Miscellane lib.6.Rass. Volterr. lib.
18.

10 Cicerone d.orat.l. 1. Quid tam regium, tam liberale, tam munificum, quamo ocem ferre jupplicibus, excitare affidos, dare jalutem, liberare periculis?

11 Stratagema, eTc. Onofandro cap. 38. Leone imp de Apparatu bellicol. 15. c. 37. e lib. 16.c.: 1. Isidoro monaco lib. 3. epist. 154.

12 Polibio I. S. Clementia bostem vincere, quam armis prestat. His enim necessitate et pareant bostes inducuntur; illic voluntate &c.

13 Non irrid. Ecclefiastico c.7. Vedi Terezio in And. att. 4. sc. 1. Ouidio d. Trist.

14 Prouerb. Marf. communis. Tucidide l.
2.nell'oraz. di Archid. el.'s. nell'oraz. di
de' Mely, e Ateniefi, el. 7. nell'oraz. di
Nicia. Pindaro in Iflh.od. 4. T. Liuio
dec.5. l.2. e altroue. Maffino T. ferm.
14. Seneca in Theb.v.629. Plutarco in
Nicia.

15 Filippo. Siobeo cap.96.

16 Fortuna varia, e incoflante. Niceforo Gregora lib 4. cap. 6. e l. 5 c 4. e l. 7. ca. 14. e l 9. c. 4. Seneca. suasor. 2. Ausonio in epigr. 140. de fortuna variet. Pierto ne' Ierogl. lib. 39. tit. Fortuna. Dione. Prusiese, oraz. 65. Gio. Zexe cbil. 4. cap. 141. m. episelio. Filone de Ioseph. Orazio l. 2. sat. vit. Heu fortuna qui 1, Cc. Stobeo cap. 103. Photo l. 2. c. 7.

n.13 in calamitoro nisus enam iniuma est. Pub Syv.

17 Perfea Vedi specialmente Glo: Zonara., vol. 2. Bai. zet. Laonico Calcondita.l.3.

18 Generatio Ecclefiasse c. 1. Ouidio, meta.
l. 15. discorrendo Psttagora. Omero,
Ilbad.6.v. 146. Nonno lib. 3.v. 243. ...
Smitneo l. 14.v. 206. Clement. Aleg. in
Strom. 14.ex Artsophane, e lib.6.pr.

19 Accidenti volub. înfidi & C. Zonars vol. 3. f. Plutarco d. Conf. ad Apoll. c. 66. Arifide în Plat orat. z. c. 478. Siminaco 1.1. epifl. 42. Q. Curzio l. 4. Breues, & mutabiles vices rerum funt. Antologia 1.1. cap. 66. epigr. 1.

20 Quests perde la vita, roba, &c. Ateneo l. 3. ex Antiphane.

21 Glistudi, i costumi. Orazio epist. 1 slib. 2. C. Tacsto, annal. l. 3. Quemadmodum semporum vices, ita morum versuntur,

22 Monarchie. Iornandes d. Regn. fuccess.
pr. La sapienza, appodiuers popoli.
Nicesoro Gregora 1.8.c.9.

23 Abdolomino. Giustinol. 1. Diodoro t. 17, cap. 47. Di Agatocle. Giustino lib. 23. Diodoro l. 19.c. 1.

24 Dionifio. Valerio M. l. 6. c. 11. Giustino l. 21. Plutarco in Timoleonte. Diodoro l. 6.c. 71. Cicerone tusc l. 3. E nelle Famellari l. 9. epist. 18. Prouerbio Dionysus Corinthi. Gio:Zeze chil. 4.c. 141. in epistolio. Philone de Ioseph.

25 Policrate. Val Mass. 1.6. c.11. Strabons 1.14 Raff. Volterr lib 18.

26 Sefostre. Diodorol. 1. c. 58. Teostlatte Simucato in legationib. Nicesoro Calliste l. 18.c. 29. Gio. Zere chil 2 cap. 69. eschil. 4.c. 141. in epistolio. Plinio lib. 33. c. 3. Plurareo d. cons. ad Apoll. l'accenna in due versi. Giorg. Cedreno l'attribusce a Ciro c. 117. Simil caso si raccontra fra il Soldano, e Dolico Re di Francis G. Zonara, vol. 3. Cedreno 475. Storia Miscellal. 17. Rass. Volteralio. 12.

#### ESERCIZIO 16.

A I ternazion delle cose mondane. 3.

Gregorio epist. 51 .l. z.ind. 11. S.A.
gostino in Psalm. 138. 2. Smirneo I. 7.
v. 80. Demostene in exord. 49. Plinie
epist. 24.1.4. Stobeos serm. 103 e 96. Elie-

Luigi Regio della Vicintadini, on. murabili vanierà delle cosè nell'Universi

ov.A.l. 2.e. 29. Ouidio, d. Trift. 1.3. el. 7. Irus, & Croefus. Messandro M.epist. ad Aristos. Aliquid plerung; in secundis rebus forsuna obstrepit.

Sempre sperare, e disperare. Seneca lib. 1.
Controu. 1. Zonara volume 2. car. 81.
Plinio 1. 1. epist. 24. Antonio, e Massimo
mel serm. 147. e 148. e 149. Stobeo, ca.
103. Isocrate a Demon.num. 35. Seneca in Tieste. v. 613. Filone de Ioseph.
ear. 469. Pindaro in Nem. od. 11. strof.
6. Oraxio 1. 2. od. 10.

3 Pittaco presso D. Laerzio. Prudentium. priusquam aduersa contingant prauidere ne veniant: fortium cum illa contigerint, aquo animo ferre. Cicerone, Filipp. 11. est.n. sapientii, &c.

4 Dominus. Salmo 26.

Malta, Nafia, Olio Medico. Plinio l. 2.
6.107.103. Solino c. 34. Prifciano in Periegefi cofmog. Ammiano florico lib.
32.in due luoghi. Gio: di Serapione d.
Napia

I loto erha. Pierio ne' lerogl.lib. 52. Diofcoride 1.4.c.114. Plinto 1.13.c. 16. Proclod. facrif. & Magia: presso Mars. Ficino to. 2. car. 1928. Teofrasso d. Plat. 1.4.c.10. Cardano.d. Variet.l. 6.c. 22.

7 Mensite. Dioscoride l.s. c. 158. Isidoro in Orig.l. 6.c.4.

& Acquiesce. Iob c.22.

9 Olimpo, e Ato; monti. Filostrato, in Icon.
1.1. in Mercur. Solino cap. 13. e 21. S.
Agostino de Genes.cont. Manich. 1.1.ca.
15. 15 de Genes. ad lit. imperf cap. 14.
Et d. Gen ad lit. l. 3. c. 2. Et in Quest.
sup. Genes num. 10. Et d. Ciu. D. 1.15.
6.27. Claudiano in Paneg. Manl. Theod. 1 ucanol. 2.6 e 7. Aristotile in Probl.
1.26. num. 38. Pomponio Mela lib. 2. in
Thracia. Raff. Volterr. 1. 10. P. Comest.
in stor. scolast in Genes. cap. 34.

10 Quod timet. Salamone in prou. c. 10.

#### ESERCIZIO 17.

Vna Ecclissata & C. Plinio l. 2. c. 12.
S. Ambrogio in bomil.commun. ca.
83. Plutarco in P. Emilio. Et de Facie
1 une. Manilio l. 1. Seragio c. Giuuenale sat. 6. Ouidio l. 4. e 7. w.es. Natal

or other states of the party of

The second in the case of

Conti, mitol.l. 3.6.17.C. Tacito, annal. l.1.Adr. Turnebo l.22.C.24. T. Liuio.l. 26.Celio Ridog.l. 29.C.6. Stazio l.6. Seneca in Ippol.v.787. e in Med. v. 795. Boezso d. Confol.l.4.carm. Si quis. San Massimo in homil. diuers.num.9. Pietro Apollonio d.excid. Hierus. lib. 1.c.rca. a finem.

2 Non è mostro. & c. Cicerone per S. Roscie

Amerino .

3 Costumi vari di seppellire i morti. Alessadro d' Alessadron. Gen. dier.l. 3. c. 2. Erodoto l. 4. de gli Essedons. Tertulliano in apol. c. 9. Diodoro l. 3. c. 9. e 19 Sesto Empirico in Pyrrb. bypot. lib. 3. cap. 24. Agasia sia stor. l. 2. Giustino lib. 41. Cicerone in Tusc.l. 1. circa sin. Stobeo c. 122. Alsri autori presso VI. Aldourandi in Ornitbolog. lib. 3. cap. 1. car. 248. 249. 262. Procopio de Bell. Pers. lib. 1. Raff. Volzerrano l. 31. car. 371. Polidoro Virgilio l. 3. cap. 10.

4 Cicerone in Verr or. 3. Omnium est communis inimicus qui fuit hossis sucrum. 5 La natura. Cicerone d. Harusp respons.

6 Anime de gl'insepolii. Servio sopra il v.
67. dell'En.lib.3. Qui I od Cerda, e con
molti autori nel 6. dell'En. v. 325.

7 Anniuerfari. Vedi il Cerda sopra l'Eneje

de l.s. verso 46.

8 Gettare sopra vn insepolto qual cosa,e co fa leggiera; con moltissime autorità Lelio Bisciola in Hor. Subsection. 2. lib 5. c.i. e Matteo Radero in Marziale lib. 5. epigr. 35. e Lod.d. Cerda sop. il v. 365 nel 6.d. Eneide.

9 De gli Elefanti. Eliano 1.5 c.49 .Gio. Zeke presso Viise Aldouradi d. Quadrup.

Solidiped car.440.

De gli Sparuieri. Elianol.2. cap.42.

Delle Formiche. Plusarco d. Solert. anim.
Pliniolib.11.c.29. Pierio ne' Ierogl. lih.
8. Elianol.6. c.42. e 49. Alberto M. d.
anim.lib.26. Vlisse Aldou. d. Insect.1.5.
cap.1.ca=508. S. Girolamo nella vita
di S. Malco cap. 6. Di vari animali.
Gio:ZeZe,chil 4.c.127.

10 Purgatorio in ogni fecolo, e da tutti creduto. Renato Lorenzi della Barre con infinite autorità sop. Tertulliano de

AND REAL PROPERTY.

Mono

Monogamia car. 471. 472. 473. 474. e de Spectac. cap. 34. Lod. della Cerda nel Encide lib. 6. v. 740. Martin, del Rio fop. Seneca in Hippol. v. 714. Niccolao Lagbi, ne' Miracoli d. Santifimo S.acram. tratt. 7.

11 Cossumaua il sec.ant. Lod. Cerd. nell'En. 11.v. 206. Alessandro di Alessain, 2.2. Cicerone in tusc l. 1. d. Egizi. E il pred. Cerda in Bucol. egl. 9.000.

12 Atto più giusto. Aristotile; probl.9.lib.29

Leggi Stobeo ferm. 124.

13 In Calana, Valerio M. I.S. c.q. Solino c.
11. Claudiano in epigr, Afpice, & c. Stobeo c. 77. Aufonio d. Clar. wrb.in Catina,
& Syrac. Seneca. d. Benef. lib. 3. c.ap. 37.
Ariflotile de Müdo f. Paufania lib 10.
Cornelio Seuero in AEibna f. Stabone
lib 6. Foxio in Conone cap. 43.

14 Enea. Molti autori presso il Cerda in

Virg. En 1.2.0.723.

15 Fu di tutti i defunti. Nello Specchio d' Efempi dist. 3. cap. 64.

16 Vn'altro. Quiui cap.65.

- 37 Avn Principe. Quiui, dist. 9. cap. 184. Nice. Laghi d. Messa pe' morti dist 5. tratt. 7.c. 41. e 42.
- 18 Sansta. Ne Maccabeil. 2.c. 12.
- 19 Quest'obbligo. Leggi Platone d.leg.4. e

#### ESERCIZIO 18.

D Erilo, erc. Valerio M.l.g. c.z. Cicerone in Verr.oraz. 6. Stobeo cap. 47. Plinio l. 34.c.8. Eraclide in p lity's cap. Agrigent. Properziol. 2. el. 25. Diodoro 1.19.c. 118.1 ucianoin Phalaride prim. Paolo Orofol. 1. C. 20. Ouidio d. lare. l. 1. E in trift.1.3. el. 1 1. el. 5. el. 1 3. e in lbin. Perfio fat. 3. S. Agostino epist. 5 2. Fala ride nell'epist grec.las.car 92. Callima-co presso lo Scolinste di Pindaro. Claudiano in Eutrop. l. t. Prouerbio Phalaridis imperium. Silio poeta, e aisri presso Visse Aldourands d. Quadrup bifulc. car. 146.147.148. Plutarco in Parallel. num. 29. di Falari, e di Emilio (enjorino. Giouanni Zeze, chil.i. cap. 25.in Sufioro; e chil. 5. cap. 31. in Teacro. Roff. Polterr. 1.18. Folidoro Virg. 1.3.ca. 18. Pietro di Damlano epist. 14.1.2.

1 Miseremini. lob cap.19.

3 Quisubtrabit Salamone, prou. c.28.

Apparue. Specchio d'esempishis. 5. c.119.
Kicc. Laghi Tratt. 7. c. 21. dist. 1. d. Messa pe' Morti.

5 Vn seldato. Quiui.diff. 5 .c 131.

6 Auerte. Salmo 53.

7 Facit. Salmo 145.

8 Uno alle senal. Specchio d'esempi dist. 5. c.115. e dist. 9. cap. 183.

9 Omnis. Esdralib. 4 cap 19.

- 10 Vn tuo alino. Vedi S. Agostino ad frat. in erem. serm. 44.
- II Antigono. Plutarco in apophtheg imperal. E in Demetrio.
- 12 Infirmus. S. Matteo c.25.

#### ESERCIZIO19.

S Otterrar la pecunia co' morti. Alcuni autori presso il Cerda nell'En 1,1.v. 362. Strasone de gli Albani l.11. Giorg. Cedreno di Daud car. 81 e 1 38. E Gio. Zonara, vol 1 in due luoghi.

2 Qui fibi. Ecclesiafrico c.14.

- 3 Quali auo 101. Seneca epift. 99.
- 4 Prangono gli occhi, egc. Pablio Mimo prello Agellio 1.17.c.14.
- 5 Dodi i e suole. Quinilitano l.3.c.6. Agel-
- 6 Infidigli amici, &c. Stobeo cap. 125. Antonio, e Massimo in sent c. 155.

7 Qui aceruat Ecclesia/ticoc.14.

- 8 Qui bene conficiet bunc vatem, &c.Pro-
- 9 Dianigi Aic.lib.11.Vhi experientia docet, quid conducat; quid ibi opus est conicduris?
- 10 Pluris est oculatus testis vinus, quam auriti decem. Plauto in Truc. sc. Ne expec. Niceta Coniata in Annal. d. Alex. Angel. 1.1.

11 Oculis magis quam auribus, &c. Prouer. Inset & gvallat. Epigramil. 7.m. 155. Plauso ve sup. In cum mag. Niceta vi sup Seneca epist. 6. luciano Quom. bist serib. 299 & d. Domo 806.

12 Apuleo, apolog. 1. Solerts ssimi, Facerrini philosophorum. Ne üs quidem conside B dum esse asuns, qua videmus.

13 Ante. Ecclesiastico 6.140

14 La

14 La Penis. del ricco. S. Gio: Grifostomo; d. Prenitentia, bom.;.

15 Alcune acque. Plinio l. 31. c. 2. Isadoro l. 13.c.13. Del Silio, specialmente Strabone 1.15 Arriano florico; de India. Diodoro lib. z. c. 3 7. Erodoso 1.3. Foxio in Ctesta.93. 16 Abissi. Estodo c.15.

17 Aute omnia. S. Pietro epift.1. cap.4.

#### ESERCIZIO 20.

Eniet. Ezechiel.cap.24. Vhi funt . Salmo 88.

3 Paries. S. Maueo.cap.1.

#### ESERCIZIO 21.

Cerefce il prezo. Plinio 1.22. c.sp.6. Vedi Giunenale sul princ. d. Sat.

2 Gullo momentaneo. Nota il desto di Mo mo preso Luciano in Nigrino. 65.

3 Corpo tanto fi ciba, erc. S. Agostino d. Verb. Domini, serm 5.

4 Filosseno, Melantio, &c. Ateneo l 1. Suida in Philoxenus, in Opsophagia.in Periglottis, in Pithyllus, in Timachidas.

5 Milone, e altri gran mangiatori. Ateneo lib.10. pr.

6 Dionigi. Eliano var. flor. lib. 9, cap. 13.

7 Demostene. Plutarco in Sympof. 1.9.cap. 12. Luciano in Demost. encom.

Pompeo. Plutarco in fomp. ein Lucull. Epaminonda, Plutarco in Apophibeg.

10 Agefilao. Plutarco in apopht. Lacon. E

in Agesilao. Ateneo lib. 14.

11 Prouerbio. Agnolo Monofini in Flor Ital. ling lib.5.car.225. Oracio epist. 12.l.1. v.5. l'Autor del dialogo. De Diuitijs, escristo a Eschine da Franc. Patrizi de Placonis dialogorum ordine. Aseneo nel f. del lib.15. ex Aripbrone. Orfeo nell Inno 40. e 68.

12 Non est census. Ecclesiastico c. 30. Vedi molts, e diverfi scrittori presso il Tira-quello d. Nobilit. cap. 31. nu 384 fin 2 392. Cratete nell'epif. gr.lat. car. 347. Lyfidi. Dlogene Laert in Talete, Felix qui corpore janus. Aristotile in rhetor. l.

s.c.s.e 7. lib.1.c.21. Platone in Buthyd. Clement. Aless.in Strom.1.4. ex Simon. of Arift. Dione florico 1. 38. ex Philisco

Sanita, belleza, riccheza. Platone in Gorgia, in Euthyd. Clemente Aleff. vt sup. Ateneo 1.15. ex Scolio, & Anaxadrid. Tiraquetlo d. Nobilis.cap. 31.num.385. 386.e 387. Platone d. Legib.lib.3.69 2. presso di Prouerbista latino, in Primum recte valere, oc.

14 Il viuere non è vita. Martiale lib. 6: ep. 70. ad Martianum.

15 Cicerone nella Filipp. 11. Nec grautora funt carnificum tormenta, quam interdum cruciamenta morborum.

16 Meglio è morte, che infirmita incurabile. Sufocle in Miace. v. 643. Dione, decla-

17 Pensieri affittiui. Senofonte nel 3. Memorab. Socr. Antonio Monaco in sent. cap. 66.ex Philone, or cap. 67.ex varys. Stobeo cap. i 8. Antologia. lib. 1 cap. 37. in Mortem. epigr. 19.e 24. S. Gio: Griso-Aomo contra Luxum, & Crapulam, & Gulam S. Ambrogio de Cain, & Abel cap.5. Filone d. Legat. ad Caium 380. Plinio lib. 16.c.8.p.

18 Natura paucis contenta. Niceta Coniate lib.4.d. Imp. Manuel. Comn. Monosino in Flor. erc. lib.s. car. 234. ex Leof-

thene Coluandro.

19 Le bestie. Dione, declamaz. 6. Mali della Crapula; Filone d. Allegor. lib. 2. in più luoghe. Molti casi, e molti autori presso Vincenzio Castellano d. Officio Regis l.

3.cap.7. Ageilio lib. 19.c.2.

20 Farieta di cibi dannosa. Cornelio Celso 1.3.c.6. Clemente Aless. in p.edag 1.2 c. 1 . Galeno in Hipp. d. vi . rat. in morb. ac.lib.1.num. 18. el. 3. num. 35. Auicenna lib. v. fen 3. doft. z.ca. 7. Aexio lib. 1. fer. 2. C. 229 Ippocrate d. Flatib. circa med. Porfirio d.abst. ab esu carn. Aristosile prob. 15. lib. 1. Orazio, e Virgilio pref. so Franc Buonamico d'alimentolib.3. cap.33.

Menfa parca, ege. Vedi S. Gio: Grijostomo ad Pomp Antioch. bom. \$ 4.e \$ 5. Isidoro

monaco; epist. 192.lib.3

32 Magistrato di Roma. Ateneo lib.o.f. Ma crobio lib.3.c. 17. Ageilso 1.2. c. 24. clib. 20 c.t. Gio: Rosno appo Tommaso Depar Anun Romins. 8.cap.13.

23 Mino. Platon- in Minos.

24 Pirrone. Ateneo lib. o.

27 Timoteo. Ateneo l.b. o. Cicerone, sufc.li. 5. Plutario de Sanitate, se va Sympos. lib. 6 proces. Ehano, var. Aur 1.2. ...

25 Agellian Pittag. Ern, Te. Ateneo lib. o

e-1.fr.

Mille

15, 2.

14

180.

11.

No.

dia.

di

27 Nonell enim. S. Pagio al Rom. C. 14. 28 Empediale. Diniene . ner in Smp. Elisro var. A.lib 12.0.29 l'africe a Platone. Simil metto di Artaforfe vergon Re di Padagenit; presso Ateneo lib. 4. E di Stratoni o verso i Redizri, presso Plu tarco de Cupid diuitizr. Raff. Volterr.t.

29 Cibiamo il corpo, Sc. S. Indoro in fentet. 1.2.c.42. Ein Origin.1.20.c.2.

30 Noli. S. Pagolo ad Rom.c. 14.

#### ESERCIZIO 22.

Ame, Esercizio, condimento de'cili. Seneca, epist. 123. S. Bernardo, epist. 1.S. Ambrogio d. Elia, & ieiun. cap. 9. Prouerbio Opsimum condimentum fames. Dionigi, e Cuoto Lacorico appo Ciceeone tusc.l.s. e Pluearco, instit. Lacon. Agnolo Monofini lib. 6. car. 279. prouerb. 54.e 151. Alla fame pane, alla sese acqua, Senofonte in Cyrop. lib. 1. e 4. L'istesso in Memorab. 1.3. assimenza fa gusto. Stobeo serm 93.

Dario. Cicerone in tufc.l.s. R. Volt.l. 12. Artaserse. Plutarco in Artoxerxe. Mas-

smo Tirio , serm. 35.

Tolomeo. Cicerone, vi sup. Teodosio. Giorgio Cedreno car > 79. Tecnate. Plutarco d. If. & Osir.

Artaserse. Piutarco negli Apotemmi.

3 Dalla famr, &c. Le molte viuande, ec. Massimo Tirio, discorso 35. Senosonte de Regno.

4 Il B Elfego . Specchio d'Esempi 1.4.c.45. 4 Vn Gol fo Specchio d'Esempi in Appendice cap.27.

Qui diligit. Salomone prou. c.21.

7 Arenpagui, erc. Aieneo lib. 13. Isocrate in Arcopag.

& Corpo spir. e anima corp. Vedi Porfirio

de abflanim 1. 4.

9 La crapule. S. Bafilio de abilicat. facuil. ein admonit ad fil. spirit. Sopra Estas cap. 2. S. Gio. Grifostomo ad Pop. Ant. hom. 54. & contra l'uxum, & crapul.

10 Medicina, e triaca. S. Basilio d. Laud. ieiuny pr. Vite de SS. Padri lib. 5 .libell. 4. nu.42. Fedi S. Agostino serm. 23. e 25 ad Frat. in Eremo S. Gio. Crijo-Storno in Genes. hom. 1. e z. ad Pop. Ans. hom. 55.

#### ESERCIZIO 23.

Nima sicca, sapientissima. Eracli-10 presso un Prouerbista latino. quius molti Autori . Sinesio de Insomnys . Galeno quod an. mor. semp.corp. cap. 5. Stobeo cap. 5. e 17. Vedi Clemente Aless. in Pad l. 2. cap. 1. Pluearcod. Carn. esu ser. pr. Ateneo 1; 4. ex Theopopo . Filone in verb, Resipuis Noe. Porfirio d. abstin.carn.

2 Prouerbin . Pinguis venter non gignis sensum tenuem . Galeno in Thrasybulum cap. 37. Indoro in sentent. l. 2.c. 42. Cicerone eufc. l. 5 Ne mente quidem recle vu possumus, multo cibo, es potione complete. S. Gio: Ghrifostomo cont. Luxum , & Crap. Lelio Bisciola adilungo in Hor. subjec. to. 2. lib. 7. cap. 3. Sinesso in homilia. Pietro Crisolego, serm. 2.

3 La Pouerta. Aristofane in Pluto, att. 2.sc. 5. Arnobiot. 2. Isidoro monaco, epist. 168. l. 2. Stobeo, cap. 95. ex Anaxim. Claudiano d. Rap. Pros. 1.3. v. 30. Virgilio Geor. 1. 1. v. 145 Prouerb. Paupertas safientiam sortita eft.

4 Vlisse Storia sua: Omero in odys 1. x. Ouidio, metam. l. 14 Igino fab. 125. Natal. Conti in mytbol l. 9. c. 1 Boccaccio in Geneol. 1. 11. Allegeria fua ? Roezio d. Confol. l. 4 carm. Vela Narity Orazio epist. 6 l. 1. Ateneol. 1. Senofonte in Niemorab 1. 1. Stobee

5 Porco, per gol e imp. Fierio Valeriano 1. 9. Adamanzio in Physiognom. 1. 2.

6 Temperanza, maefra erc. fondamen. 10,000

10, &c. Stobeo cap. 17. ex Sophocle, & Musonio.

7 Temperanza, madre di Sanità. S. Gio: Grisosomo d. Pænit. homil. 1. e ad Pop. Ant hom. 54.55. Sinesso epist. 115. Isidoro monaco, epist. 192. lib. 3. Porfirio d. absin. animal.

§ Socrate. Diog. Lacrzio in Socr. Agellio 1. 2. cap. 1.

9 Gorgia. Ateneo lib. 12. Stobeo cap. 99. Massimo, monaco in sentent. cap. 150.

10 Delfino. Plinio 1. 8. c. 25.

11 Colorando. S. Ambrogio serm. var. 39. d'ieiun. 5° eleemos. quiui serm. 25.

12 Ceruo. Plinio l. 8. c. 32. Plutarco d. solert anim. Aristotile d. animal. l. 9. c. 5.

13 Orfo. Pierio Valer. in Hieroglyph. lib. 11. Eliano lib. 6. c. 3.

14 Caual fiumatico. Plinio lib.8.c.26. Ammiano Storico l. 22. Polidoro Virgilio l. 1. c. 21.

15 Sanfone. Storia de' Giudici cap. 13. Vedi tutta la omelia feconda de Ieiunio di S. Bafilio.

Primo vitto &c. Leggi tutta la prima Omelia de Ierunio di S. Ba/ñio. E S. Ambrogio, epift. 82. lib. 10. e S. Gregorio in lib. 1. Reg. cap. 11.

Affedratori delle Citta. Efemplificazion morale registrata nelle Vite de SS.Padri lib. 3. num. 66. e lib. 4. libell. 4. num. 19. Quiui neil' aggiunta; ex Palladio cap. 11.

#### ESERCIZIO 24.

Vesto in guerra. Vegezio l. 2.c.

aro gen. dier. l. 1. c. 20.

3 Quid. S. Iacopo cap. 2.

4 In omnibus. S. Pagolo ad Cor. ep. 2.

f Prouerbio; Nudo vestimenta detrahere.

6 Esdra, nel suo lib. 1.c. 8. e lib. 3. c. 8.
7: Virtù del digiuno, varie. S. Gio: Grisoflomo d. leiun. serm. prim. Isidoro in
sentent. l. 2. cap. 42. Stobeo, serm. 5. e
17: S. Gio: Grisost. hom. d. Iona prophesa.

8 Corpo, e anima per la intemperanza. 3.
Bafilio in bomil. Attende tibi ipfi. Clemente Hieff. in Strom. 1. 7. ex. Andrecyde. Tertulliano ad Martyr. pr.

9 Catone . Plutarco in Cat. maior. Gin apopht. imp. Gd. Sanit; tuend. Gd. Eju carn. orat. 2, pr. Seneca epift. 21. I edi Isidoro in Sent. 1. 2. c. 42. num. 14. Antonio monaco serm. 67. Stobeo, serm. 6.

10 Sciti. Agelliol. 16. cap. 3.

11 Donne Ibere . Stubeo, ferm 5. Aleffandro, genial. dier. l. 2. c. 25.

12 Ventre, come bessia, &c.S.Basilio hom.

13 Ginnos. Pittag. Apollon. Filostrato lib. 1, de Apollon. Diogene Laerz. in Pittag. Porfirio d. abst. animal.

14 Sazieta și ît che la fame. Teognide appo Antonio, e Massimo, în sentent. cap.

15 Atleti Vari autori presso Girol, Mercuriale in Gymnast. l. 1. c. 15. E Pietro Fabro in Agonistic. l. 2. c. 8. e l. 3.

16 Podagra. Galeno in aphorifm. lib. 6. num. 18.

17 Mondo con quanto. Seneca epist. 94. S. Basil. homil. 24.

18 Terenzio in Heaut: at. 2. sc. 3. Non ps fine periculo magnum facinus, & memorabile.

19 Agricoltore . S. Basilio in Exhort. ad Baptism.

#### ESERCIZIO 25.

Igiunar dalcibo, e da vizi S.Ifidoro in Sent 1. 2.°c. 44. S. Cirillo Aless. in Esaia lib. 5. to. 3. cap. 58. S. Ambrogio, serm. 33. S. Massimo hom. 20. 321. 22. 23. S. Bassio in Hexem. hom. 8. & d. leiun. orat. 1. e 2. & in Isaiam cap. 1. S. Gio. Grisoft de Ieiunio ferm. 1. Antonio Monaco in sentent. cap. 66. S. Agostino serm. 24.ad Frat. in erem. & d. Temp. serm. 172.

2 Sanctificate. Ioel. cap. 1. e 2.

3 Qui baptizatur . Ecclesiastico c, 34.

4 Prius Lupus ouem ducas vxorem . Prouerbio. merbio. Suida in prin cal, ec. Ari-A Jane in Pax.

5 Circustince. S. I idoro in fent. 1. a cap, 42. Vedi S. Basilio d. vera l'irgin. e Filone d. Vita Mos. 1. 2. S. Agofino Conf. 1. 10. c. 31. Stobeo cap. 18 ex Majonio. Leggi Niceforo Califiol. 12. cap. 34. Callidaro nella floria tripar-1114 lib. 9. cap. 38.

6 Digiuno sia comportabile . S. Ignazio in epist. ad Heronew. S. Bastiod. Inst. monac. serm pr. Et in Const. monast. c. 5. Et d. Vera virginu S. Istdoroin

fent. 1. 2. C. 44.

10

00

State of

CI IS

MI PS

16 22

1000

No.

F7W

EPL &

15. 6.

ME IS

No.

S' 10

15, 24

100

100

det

MI 

N. W.

40.00

Log

11.

y Serpente. Pausania l. 9. Arisintile d. animal 1. 8.c. 29. Puniol. 11. c. 52.

8 Assenzio. Pliniol 27. c. 7. Marro poeta lib 1. c. 3 Gi : di Serapione cap. d-Alfrice o Dioforide l. 3. c. 26.
9 Udolore, la mellizia egc. Vedi Cebece

Thebano nella fun Taula morale.

10 Medicatrice. Leggi Ierocle sopra i versi di Pittageranum. 7 car 167 gr.lat. Eil prouer bio Expirite bona obtingunt.

11 Ira de' Principi . Senera în opufe. Cur bonis viris mala accid c. 3. Ein Medea v. 494 Omeronel I. d. Il v. So. elib. 2. v. 196.

12 Dui resp-salmo 103 Estalo presso Cle-

neme Aless in strom. lib 5. senod Pani. ad P. Ant. bom. 80.

14 Sierr, us Int. c- 34.

#### ESERCIZIO 26.

Pelle Clemente dieff in Pad. 1. I. C. 11.

Sur le l'inne I verz nella sua vita. Chementein Fan. L. 2. C. 10.

3 In to Fina Lackettalitaci 1.

On ris Ifalac 40

5 Barbara co Mant anteri ferra ciò al legali and Ceron Japan Firguio , En 4. 2 -46

6 S lave Dry I seek in & lane.

7 Dice S. Mariene & Organ vateria S.
Radio in a fact of the Carta and English te forme a 2 somme 1213. 18. 310beo d. virtue. ex Musonio. Galeno L vsu part. c. b. l. 11. c. 14. Clemente Alt | . in Padag. 1. 2.0, 10. 12. el. 3. c. 1. 2. 3. 11. e diffusifimamente il Tiraquello de leg. Connub. 3. fin'alla fine .

8 Fireato. Giustino lib. 44.

9 Epaminanda . Sinesso d. Regno car .: • gr. 1.25.

10 Isaiacap. 20. Vedi il Bellarmine d scriptor. eccles in Isaia. Elia. Ne Rèlib 4 c. 1.

I = S. Gio: Batista. S. Marco c. I.

13 Adamo . Genesic. 3.

14 Dixi. S. Giouanni c. S.

15 Anticco. Ne Macchabeilib. 2. c. g.

#### ESERCIZIO 27.

B Ellezza fenza gratia . Nicarco mo g i Epigramini Greci lib. 7. epig. 170.

2 La gratia par l'am. Vedi Aristide in

orat. cont produ myfer.

Belleza senza viriù . Leggi Massimo fi. losefonel serm. 15. Stobeo, cap. 72.ex

Anaphane.

4 Libario declamaz. 5. car. 192. Decens ornatu muli brunon est pal bruudo, fe produit , e écciamat 21. c. 549. Pultbrittedo a. voi in virgine eft caftesas, E produttare accur le conferusreufq ad nuprius troperzuo l.i.el. 2. Cratte nell Fint gr. lat. c. 346.

Mnafi. Giustinol 0. 5 Più celebrip. 6 f. Ilutarco d. Mulier. virt pr. ex Gorgia. Fedt Stobco c. 64.

pr. ex Eurip.

6 Enormicoffuni &c Plauto in Panul, sc. Neg 1, e in M sell sc. Iampridem . Nonnoin Dinyfiac. lib 42. v.

84. S Gio Gnijosomep. 5. ad Theod.
7 Belieza, variaviente desinita. S. Agostime epist. 150. S. Bastilo jos il Salm. 44. Sintipero cont. il Car an eferc. 307 nem. 17 Galenoin der Hip. 5 Pl lih. 5 c. . Ed. Tfu part. 1.1 c 9. e in I irit me lic I cone Ebreo d Amore lib. . Bired Varchid Pellez e Griz. car 560. Franc. Pr colomini in Philos moral lib 8. c. 35. e 36. Art-

\* \* \* \*

flotile in Metaphyf, lib. 13. c. 3. Auerroe in Phyf. l. 7, tell. 17 Plotino enneal. pri. lib. 6. Marsilio Ficino quitui nell'arg. Platone in Philebo in Timaoin Hip. maior. M. Ficino in arg. Charm. Plat. of in Conuiu orat. 1. c. 4. of orat. v. c. 1. of 6. Simplicio in Physic. l. 7. tex. 17. comm. 16.

Physic. 1. 7. tex. 17. comm. 16.

Se alcuna perf. è bella. Ved. S. Ambrogio d. Virginib. 1. 1, e nell'Esamer. lib.
6. c. 8. Theodoreto in Vit. Patr lib. 9. cap. 9. Clemente Aless. in F.ed. 1.3.c.
c. 11. S. Cipriano d. Pudicit. Tertulliano d. Cultu seminar.

9 L'Huomo stesso, &c. Quintiliano l. 11. c. 1. Arisotile nella retor. l. 2.c. 2. e 3.

10 Cani. Aristotile vt sup.

11 Lecni. Plinio l. 8. c. 16. Solino c. 40.
Pierio in Hierogl. l. t. Istdoro in Orig.
lib. 12. c. 2. Alberto M. d. animal. l.
22. Ouidio in 111st. l. 3. e l. 5. Auicen
va d. animal. l. 8. c. 7.

#### ESERCIZIO 18.

Vam pulc. Cantica c. 4. Vn' anno. Terenzio in Heaut. At. 2. fc. 2. Tiraquello in Leg. Conn. 3. num. 33.

3 Donne Sibarite. Ateneo lib. 12. Plutar-

co in Conuiu. sept. sap.

- A Dell'acconcisture semminili, vedi Plautoin Stic. sc. Morem. E in Pæn. sc. Negotÿ.e sc. Fuit. Ateneo lib. 13.ex Alexi in Isoslasio. Stobeo, cap. 71. ex Simonide.
- Licurgo. Plutarco in apophibez. Lacon.
   Villità precede. Galeno d. vſu part.l.
   11. c. 13.

7 Consorte de Manuel. Niceta Coniata in

Manuel. lib. pri.

- 8 La belleza è superba, e appetente di lode, &c. Nonno poeta in Dionys. lib. 42. v. 163. & seg. Dione Prusiese, declamaz. 29. Tiraquello d. Leg. Conn. 2, num. 1. 2. 3. 4. 5. quiui molti autori. e num. 48.
- 9 Portatrice. Giuuenale fat. 10. v. 290.
- 20 Belleza è impudica. Vari scrittori appo il Tiraquello vi sup. num. 6. sin. a 17.

Properzio l. 2. el. 32. Semperformosis fabula pæna suit.

11 Mentitori, & Tiraquello vt sup.num. 62. Stobeo c ap. 63. Pindaro in Nem. od. 8.

12 Gente variamente mostruosa. Agellio
1, 9, c, 4, Plinio lib. 4, c, 13, e lib. 6,
c, 30, lib. 7, c, 2, Istoro in Orig. 1, 11,
c, de Portentis Gio: Zez, cbil. 7, c, 144,
Strabone l, 7, e 15, Pomp. Mela l,
pri. in Cyreniaca, e lib. 3, in Hisp. 5°
Septen. inf. 5° in AEtiopia, Adr. Turnebe in advers, lib. 6, c, 19, S, Agossino d, Ciu. D, l, 16, c, 8, 5° ad Fr.
in Erem. cap. 37, Solino c, 30, e 40.0
43, e 44, e 65, Vita de' Padri Eremiti in S, Maccario cap. 5.

13 Belleza fugace . Moltifsime aurorità , presso il Tiraquello d. L.Conn. 2. num. 19. Gc. Vedi Ouidio in trist. l. 3. e l. 7.

14 Quale tu sarai. Epigrammi greci lib.6. cap. 8. ex Platone. Ausonio epigr. 582 15 Fallax, Salamone in prou. c. 31.

#### ESERCIZIO 29.

PReminenza del Pauone . Terenzio Varrone d. agric. l. 3. c. 5. Prouerbio Tanquam Pauo circums pestano
fe. Plinio l. 10.c. 20. Pierio lib. 24.
Vlisse Aldourandi orniubolog. lib. 13.
cap. 1. car. 2. 3. 17. 22. 23. Luciano
d. Domo 897. to. 2. Eliano l. 5. c. 21.
File d. anim. cap. 7. Giul. Cef. Scaligero con. il Card. eserc. 238. Cardano de Subtil. lib. 10. Aristotile d. animal. l. 1. c. 1. Aiberto M. d. animal.
lib. 23. S. Episanio ad Physiolog. c. 12.

2 Effeminatera giouenile. S. Ambrogio epist. 15. lib. 4. Quintilianol. 1. c. 2. Arriano in Epitet. lib. 3.c. 1. Seneca ep. 115. S. Basilio d. leg. libr. Gentil. Focilide in carmin. Bione in epigr. Antonio e Massimo in sentent. cap. 110. ex Aristot. Stobeo cap. 63. Martino de Roa lib. 3. cap. 15. con molte allegationi, e varia dottrina in Sigular. locor. Tiraquello d. Leg. Conn. 3. num. 45. e9c.

45. &c.
3 Nec ipsa. S. Pagolo ad Cor ep. 1.c. 11:
S. Basiluo d. vera Virgin, Vincenzio Castellans

Rellani d. Officio Regis lib. 2.c. 9. S. Cirillo Alessand. in Isaiam lib. 1. c.3. orat. 3. Stobeo ferm. 72. ex Nico-Arato.

A Cicerone d. Part. orat. Nemo est tam agrefis, ec.

5 l'omo solo appetisce come propria dote l'o nore Senefonte d. Regno 913.

6 L'Vomo naturalmente. Plutarco; an seni sit reg. Resp. ex Xenopbonte.

Equezio. S. Gregorio in Dialog. 1.1.c.4. 8 Abate in Saffonsa. Storia de gli vom. illuftri d. Ord Cifterc. presso lo Specchio d' Esempi dist. 3. esem. 42.

9 Vn Re. Vincenzio in spec. bift. vt sup. dist. 4. esemp. 15.

10 Matrona. Cefario for. vt fup. dift. 6.

11 Vn'altra Donna. Quiui dift. 9.2.152.

12 Et dixit. Isaia cap. 3. 13 Pinagora. Giustino lib. 20.

14 Leggi Spartane. Clemente in Padag. 1. 2. 6. 10.

15 Ceo Sofita . Quiui. 16 S. Pietro ep. 1. c. 3.

4. 6.

II.

144.

3 1.

15

Tur.

de

d Fr.

1

200

6.

136

Pro-

7371

14.

TARR

8:25

mle

125

- 16

40. NP.

11/2

115

4/1

100

1150

62

17 Anticamente. Isidoro monaco, epift. 53.

#### ESERCIZIO 30.

E Quia. Salmo 68. Xaudi. Salmo 68.

3 Non intres. Salmo 142.

4 Autobliuisc. Salmo 76:

#### ESERCIZIO 31.

E Difizi terreni &c. Antologia lib. 1.

2 Lacedemoni. Suida in Ambolas, e in

Dacnomenos, ein Ippos.
3 M. Crasso. Plutarco nella sua vita. pr.

A I egge di Efejo. Vitruuio lib. o preem. 5 Non enim. S. Pagolo ad Hebr. c. 13.

6 Emfedocle. Diog. Laerzio in Emped. Plutarcod. Cupidit diuit. L'attribuisce à Stratonico verso i Rodiani. Raff. Volterr. 1.6.

7 Alramo. Genefi c. 23. Nelle Vite de' Padri Eremin lib. 5. libell. 3. num. 13 Quini in Pair. AEgypt. Sent. nu. 34.

8 Monumento, e sua ctimologia. Motti Autori presso L'elso l'istriola Hor subjec. to. 2. l. 2 c. 14. Veds Grazio, od. 18. lib. 2. e od. 19. S. Agoffino d. Cura pro Mortuir c 4. 9 Egici Diodorol.b. 1. cap. 51.

10 AEdificabunt. Sosonia cap. 1. 11 Cicerone d. Offic. l. 1. c. Qualis deb.effe domus, erc. Nec domo Dominus, sed Domino domus honestanda est.

12 La casa è serua, &c. S. Gio: Grisoftomo De Malis à nob. euert. to. 5. Vedi Pir

nio 1. 36. c. 2.

13 Di Babilonia. Q. Curzio 1. 5. Erudoto L 1. Strabone lib. 16. Plinio lib. 6. c. 26. Solino c. 70. Diodoro L. 2. c. 7. Erc. Ari-Rotile in Politic. 1. 3. c. 2. Filofrato 1. 1. cap. 18. Gio. Zeze, chil. 9 cap. 275. Marziale l. 1. ep. 1.

#### ESERCITIO 1. 32.

Egislatori. Licurgo, e Falea, presso J Giustino lib. 3. Aristotile in Polit.l. 2. c. 5. Plutarco in apophtheg. Lacon. in Lycurg. e in Vita Lycurg.

2 Auarizia, &c. Arifonle vt Supra . Die-

doro !. 17. c. 4.

Leone Spart . Plutarcoin apoph. Lacon.

Indiani. Diodoro l. 2. c. 39.

Lifandro. Plutarcoin Lafand.

6 Catone. Gio: Zexe, chil. 10.c. 347. Ple earco in Cat. maior. Raff. Volterr 1.14.

7 Cimone. Plutarco in Cimon .

8 Magnanimità, e felicità . Nil adimari; Orazio ep. 6.1.1. Aristotile in Etic.1.4 c.8.

9 I icurgo. Ciustino 1. 3. Videro monaco lib. 2. epift. 146. Ateneo lib. 6. Pintarco in Lycurg.

10 Le ricchezze, egc. S. Indoro ir Synonim. cap. 18. & d. Contemptu mundi. f. S. Bafilio orat. d. Morte.

11 Vomo nudo, erc. S. Massimo in bomis S. Michaelis .

12 Sicut. Ecclesiafte. c. s.

13 Miserabilis . Quiui .

14 Exurge. Salmo 43.

ESERCIZIO. 33. Varo surdido . Dionigi Longino; Il cap. 39. Theofrasto in Charact. eric. grec lat. per Cafaub. car. 32. Stobeo d. Illiberalit. em ferm. 95. ex Te-

Naso pertugiato. Molti autori nel Pronerbio Inexplebile dolium . Stobeo c.

3 Reputa sua ingiuria . S. Ambrogio d. Nabuth. cap. 2. & 3 e12.

4 Fir, qui Salamone prou. c 28.

- 5 Auarizia, male infanabile. Isidoro mona coep. 167 1.3. quini ep. 412. Plutarco d. Cupidit, diunt. Seneca d. Benef. 1.2 c.27. S. Rasilio in aliq. script. loc. bomil. 21. eincap. 5. Isaie. Plinio lib. 33. c. 4. Aurisames durissima. Teositatto Si-mocato epist. 52. S. Gio: Grisostomo in Genes. bomil 22. e in hom. d. nequit. depul. en virt. ind. ein homil. contra Gulam, & voluptat.
- 6 Prouerbistalauno. Exurere mare.

7 Ethiops non albefeit. Quiui. Aggiugni S. Basilio epsst. 15. Theodoto.

Asinus Stramenta mauult, quam au-

rum . Quiui .

Omnia plenilunio maria purgantur. Plinio lib. 2. c. 101. Alberto M. in Meteor. l. 2. tract. 3. cap. 19.

10 Verumtamen. S. l. uca c. 11. Lattanzio lib. 6. c. 12. S. Agostino d. Verb. Domini, serm. 5.

11 Quare. Ijaia cip. 55.

12 Proueriso, Omnes adhibere machinas.

13 Vir auar Salamone, prou. c, 28.

14 Eene laudabile presso ciascuno . Aristotile nella Retor. lib. 1. cap. 6.

15 Fortunaticabro. Plinio, epift. 2. lib. 9. Vedi Piniare in Olymp. ode 7. Beatus ide quem farra an plectitur bona.

16 Quipronus. Salzmone, prou. c. 22.

## ESERCIZIO. 34.

Eliterazione. Plinio epist. 27. lib.6. Pindero in Pyth od 9. Opportu.

nitas ormisrei tenet principatum. Dionigi Alcara, ab. 1. Non reb. tem pora, sed res temporibus inferuire.

Filla mist. Prodo appo Marsino Ficino 80. 2. C. 1917 d. anim & demon. Gow. rnat ve Quin . Sojocle in Elettr. w. 74. Polibio. 1.9. Occasio dominatur in cunclis rebus humanis.

5 Occasione: con quel che segue T. Liuio dec. 3. lib. 5. nell' oraz. di Marzio. Euagrio forico lib. 6. cap. 21 Pindaro in Pyth.od. 4. Lucano lib.1. Tolle mor.25, 65'C.

6 Dies. Iob. cap. 7.

7 Eft & alia. Ecclefiaste cap.s.

8 Come le api, e i muli. Antol gia lib. pri., cap. 66. epigr. 3. elib. 2 cap. 50. epigr. 26. Stobeo cap. 10.

9 Affama:0 Fc. Plutarco d. Cupidit. di-

10 Confiderans. Ecclesiaste cap. 4

11 Nilo, e Geometria. Virgilio Polidoro d. Lnuent. rer. l. 1. c. 18. Erodoto lib. 2. Diodoro l. 1. c. 36. e 81. Strabone lib. 16. e 17. Cassidoro epist.5. lib.3.5 de Disciplinis tit. de Geometria. Magnum Etymologicum in acæna. Suida in epissimi. Isidoro in Orig. lib. 3. d. Geometria. Seneca nat. quast. 1. 4. c. 2. Pliniol. 5. c. 9. Solino cap. 45. Ammiano lib. 12. Gio: Batista Scorza de Nilo lib. 2.c. 3. Lelio Bisciola. Hor. sub-Sec. to. 2. lib. 1. cup. 8. Niceforo Cal-listol. 7. c. 46. e lib. 12. c. 37. Cassidocoin Hist. tripart. l. 9. c. 42. Ermia Sozomeno for. lib. 7. cap 20.

12 Qui furabatur. S. Pagolo ad Ephes. c. 4. Vedi S. Isidoro in fent. lib. 3. c. 64. ed. Norma viuendi cap. 16. E in Synonim. cap. 18. S. Gregorio Epist. 111. lib. 7. ind. 2. E fopra lob. lib. 12. c. 23. S. Ago fino ad Frat. in Erem. ferm. 62.ed. Salutar. docum. cap. 31.

13 Non è magnanimo. Seneca d. Clem.

1. I. C. 20.

14 Giufiniano. Euagrio florico l. 4.c. 29. Nicefiro Califolib. 17. c. 19. Vedi Giorgio Cedreno gr. lat car. 609. nu. 20. e Gio: Zonara ub. 3. cap Imper. Roman Lacapenie Socrate appo Stobend Iniufitta

15 Qui offent. Ecclefinflicoc. 34.

# ESERCIZIO.35.

Emocrito. Eraclito . Nell' E/ ?ole gr. lat. c. 335. Herael. Hern o. doro. Seneca d. Iral. 2. c. 10. Suias. in Deep. 7. 9. 43.

2 Figuli opes Prouerbio.

3 Quelle po sedute. S. Bernardo epist. 103.

Ricchezze, e sepolero. Detto di Gostanti no presso Eusebio nella sua vita lib. 4. cap. 30.

5 Dario. Plutarco in apopht. imperat. in Semiramis . Stobeo cap. 10. Erodoto

2, 6

1046

4

to la

811

TIS

11/2 =

19.4

444

18

to de

9. 90

ōrmu.

She to

L 64

\* J78.

4

12.3

17.70

40

INC

100

6 Fanciule. Romana, Efesina. Valerio Mal. l. 9. c. 6. Stobeo cap. 10. Altri autori appoil Tir iquello d. Leg. Conn.

3. num =5.el.9. num. 114. 7 Alcum & Aunenimentinarrati da Libanio sul'estremo della declamaz. 37. Da Ateneo lib. 4.ex Chry Sppo. Dagli Epigrammi grecilib. 2. cap. 50. num. 7. Esprime questo con vna sentenza Massimo Tirio cap. 10.

8 Salustioin fragment . Nemo alteri imfemum volens concedit. Seneca d. Ciement. lib. 1. c. 16. M. Ant. Murett nella tragedia C.efar. att. 2. sc. 1. Ge-

ner foes, gc.

9 Sua vita, egc. Vedi l' Antologia lib. 2. cap. 50 E Plutareo nel parallelo fra Aritile e Catine

10 Quamet Eccl & flevap. 5.

II Prouedere istrumenti d'un' arte, ec. Oraziofit 3. lib. ..

12 Ciascuno prende più cura. Pindaro in A m. od. pr.
13 Sa sughe. Viss. Aldourandi d. Insessis lih. 7. cap. 11. car. 7. 3

14 Non facietis. Esodo cap. 20.

15 L'Auarosempre vi più innanzi. Niceforo Gregora lib. 4. circa princ. Vedi Ant Codro Vrceo nel supplimento dell'-Aulularia Plant sc Velis nolis. E Ora-210 fat. 1. lib. 1.

16 l'entum. Osea cap 8.

- 17 Curzi lib. 10. Nec ollam potentiam selere quasitam, cuiquam elle diutur nam . Hurifid - in E el. v. 910. per 5. v. Sofocie in Edip. Colon. v. 1019. Stobeo cap. 2. ex Eurip. in Bell.e cap. 91.
- 18 Opnicosa ci sazi a fuor che l' oro. Aristo. fane in Pluto, sc. Plut. Car. Chrem.

19 Sed & arg. Sofonia cap. 1.

in Democrit. Antologia lið. 3. cap. 33. | 20 Aristofune in Run. Mors ex dels folks non capit munera . Profer io lin. 300 eleg. 4. Il aut d'ar, re. Crazinod. 18. lib. . Stobo cap. 117 ex Me andres. Eschilo in Perf. v. 787. Nitil mortuis profunt diuitiæ . Luciano in Necyto

## ESERCIZIO. 36.

Lij. Salam. prouerbi. c. 11. Esiodo in Oper. v. 354.

S. Agostino in serm. 44. ad Frat. in Era. e serm. 26 227. de Tempore.

Omnia. Toblia cap. 1.

S. Ambrogio firm. 82.

5 Implelit. I, un cap 58.

- 6 Cittadino di Gostantinop. Giouanni Mosco nelle Vite de PP. Eremiti lib. 10. cap. 201. Vedi S. Gio. Grisostomo ad Pop. Ant hom 53. e S. Cipriano d. Oper. er Eleemos. E S. Bafilio in aliq. script. loc. bom. 21.
- 7 Vedous & Elis. Ne Re lib. 3. cap. 17.

8 Quomodo. Tobbiac. 4.

9 Dioriguarda l'animo. S. Gregorio epift. 127. lib. 7. ind. 2. S. Gio. Grisoff. d. Pænitent. ham. 7. 10 Conuocans. S. Marco c. 12.

11 Prouerbifa latino Qui cito dat, bis dat. E Angelo Mono int in Flor. Ital. ling. lib. 5. car. 2:4. con molte allegazioni. Isocrate ad Demonic.

12 Cor inopis. Ecclesiastico c. 4.

13 Malo emere & C. Prouerbistalatino. Cicerone in Verr. oraz. 6. Apuleo, in Flor. lib. 3. Seneca d. Renef. l. 2. c. r. e 2. e 3. e 4. e 5. S. Ambrogio d. Offic. 1. 1. c. 30. Marziale lib. 6.ep. 30. in Patum.

## ESERCIZIO. 37.

Ito nell'Indie. Gio. P. Maffei flors. Ind lih. 6.

Barbari pietos, e.c. Euripide in Androm. v. 421. Stobeo cap. 97.

3 La nostra vita. Sofocle in Filott. v.501 .. Vedi à proposito della giusta retribuzione Estodo in Up. & dies. v. 352.

Ricchezze construate. S. Cipriano d. Ogs. & Eleem.

5 Qui consolatur. S. Pagolo ad Cor.ep. 2. di Siila à Bo co. 7 C. Tacito, annal. 1.4 Feneficia eo Wg; leta sunt, dum vidensur exsolut posse: 6 Ofualdo. Beda in Histor. Angelic. 1.3. c. obi multum anteuenere, pro gratia 6 Specchio d'Esemps lib. 3. c. 1. 7 Tutto sestosopra. Dio toro siorico 1.3. c. 14 odium redditur. 8 Esto della parsimonia. S. Isidoro in sent. Clemente Aleff.in Strom. 1. 4. ex 11e-1.3.cap. 64. l'edi Atenzo l. 2. ex Alexi raclito. pr. aquum est fortun. coc. 8 Vestir le mura, esc. S. Ambrogio d. Na 9 In Troade. in Edeff in Epiro S.c. Atebee, c 13. e in Sermon. 33. S. Gio. Gri. neolib. 3. soft. d. Malis a nob. euert. Ead Pop. 10 Agricoltura, e granaio. S. Gio: Grisosto. Antiec. bom. z.e 68. S. Basilio in Demo d. Fænit. hom. 7. uit. axar. 9 Qui hab. S. Giorsanni epift. 1.c. 3. Noi vogliamo, e non diamo. S. Basilio 10 cimico in auersità. Caussio in guerra. in Dinit hom. 8. Antonio, e Massimo in sentent. cap. 12 Fili. Ecclesiastico c 4. 13 Dottori Sacri. S. Gregorio in Paftor. 1.3. 11 Donare à i ricchi. S. Gio. Grifost. epist. c. 22. S. Ambrogio d. Naboth. c. 12. S. ad Olympiad. Niceforo Callifo I.t .c. Basilio appo Massimo monaco in sent. 24. Cicerone d. Offic. lib. 2. cap. Sed 14 IESVS. S. Matteo c. 19. cum. Plinio epist. 30. lib. 9. S. Ambrogio 15 S. Basilio, hom. 7. in Diuit. auar. in Offic. l. 2. c. 25. Lattanziolib. 6. c. 11. S. Gio. Grifost. ad P. Ant. hom. 28. 16 Vuoi &c. Marsilio Ficino epist. lib. pri. A-unio, e Massimo in sent. c. 58. car. 6;1. 12 Benefacite. S. Luca, c. 6. Leggi S. Isido-17 Postquam. Leuitico c. 23. S. Gio: Grisorod Norma viuendic. 16.e in Synostomo d. Pænit. bom. 7. 13 CHRISTVS. S. Pagolo ad Gal. c. 3. ESERCIZIO. 39. '14 Creso. Senofunte in Cyropæd. lib.7. Ma crobio in fomm. Scip lib. 1. c. 9. Vedi Quila prouai figliuoli al Sole. VI. S. Bernardo in Medit. deuot c.1.pr. Aldourandi to. 1. lib. 1. car. 26. 15 Apuleo in apolog. 2. Sanus est qui scit, 37. 39. 192. Claudiano in pref. paquid sit insants . quippe insania scire se neg. 1. in Hon. Elianol 2. c. 26. File non potest non magis quam cacitas se d. animal. c. 1. S. Gio: Grifostomo in S. Matt. hom. poster. 49. Zeze, chil. 12. c. 438. Arifotile d. an. l. 9. c. 34. Al-ESERCIZIO. 38. berto M. d. an. l. 8. tratt. 2. c 6. el. 23. pr. Oro ne' ierogl. lib. 1. c. 6 Isido-E for. 1 14. c. 38. Stobeo cap. 37. roin Orig. l. 12. c. 7. S. Ambrogio nel-l'Esamer. l. 5. c. 18. Plinio l. 10. c. 3. Lucanolib. 9. viq. louis & c. Stobeo c. Plutarco in Sympos. 1. 4. pr. Meglo farsi amus, chefar danari. Ari-46.ex Ecphanta. Giuliano apostata stoule in Rethor. 1. c. 7. Marziale l. in epift. gr. lat. c. 139. Tertullianod. 5. ep. 42. Stobeo cap. 16. ex Menand. anima cap. 2. Pierio ne' ierogl. lib.19. Stimar più i dan sri, che gl' amici. Pla-S. Ambrogio in Pfal. 118. cap. 19. Elia tone in Crito. pr. Euripide in Herc fur. nol. 9. c. 3. S. Gregorio in Iob.i. 9. c. 16. el. 31. c. 19. S. Agostino in Euang. 1.1425. Esego. S. Lucac. 16. Ioan. c.sp. 36. e contra Manich. d. Ge-Mignanimo più rende, che non riceue. nefil. 1. c. 3. Raff. Volterr. 1.25. Aui-Arthouse in Elic, 1. 4. c. 8. cenna d. animal. 1. 2. c. 5. Pietro di Alessandro. Seneca d. Benef. 1. 5. c. 6. Damiano, epift. 18 lib. 2. Del Pop. Rom. Saluftso in Iug. oraz. Navi quos. S. Pagolo a i Rom. c.8. 3 Super

3 Super. S. Pagolo a i Coloss. c. 3. Vedi Istatoro in sent. l. 3. c. 28. e S. Ber. nardo in Mod. beneviuen. c. 13. E Proclo ad Armen. d. Fide. E Mars. Ficino, in Epist. lib. 7. to. 1. car. 1861. a Matt. Forl. epist. :

4 Inhis. S. Matteo c. 22.

Ken

Mr.

Lille

ajes.

M. M.

M.R.

12. M

1.13

. Fre

rin S.

H. 12

opinion in the

M.A

§ Al capo, e a i membri. S. Gregoric epist.

5 Esser buono solo per se. Cicerone epist.
12. lib. 7. sam. S. Ambrogio d. Xaboth. c. 7. Plutarco in Agii, & Cleom.
desorme est sibi soli vivere, & mori.
Arriano in Epitet. l. 1. c. 19.

7 Lupi, e Cerui. Elianol. 3. c. 6. el. 5.
c. 56. Elle c. 41. 8. Agostino d. Verb.
Apost ferm. 21. e in quest 71. 030gintarrium quast. ein Pfalm. 41. e129.
G. Zeze, chil. 4. c. 121. Massimo Ti
rio c. 40. Solino c. 31. Plinio lib. 8. c.
32. Pierio lib. 7. e 11. V Allourandi
d. Quad. bisalc. car. 793. Raff. Volterr. lib. 25. car. 296.

8 Elefanti. Eliano l. 8. c. 4. Plutarco l. Solert. animal. in due luoghi VI. Al dourandi d. Quadrup, car. 440 448. Clemente Il in Strom-l. 1.

p Emblema. Altistoembl. 160. Fpigrammi greci lib. 1 . c. 4, Aufmis epigr. 30

Lo Alter. S. Pazolo a i Gal c. 6. Fedi S. Bashir epil 60. fenat. Tyan r. E Filone d. Cherubim. e Tagorice idid. 5. v. 50.

11 Anim. Ecclesiastico c. 4. Tedi Sinos. in Dion.car 5. A Equan ed eg. Quin tiliano l. 6. c. 3. Ada. mis. inham. est iocus Isocrate a Demon preest. 20

12 Alestandro. Platarco de firt. Al. orat fr. Lo stesso Re. Valerto M. 1. 5. c. 1. Giu ko Frontino 1. 4. c. 6. D. Curiso 1. 8.

13 Alfonso. Gio Pontano de benefic. c.6.

14 l'irtà vera Anfonde in rethor. l. 1.09. 15 Valore più gler. Sunda in Ganges Nedi

S. Ambrogio in Offic 1. 1. c. 4.

16 Quali gefts. Cicerone epift. 5. lib. 10.
fam. I alaride nell'epift. gedit.car.91.
Alveal.

17 Hono. Proverlift a lating. Swid. in Anthropos. Simmaco epift. 104. lib.9. Plinio l. 2. c. 7. Minuzio in Officia. Plutarco d. It. 19 Ofr. S. Agolino d. Conf. Euang. lib. 1. c. 23. Sesto Empirico in Mathem. lib. 8. cap de Dys. Lattanzio. l. 1. c. 11. Aristotile a tilip. nell'epist. gr. lat. car. 314. Laun c. 317. nell'epist. d'Ippocrate, Pætus Artaxer. S. Girillo Aless. in lustanum lib. 6. Diodoro l. pr. c. 17. e. 87. e. 90. lib. 3. c. 9. e. 61. e. 63. e. 72. e. 73. lib. 5. c. 64. e. 66.

## ESERCIZIO. 40.

- 1 Onfiemini. Salmo 117.
- 2 Quidest. Salmo 8.
- 3 Vrbs. Ijaiac. 26.
- 4 Cori de gli Angeli. S. Cio: Grifustomo de Sacerdono lih. 6.
- 5 Scarafaggio. Piero in Hierogl lib. 8.
  Dione, oraz. 3 2. Suida in Unibos VI.
  Aldourandi d. Infestis d. c. car. 468,
  Vedi il Prouerbio Nibil cum amaracino fui. Casso Dionigio Viicense d.agr.
  lib. 14 cap. 26. e lib. 13. c. 16.

6 Cuius. S. Marcoc. 1.

# ESERCIZIO 41.

- 1 A Squero Neilibs Ester, cap. 4. Esdra 1 3 c. 3.
- 2 J.I: moriam . Salmo 110.
- 3 Frank Salmo 65.
- 4 Sieur . S. Gio: c. 15.
- 5 Díva creaso o ciedi Lattanzio in Epitom cap. 7. e 8. e nell'Instit. 1. 7. c. Ed. Ira. D. c. 1. S. Azostino in Solilog. c. 9. Aristotie in Politic. lib. 1. c. 5.

6 Daliges. Deuteronio cap. 6.

- 7 Inufrar l'anma. S. Bafilio in profas. fup. Ustam. e in crat. 12. d. anima e nella epif. 64. doct. ecclef. Neocafar. Sinefio, epif. 58.
- 8 Api. Flimol. 1 c. 8. e 10. Alberto M. d. anivi. 1 4 tratt. 2.c. 1. el.8. tratt. 4.c. 4. Elianol 1 e. 60. el. 5. c. 11. Arif whed. 2nim. l. 4. c. 8. el. 9.c. 40. I arrovel. ... 15. VI Aldourandi d. Infect. l. 1. car. 36. Caffo Dionigi d. agricult. l. 15. c. 3. Virgilio in Georg. l. 4. v. 49.

7 1 1 1 9 P4.

9 Pauone. Aldourandi in Ornitbolog. L. 1. car. 3. e 17.

10 Lauamini. Isaiac. 1.

#### ESERCIZIO 42.

Ostore'la. S. Ambrogio nell' Efapier. 1. 5. c. 19. e fop. il Salm.
118. ferm. 19. v. 1. Vl. Aldourandi in
Ornubol. lib 15. car. 512. e 5 24. Ariflotile d. anim. 1. 9. c. 7. Pierio Valerianol. ... Eisinol. 3. c. 42. e l. 10.
6. 34. File cap. 0. Caffio loro l. 5. ep.
33. Albe to M. d. anim. 1. 8. tratt.
2. c. 3. el. 23. f. S. Bernardo in Cantic. ferm. 59. S. Gio: Grifostomo in
Symb bomil. 8. S. Bassilio nell' Esamer.
bom. 8. S. Agostino bom. 23. S. Gregorio in Cantic. c. 1. v. 11. S. Epifanio ad Phys. c. 10.

2 Qui non. S. Pagolo a i Cor. c. 15. ep. 1. 3 Crasso, e altri. Pietro Crinito l. 21. c. 1. Plinio l. 7. c. 19. Solino c. 4. Ammia no stor. lib. 6. Sesso Aurelio Vittore in

Philippus . Gicerone l. 5. d. Finib. el. 3. Tusc. Macrobio sat. l. 2. c. 1. S. Agostino in quest. 1.5. ex vir. mixt.

4 Rijum. Ecclesiaste. c. 2. 8 Fidia. Artitotile de Mando. Cicerone l.

1. Tusc. ed. Orat l.2 Apuleo d. Mundo. Valerio M. l. 8. c. 15.

6 Quonism. Sapienza c. 2.

7 Va eis Ofeac. 9.

Dei tutelari col resto. Sempronio in Diuistone Italiae cap. A 1 yri autem. Molti scrittort allega Lodouico della Cerda in l'irg. Georg. l. v. 476, nell' En. lib. 2. v. 165, e. v. 351 el. 12. v.875. Martino del Rio in Seneca trag. Troas vers. 53. par. 2. e 3. Tommaso Demster. e il Rosno in Antiquit. Roman. 1. 0 c. 18. Alessandro in genial dier. l. 4. c. 12. e lib 6. c. 4.

9 Querite. Amos c. 5.

- 10 Solone. Eschine nella oraz, contr'a Ti-
- 11 Adultera, Gc. Stobeo ferm. 83. ex Peric?yone.
- 12 Qui aut.m. Salamone, prou. c. 6.
- 13 Filosofo Plusarco in amaterio opusco.
- 14 Dess d'Amore. Luiui.

15 Alceste. Buripide in Alcest. Platone in Conuiu. in oratione Phydre. Fulgenzio in mythol. l. pr. Palesato in Alcestide. Iginio in fabul. c. 51. 24,... 25'. Valerio M. l. 4. c 6. Raff. Volterr. lib. 13.

16 Camma . Plutarco d . Virt. mulier . e in Amatorio Polieno lib. 8. in Camma .

17 Pantea. Senofonte in Cyroped. lib. 7.
Gio. Zeze chil. 3. cap. 99. Gio: Zonara, in annal. vol. 1. Celio Rodigino
lib. 13. cap. 33.

18. Arria. Plinio epist. 16. lib. 3. Marziale epigr. 14. lib. 1. Dione Cassio lib. 60.

## ESERCIZIO 43.

Enice. Erodotol. 2. Oro Apollo ne ierogl. l. 2. c. 54. Pomponio cofmografol. 3. c. 9. C. Tacito . annal. 1. 6. Plinio lib. 10. c. 2. Solino c. 46. Eliano l. 6. c. 57. Aristide in Palinodisd. Smyrna inft Filoftrato lib. 3. c. 14. Artemidoro d. Infomnijs lib. 4. c. 59. Suida in Phoenix. Gio: Zeze chil. 5. c. 6. S. Clemente Romano in Con-An. Apost. 1. 5.c. 6. Tertulliano d. Refurrest. Quiui lo Scoliaste Renato della Barre. S. Cipriano in Symbol. S. Qui natus est, egc. Eusebio d. l'ita Conft. 1. 4. c. 72. S. Cirillo Ierofolimitano in Cateches. 18 d. Resurrect. S. Epifanio in Ancorat. e ad Physiolog.c. 11 S. Girolamo epift. 19. 10. 4. ad Presidium. S. Ambrogio in Hexam. 1. 5. c. 23. E in Pfalm. 118. ferm. 19. vers. I. Ed. Fide resurre Rionis . cap. 13. S. Agostino ad Fras. in Erem. ser. 18. Ed Anima , & eius orig. l. 4. c. 20 S. Isidoro in Orig. l. 12. c. 7. Alberto M. d. animal. l. 23.in Fenice. Ouidio in Metam. 1.15. Claudiano in paneg. z. Stilicon. circa fin. E'in carmine d. Phænice. Lattanzio in carm. d. Phænice S. Gregorio Nazianz. in Precest. ad Virgin. Alcimo Auito d. Paradis. l. 1. c. 9. Raffaello l'olterrano l. 25. cap. Aues India. Girolamo Vidain Christeid. 1. 6. Pierio Valeriano l. o. Prouerbisti I atini in Phanice rarior. E T'benicis instar reuiue. scere

scere. Acchille Taxio lib. 3. car. 86. grecolat. Sidonio Apollinare in paneg. Anthem. v. 417. Vlisse Aldourandi in Ormisbolog. to. pr. lib. 12. cap. 28.car. 816. fin & 833. Anneo Cornuto scolia-Re in Perf. sat. 1. v. 60. Celio sinfofo in A Enigmat. cap. 31 Marc' Ansonio Mureti, in var. lest. 1 13.6.12. Raff. Volterrano lib. 15. cap de Auibus India Pietro di Damiano; epist. 18. l. 2. Gir. Cardano d subiil 1. 10. Francesco Fernadi in Didascal.mult. cap. 7. appoil quale, el' Aldourandi sono allegati molti altri Autori . .

2 Qui facit. Salmo 135. Intrauit. S. Matteo c. 22.

10 ite.

Lie

ma.

1

-

442

inf-

45.

Lab

3.6

4 6

出

Con-

Re

to def

1.1

JES.

25.

NE GO

UM d

10

15

1

00

11.50

100

+ Vipera e Murena. Eliano l. 1. c. 52. e 1.9. c. 66. Achille Taziol. pr. car. 25. gr. lat. Alberto M. d. anim. l. 24. in Murana. Ifiloro in Orig. l. 12. c. 6. Ateneol. 7. Pierio Valer leb. 29. S. Bafino in Hexam. bom. 7. S. Ambrogio nell' Esamer. I. S. c. 7. File cap. 63. Oppiano d. Piscat. 1. 1. v 554. Nicandro in theriac. v.823. Celio Rodig. 1. 6. c. 13. VI. Aldourandi d. Piscib.

lih. 3. c. 27. car. 359. 360. 364. 5 Vn'altro Serpente . S. Bahlio in Admonie. ad fil. spirit. Raff. Volterrano lib 25. car. 300. S. Girolamo in epift. S. Agostino d. Salutar. docum. c. 28. S. S. Epifanio ad Physiolog. cap 16. E cont. H.eres. cap. 31. Pietro di Da-

6 Amore, ege. Platone in Conuiu orat. Agath Estodo in Theog. v 1.0. Lon go Sofiftalib. 2. car. 48. gr. lat.

P Ecce. Cantica c. 1.

8 Beau. S. Matteo c. 5. Vedi Massimo Tirio, Serm. pr. e Platone lib. 15.

9 Et nunciatum. S. Luca c. 8.

# ESERCIZIO. 44.

Arasti. Salmo 22. luce di S. Ermo: o di Cafore, e Polluce. And. Acciato in Embl 43. Teocriso, idia. 13. v. o. Seneca, nat quest. 1. 1. c. 1. Plinio lib. 2. cap. 37. Orazo Fpod od. 10. e lib. 1. od. 3. e 12. el. 4 od. 8. Pausania l. 2. circa

pr. Plutarco in Teseo, e Lisand. Claudiano in Gild. Stazio sylu 1 3. in frop. Metij pr. e in Theb. 1. 7. Luciano in Nauigiam c. 860. e in Merced. conduct. pr, Porfirione in Horat. od 3 1. 1. e Acrone in od. 12. Omero, hymn. in Dioscuros. Pietro Comestore in Genesi c. 24. & in actib. apost. c. 123. Iacopo Mazoni, Dises. Dane. l. 2. c. 16. Massimo Filosofo, serm. 27. f. Eu-sebio d. Frapar. E uang. 1.15. c. 48. Diodoro l. 4. c. 44. Iginio d. fign calest.lib. z. cap Gemini. Eurifide in Orest, v. 1637. Natal Conti Mythol. l. 6. c. 10. l. 8. c. 9. Plutarco d. Pla cit. pbil. 1. 2. c. 18. Franc. Vicecomercato in Arist. meteor. lib. 1. car. 32. Artemidoro d. Infomn. 1. 2. c. 4. . 18 Dioscuris. Soimo c. 4. Lelio Bisciola, Hor. subsec, so. 1. lib. 4. cap- 16 Stobeo in physicis lib. 1. c. 3. ex Mercurso crismeg. Martino del Rio in Seneca Herc. Fur. v. 14. part. 3. e in Difq. mag. l. :. quest 10 Gio: Bocca cio in Geneolog. lib. 11. Isocrate in Helen. encom. Gir. Cardano d. Subt 1.2 car. 69. Fulgenzio mytgol. 1. 2. Franc. Petrarca in Linerar Syriac to. 1. car. 620. Simil iume miracolojo narra Pietro Galatino contra Hebraos lib. 12. car. 310.

3 Siella. Apocalisec. 22.

4 S Epitetto Vus de' PP. Eremitilib.pr.

Vit. Epist & Assion.
5 Mandragora . Dioscoride 1 4. c. 76. Pinio lib. 25.c. 13. Oribafio in Collect lib. 11

6 In pace . Salmo 4.

7 Eucharistia. Hoftus Niccolao Laghid. Sant Jimo Sagram prongom. cap. 8. CII.

8 Ve nobis. Storia de Re. l. 1. c. 4.

9 Dioceone. Eliano l. 4. c. 40.

10 Serpente. Flianol. 2. c. - 6. File c. pr. Aldourands in Ornitbol. l. c. 1.car.

11 Carlo Magno . Niccolao Laghi ve sup. c 11. enel trait 2. diji. 2. cap. 11.

12 Porrd. Genefic. 7

13 Archimede. Sinefio de Infomm.car. 135. nel grecolat. Gios Zeze chil. 2, cap 39. ++++ 2 PluPlutarco in Marcello.

14 Hicecid. Salmo 35.

15 Api, e Gru. Eliano L. F. c. 12 1. 2. c. 1. 1,3.0.13.1 5. c. 13. Callidorol. 4. epist. 47. File cap. 10. 5 28. Nonno in Dionify.sc.l 40 v. 5.0. Plutarco d. Solersus anim. Aristotile d. animal. l. 8. c. 2. 1 9. c. 40 S. Ambrogio d. Virginib 1. 3. Massimo Tirio ferm. 40. Plinio L. 10. c. 23. Solino c. 15. Pierio Valer. l. 17. Vl. Aldourandi in Ornithol. 1. 19. c. 18. car. 1 6. el. 20. cap 5. car. 336. 337. 358. Dione de clamaz. 44. S Basilio nell'Esam bone. 8. Alberto M. d anim. L. 7. tratt. 1. c. 6 el. 23.in Grus. Virgilio in Georg. 1. 4. v. 194. Raff. Volterrano 1. 25. Quintinano, declamaz. 13. Cardano d. var. L. 7. c. 28-

## ESERCIZIO 45-

Vsica, e suono musicale risanano dinerft mals . Aleffandro d' Alell. Gen. dier. l. . c. 17. el. 6. c. c. 5. Plutarco d. Music circa f.di Talete. Agellio 1. 4. c. 13. Cenforina d. Dse natal. c. 11. Marfilso Fuino d. Vitacaht. comp l. 3. c. 1. Fabio Paulini in Hebdom. lib. 4.c. 6. Giul. Caf. Scali gero in Card. exerc. 185. Giruh Carda no d. Subulu. lib. 9. Isidoro in Orig. 1. 4. c. 13. Meneo l. 14. ex Thophrasto in enthusizimo. Celio Aureliano in Chronien. lib. 5. cap. 1. circa f. Plinio 1. 18.cap. 2. (elio Rodigino l. 9.c. 1. Alessandro Tralliano 1. 9. c. 4. car. 338. in grecolat. Pausania L. pr. Ponfitio in vita Pythag car. 20. gr. lat. Boezio d. Musica L. i.c. 1. Mart. del Rio in Disq. magic. lib.1. c.4.quist. 2. Marziano Capella lib 9. non lont. dal pr. Orazio ep. 1. l. 2. Macrebio d. Son. Scip. 1. 2. c.3. Pindaro in Pyth. od. 3. ftropb. 7. Andr. Tiraq. d. Nubilit.cap. 31. num. 302. e 303. Auicenna lib. 1. Fen. 4. c. 30. f. Vl. Aldourandi d. Infestis lib. g. car. 621. 622. 764.

Musea gioua alle infirmità del corpo, e a gli affetti dell'animo . Macrobio vi fup. Ateneo vt fup. Marziano Cap. vt fup. Caffiodoro ep. 40. lib. 2. Timeo fi lojofo de Mundi anima f. Borzio d. music. L. 1. C. 1.

3 Desiderium . Salmo 20.

4 La Morte, &c. Pietro Grifologo , ferm. 118.

9 Quanto p. si f. la morte. Stobeo d. Imprud.

6 Questa ci rappor. Stobeo serm. 42. ex Zaleuco .

7 Tum i fedeli, erc. S. Gio: Grisoftomo d. facerdotio lib. 6.

8 Qui manducat. S. Giouanni c. 6.

9 Pungora presso Stobead Virt. Anima quiuis affectus infensifimus salusi spsus est bustis -

10 Questi rendono. Pindaro in Olymp. ed. 7. Aropb. s ..

11 Filosofia ne imperio. Giulio Capitolino, in Antonino Pio .

Ciechi, e fursosi. Plutar co in Pompeio. Demonstrantes naturam bumanam, vbi commota est, quam sit saca, 15 furiofa.

12 Guerra co'fensi, e i demoni. S. Bernarde in Euang. sept. pan. serm. 3-13 Susceperunt. Salmo 16

- 14 Alcions . Ariflutile , biff an. l. s. c. 8. Plauto in I an sc. negoty. Plinio l.2. c. 49 l. 10. c. 32. l. 18.c. 16. Eliane l. 1. c. 37. Vl. Aldourandi in ernubelog. L : 0. cap. 60. car. 505. & Seq. S. Ambrogio nell efamer. L. c. 13. S. Basilio nell' esam. bom. 8. Suida in Alcyonides &c. Alciato in Embl. 178. Isidoro in Orig. L. 12. c. 7. Luciano in Alcyon. Ouidio met. l. 11. Pierto in Hierogl. lib. 25. Alberto M d. anim. 1. 23. in Alcyones. Plusarco d. Solers. animal. Gio: Boccaccio in Geneol 1.11. in Ceice. Natal Conti in mysbol. 1.8. c. 16. Igino fab. 65. Raff. Volterrano l. 25. Pietro di Dam. epift. 13.
- 15 Tu dominaris. Salmo 88. 16 Et fasta. S. Marco c. 4.

## ESERCIZIO. 46.

C Alustio in lugart. Concordia paras I res crescunt, discordia maxime di-

Labrentur. Senecerepist. 94. La unita. Plutarco d. liomero: ex Py sagora. Dione Prufiese ; oraz 38.1/sduro monaco epist. 284. L. 3. Tibuilo L. I. el. 10. Seneca in Erc. fur. v 361. Dionigi dicarna Jeo de Orasione Pabo £ negyrica in de Epubalamys S. Cirillo in IJaiam. l. 2. c. : 4. Tucidide l. 3. 2 2 Senofente in memorabil, 1. 4. S. Gia: Grijefomo ad Pop. Antioc. bom. 51. S. b. fino egist. 12. cler Nicop. Dion Callio lib. 43. Aristide in oras. d. Concordia ad (.1111) Afiat. ed. Concord. ad Thodros. Caffodoro L. 1. ep. 1. pr. Palitulib. 4-3 Musica di voci, e d'instrumenti ne templi sacri, e profani. Censorino c. 11. us. Fythag. op. d. part. Plutarco d. musica pri. Ateneo l. 14. Natal Conti in mythol. l. 1.c. 10. Isidoro d. Off. eccles. l. 1.c. d. Hymnise 1 2. c.d. Psalmist. Macrobio in Somn. Scip. 1.2. c. 3. Dione Prusiese, declamaz. 32. 10 Orazio ode 11. lib. 3. Alesandroin ge nial. dier. l. 4.c. 17. Ta'omeo. d. Mu fiea 1. 3. c. 6. 4 Ciels armonizanti . Fabio Pagolini in Hebdom lib. 4. c. 1. & 2. e 3. e 4. Ech Luciano in Astrolog. Plesino enn. 4. l. -4. c. 8. Lidoro in Orig. L. 3. c. d. Mu sc. iit. Quid possit musica, e lib. 8. c. de Dysgens. de Pane. Leone Ebreul. 2. Mario Vittorino d. metris lib pr.tit. d Strophe, & anustrophe. ex Varrone 18 Raff. Volterrano I. S. car. 407. ex Ptolomeo. Marziano Capella I. 1. e 出は OF R 9. Platone d. Rep. dial. 10 Ateneo l. Eury & 14. Plutarco d - Musua f. Quintilia-L pes nol. 1. c. 10. Pliniol .. c. 22. Na A list sal Consil 7. c 15. Filone d. Somnijs. S. Ambrogio nell' Esam. l. 2. c. 2. 444 Eracude Pontico d' allegor. Homer.ci 100 sando Aleffandro Efesio. Cassiodoro 1.

2. epift. 40. in due luoghi. Massimo

Tirio serm. 21. Cicerone d somn. Scip. Quiui Macrobie 1. 2. c. 1 e z. e 4.

Marfilio Ficino Sop. Dionis Areopag. 10.2 car. 1035 ein Phadr Plat.comm.

Jumm. cap. 9. Aristotile d. Celo

1. 2. c. 9. 5 in Metaphys. 1. 1. c. 5.

Gio: Boccaccio, in geneolog. l. pr. in

Pan. Persirio in vita Pythag. car 10.

g Concorde of. de Cieli. Ariside in orat. d. Conc. ad Ciu. Asiat. f:

6 Clinia. Ateneo lib. 14 Eliano var flor. lib. 14. c. 23. Raff. Volterr. l. 14.e., 1.

7 Achille. Omero in Iliad. lib. 9. v. 186. Plutarco d. Masse. s. Eliano, e Ateneo et sup. Sesto Empirico adu. Mathemat. l. 6. pr. Filostrato d. vir. illustr. in Achille.

8 Terpandro. Plutarco vi sup. Gio: Zeze, chil. 1. c. 16 Prouerbio Post I esbium cantorem Suida in Meta Lesbionodon Marziano Capello I. 9. Seditiones accensas crebior cantus inhibuit. Raff. Voizerr. I. 20.

9 Pittagora. ouero Damone Pittagorico. Sesso Empirico in maibem. l. 6. S.Basilio d. legend. lib. Gentil. Quintiliano
l. 1. c. 10 Galeno d. Hip. & Plat decr. lib. 5. c. 6. S. Agostino cont. Iul:
pelag. l 5. e. 4. Alessano Capella lib. 9.
Seneca d. Iral. 3. c. 9. Ammonio in
Porphyrium in præmio. Porsirio in vita Pytag car. 22. gr. lat. Boexso d.
Mus lib. 1. cap. 1.

10 Et insignent Salamone prou c. 9.

11 Nilo fa fordi i Catadupi Gio: Batifia Scorza d. Nilo, l. 1. c. . cl. 2.c. 14. Seneca nat. 99. l. 4. c. 2. Filofrato lib. 6. cap. 12. Pliniol. 5. c. 9. Cicerone in Somn. Scip. Quiui Macrobio l. 2. c. 4. Ammiano flor. lib. 22,

12 Demoforte. Sefto Empirico in Pyrron. Lycoib. cap. 14. car. 17. grec. las.lib.

pri.

13 Scipione. Plutarco in Scip. Tito Liuis dec. 4. l. 8. Valerio M. lib. 5. c. 3. S. Agostino d. Ciu. D. l. 3. c. 21. Gio: Zonara vol. 2. in Bello Macedon. Storie Missellane lib. 4. Rass. Volterr. l. 19.

14 Infannorum. Sapienza c. 14.

## ESERCIZIO 47.

Egati, fanti, e inuiolabili. Graziano Can. par. 1. dift. 94. c. Siquir. Digesto lib. 1. tit. 8. c. 8. e lib. 50. tit. 7. c. 17. Cefare d. bell. gall. lib. 3. ip

門本

2. luogbi: cioè l'atto, e la vendetta contro : Veneti. Quintiliano, declamaz. 25:. e 366. Egefippo d. bello ludaicol. 1. c. 32. Demostene in Philip. orat. 4. nells epist. di Filippo. Dionigi Alicarn. 1. 2. de Legati Launiensi e lib. II m. Q. Curziol. 4. contro i Tiry. Plutarco in Camillo: e in Pericle. Tito Liuio dec. t. l. 4. el. 5. circa pr. Prouerbista Latino in Legatus no ca ditur, egc. Suida in Xerxes Stazio in Theb.l. 2. Sanctum populis per sæcula nomen Legatum. Giulio Poluce lib. 8. cap. 11. Valerio M. lib. 6. cap. 6. Alefandro Napolit, genial, dier. lib. 5. cap. 2. Procopio d Bell. Got. l. pr. e 3. Agatia for. lib. 4. Leone Imp. d. Belico apparata cap. 17. e 20 Dione Prufese oraz 75 Pietro Greg. To-losano d. Repub. l. 11. cap. 10 e 16 Panlette lib pr. tit. 8. c. 8. e lib. 48. eit. 6, c. 7. elib. 50. tit. 7. c. 17 Gio: Magno for. l. 8. c. 15. Polib. lib. 2. Storia mifcellana 1. 2. in 2. lunghi. Raff. Volterranol. 29. car. 341. Ne' Rel. 2. c. 10. Paralipomenon l. 1. c. 19. Varrone d. Ling. Lat. 1.3. Cicero. ne pro L. Manil. e in Verr. or. pr. A. damo Contren d. Rep. l. 7. c. 36.

2 Ierufalem. S. Matteo c. 23.
3 Prodigifopra Ierufalem. Egefippo forico l. 5. c. 44. Cornelio Tacito stor. lib.
5. Gior. Gedreno car 134.e 175 grec.
lat. Storia de Macchabei l. 2. c. 5. Ni
ceforo Callisto lib. 3. c. 4. Gio: Zonara, vol. 2. circa f. Storia Miscellanea
lib. 9. Gioseffo Ebreo d. bello lud. l. 7.

A Didimo per lo indefesso studio, sopranominato in greco Chalcenteros; cioè, aneis intessinis compositus, egc. Suida in Didymus, e in Chaliphronos. Seneca epist. 88. Ateneo lib. 4. Eschio. in Didymus Raff. Volterr. 1: 15.

9 DIO manda i fegni, per annuziatori di calamità. Erodoto lib. 6. e 9. notato anche da Stobeo d. Rep. Isidoro in Orig. lib. 11. cap. d. Portentis. Plinio l. 17. c. 25. Alessandro gen. dier. l. t. c. 11. l. 2. c. 31. l. 3. c. 15. Achille Tazio lib. pr. car. 6 gr. lat. Marsilio

Ficino epiß. lib. 11. Phil. Val.car 9311930. Io. Med. Lucano in princ. lib.
2. Niceforo Gregora stor. lib. 4. cap d.
10. sclips folis. Gio. Batista Pio sopra Lucrezio lib. 4. car. 123. pag. seq. C. Tacito annal. lib. 15. prodigia imminentium malorum nuntia. S. Gregorio in Euang. bom. 1.

8 Vjo ansico di soccare una perfona,o una cofa Marsino de Roa, fingular. locor. l. 1. c. 4. con varie allegazioni.

7 Fabbritio Plutarco in Pyrrbo,e in apophibeg. Roman. Cicerone. d. Offic. l. 3 cap. Cum igitur. Agellio l. 3. c. 8. Valerio M. l. 6. c. 5. Gic: Zonara vol. 2. Seneca epist. 120. Ammiano storico l. 30. pr. Lucio Floro lib. 1. c. 18. Eutropio l. 2. Suida in Fabricius. Giulio Frontino l. 4. c. 4. Eliano var. stor. l. 12. c. 33. S. Ambrogio d. Offic. l. 3. c. 14. T. Liuio dec. 5. l. 2. Storia Miscellanea l. 2.

8 Tromba annunziatrice. Molti autori presso Lodou, della Cerda in Virg. En. 5. v. 139.

9 Descendit Giona cap. 1.

10 Quid. Qniui.

11 Rondini, Isidoro in Orig l. 12. c. 7. Plinio l. 10. c. 24. Solino c. 15 Vl. Aldourandi in Ornitbolog. l. 17. c. 6. car. 664. 667. 675.

tr Topi, Eliano d. animal, 1.6. c. 40. el. 11. c. 19. E de var. hift. l. 1.c. 11. Piero Vettori, var. le F. l. 17. c. 5. Plinio l. 8. c. 28. Raff. Volterrano l. 25.

13 Afpidi. Eliano l. 5. c. 52. Gio: Batista Scorza d' Nilo l. 2. e. 2. e 3. Plutarco d. Solert. anim. circa f.

14 Tunc. S. Matteo C. 14.

15 Multifariam. S. Pagolo ad Hebr. c. 1.

#### ESERCITIO. 48.

loue ospitale, protettor de gli ospiti. Virgilio nel pr. d. En. v. 735. Quiui l'interprete Cerda con varie allegaz. e lo Scoliasse Pontano atiresi. Simplicio in Epitetto cap. 65. Giouanni Stuc. in antiquitat. conniuald. 1.c. 27. Caronda presso Stobeo d. Leg. Es Consues. Omero in Vlys. lib. 6. v. 207. elib. 9. v. 270. el. 14. v. 57. Apollonio in Argon. l. 2. v. 1134. Platone de Legib. dial. s. e presso Stobeo serm. 41.

De i peregrinanti. Omero in Viyll. 1. 17. v. 486. Ouidio metam. fa in più luogbi Gioue peregrino.

3 Unguenti, elawande e doni. Gio: Stucht in antiquit. Conumal. hb. 1. cap. 27. ex Homero, of alijs. Lod.d. Cerda fopra 1' 8. dell' En. v. 166. con molte alleg S. Luca c. 7.

4 Re di Persis. Eliano d an. 1.15.c.26. Aristouled. admir. ause c. 27.

5 - Re dell' Indie. Q. Curzso lib. 8.

6 Anule. S. Luca c. 7.

Ta

ry.

27

وعلا

2 1

1

Es.

25

64.

107.

ch

Fel dr.sconum . Deuteronomio c. 32.

8 Drago Eliznod. un. l. 6. c. 4. Alberto M.d. an l. 2 . C. I. Arifotile d. an. 1.8.c. 29.

9 Afrido. Plinio l. 8. c. 23. Eliano l. 1.c. c. 7. ei. 6. c. 37. Pierio Valeriano I. 14. Prouerbista in Morsus aspidis.

10 Espo?. S. Giouannic. 13.

11 Cum ergo. Quiui.

11 Es induit . Salmo 108.

## ESERCIZIO. 49.

Vcani. Eliano var. flor. l. 4. c. 1. Alessandro, genial. dier. 1.4.6.10 2 Celte. Stobeo ferm 42. Gio: Stuc.in Conu. ant. 1. 1. c. 27. Diodoro flor.1. 5.c. 34.

1 Goti, &c. Gio: Stue. ve sup. Quiui Ermolao Barbaro cap. 38 E Olao Magno. Leone Imperat. d. Bellico apparatu cap. 18.

4 Cina dell Affrica. Gio: Stuc. ve sup. in due luoghi, a c 17. 82. e 95.

g Candia. Eraclide in politicis tit. Cresens. respub. Ateneolib. 4. Stucbio vi

6 Germani . Cefare d. Bello Gall. lib. 6. Alessandroin gen. dier. 1.4. c. o.

7 Ospiti anteriori a i parenti. Pittagora preso Stobeo serm. 9. Eustazio interprete di Omero presso lo Stuchio vi jup. Agellio 1. 5. c. 13.

8 Abramo, e I.ot. Genesi cap. 18. e 19. S. Ambrogio in Offic. 1. 2. C. 21 e nell' ep. 82.1.10.e d. Abraham 1.1.c.5. S. Agostino d. Quing. haresib. cap. 4. E

in ferm. 68. e 70. de tempore. E ferm: 46 ad Frat. in Erem. Vita de SJ. FP. Eren 111 lib. 1. in Apollonio .

9 Donna ler: ont. losuec. 2. e 6

10 Vedoua, & Elia. Storia de' Re, l. 3.

11 Eliseo Quiui lib. 4. c. 4.

12 Foris . lob. cap. 1.

13 Publio Aui de gl' Apostolic. 23.

14 S. Pagolo ad Rom. c. 12. ad Ilebr.c.13.

15 Esopo. Massimo Planude nella vita di

16 Enea' e Antenore. T. Liuio sul princ.

17 Broole. Euripide in Alcest. Eliano var-

Ror. 116.4 C.S.

18 Calai. Quidio, metam. l. 7. Natal Co-11, mytho 1. l. 8. c. 1 . Gio: Bocaccio in Geneol. lib. 4. Valerio Flacco 1.4, Apollonio Rodiano I. 2. Gio: Zeze, cbil. 1. c. 7. Apollodoro l. 1. Igino fab. 14.0 19. Palefato de Phineo .

19 Charissime. S. Giouanni epist. 3.

20 Hospitales. S. Pietro. epist. pr cap. 4.

21 Si quid. S. Giouannicap. 14.

22 Aspido. Plutarco presso Pierio ne ierogl. l.h. 16. Alberto M. d. animal. l. 25. in Aspis.

23 Aquila. Aristotile d. animal. 1.9. c. 32. Demetrio Falereo car. 141. com. P. V. Vlisse Aldourandi in Ornithol. 1.1.car. 46. Plinio l. 10. c. 3. Oroapoilo in Hierogl.lib. 2. S. Epifanio ad Physiol. сар. 6.

#### ESERCIZIO (O.

VOS. Ieremia in shrenis. cap. 1.

## ESERCIZIO 51.

I auti, o trombe ne' mortori. Gio: Lod. della Cerda nell' En. l. 11.v. 192. allega molte autorità. Alessandro in gen. dier. 1. 3. c. 7.

2 Troncare, e impoluerare i crini. Moltissimi autori sacri, e profuni citane Martino de Roa, in Singular.loc.lib. 4. c. 3. e lacopo Pontano in Virgilio, en. l. g. v. 478. Et Eriberto Rosvuei. do nel suo Onomastico dopo le Vine de'-P.P. Exe-



2. 3. Plutarco in Cat. minor . Lucano | lib g.v. Psyllus adest popul. &c. Raff. Volserr. l. 12. Scaligero cont. Card. eferc. 33. e 344. Alessandeo, gen dier. 1.2.c. 25. G. Zonar vol. 2. Sefto Empirico vs sup.num. 6. Agellio kb. 16. c. 1.1. Cornelio Celfo lib. 5.c. -7 Eliano 1.1. c. 59. el. 16. c. 27. 28. P. Crinito vi Sup. Solino c. 40. Cel. Rodigino l. 4.c. 23. Galeno d. antidot: lib 2. c. 15.ex Damocrate. Strabonel. 13.e 17. Mart. d. Rio ve sup. Stone miscell.l. 7.

1

4

330

1.

LL

Or

A

13 Sepolers di Caualli Solino cap. 57. Piiniol. 8. c. 42. VI. Aldourandid. Quadrup. car. 10 del Cauallo di Selim, e e di Ferdinando, ex Pontano, & louio Eliano 1. 12. c. 37-

14 Draght. Gio: Zeze, chil. 4. c 135. Plineo lib. 8. c. 17. Eleano l. 6. c. 62. el. 10.c. 49. Fozio in Conone . cap. 22. Eliano var. Stor. 1. 13. c. 46.

15 Scombro, pesce. Eliano 1.14. c. 1. 17. Aldourandi d. Pijcib. 1. 2. cap. 53. car. 276

16 Mulacchie, Eliano lib. 3. c. 12.

17 Reddes. Ieremia in threnis c. 3.

## ESERCIZIO. 53-

1 D letra Belzuar. Molti autori presso 11. Aldourands d. Quadrup. bi Jule. c. - .. xar 757. ET seq. Gio di Serapione de lap. Bezaar. Cardano de Subul lib. 7-

3 Vendetta è viltà e per contrario Giunenale sat. 13. l. S. v. 181. Seneca d.

Iral. 2. C. 32.

3 Contendere d. benef. Valerio M.l. 4.c.

2. tit. d. Cicer. 4 Giorgio Cedreno car. 562. gr. lat. Ro-mani moris est bostem beneficio magis quam armis vincere l'edi la Rettorica ad Erennio lib. 4. Bene masores nostri bor compar. &c.

5 Alcuni Filosofi. Cinè Cleobulo, e Pitta-gora, presso Dieg. Laerzio, e Suida in Cleob. & Pyshag. e Chione nell'epist. gr. lat. di vari autori; car. 28. Ne quaquam improbum, &c. e car. 34. Inturiosum vero benef. &c. E Aristone Spartano presso Plutareo in Lacenic. apophibegmat.

6 S. Spiridione. Sozomeno flor. 1. 1. c. 11. Niceforo Callifol. 8. c.42. Caffiodoronella for. tripart. l. 1. c. 10.

7 Monaco ortolano S. Gregorio in Dialog. 1. 1. c. 3. E d' un altro, qui ui nel lib.

3.6.14.

8 Infine autem. S. Piesro epist. 1. c. 3.

Bernardo d. interior. dons. c. 43. Nobile vindista genus est ignoscere

10 Perdonare tira seco vilità, e onore. Dion Cassio lib. 55. nell'oraz.d. Liuia. Dione Prusiese oraz 40. e 41. S. Ago-Stino ad frair. in Erem. ferm. 73.

11 Corpus. Isaia cap. 50.

12 Sicue. Quiui. c. 53.

13 Qui non diligie. S. Giouanni epist. 1. £. 3.

14 Siamo buomini. Vedi Lattanziol. 6. c. 10.

# ESERCIZIO 54.

Esare. Seneca d. Ira 1. 2. c. 23. J Raff. Volterr. 1. 31.

2 Marco Antonino. Giulio Capitolino nella jua vita Vulcazio Gallicano in Auid. Caffio. Ammiano Marcellino 116.21 f.

3 Ant.oco . Plutarco in apophthegmat . Imperat.

Metello. Quiui .

Socrate. S Rajuto d. legend. lib. Gentil.

6 Serfe. Diozoro. lib. 1 . c. 57. Plusarco in Themistock. Valerio M. l. 5. c. 3. Emilio Proboin Themi? . Tucidide l. pr. Aseneo lib. pr. Strabone l.1 . pr.

7 Scipione . Appiano flor. d. bell. Syriac. 8 Filippo. Pluiarco d. Iracobibenda.

9 Hae mande. S. Giouannic. 15.

10 Sifieri. S. Paclo ad Roman. c. 12. Si-

nesiospist. 9 f. Se depositerat . Tertulitano d. Patien-

Vittoria senza sangue, è migliore. Polieno in froem. lib pr. Dione Prusiese, oraz. 29. Ouidio in Amor. 1. 2.c. 12. Salustioin fragment. Plucarco in M. Marcello, Isidoro in Orig. l. 18. c. 2.

11111 13 Vi-

18 Capre. Plinio I.8. c.50. 13 Vi Foris Calmes . Proverbifts Latino. 19 Mulli. S. Paolo ad Rom. c. 18. Dion Caffiolib. 41. Clemente Aleff. in Strom. 1 1. Lib.inic in declamaz. 29. ESERCIZIO 56. f Pausanial 9. Aristide in orat. Leu Etrica 5. f Platone d. Leg. l. 1. Flu-Ampo Agonistico. Pietro Fabro in tarco d. Antre fraterno. Suida in Agonyt. 1. 3. c. 5. e 6. e 7. con Calmea nice. Diodoro in excerpiis l. gli autori quini allegati. 22.6. 4 presso Lorenzo Rodomano, Asclepio ad Ammone Relib. pr presso suo inscrprete. Stobeo, serm. 4. ex Francejco Patrizi a. Noua philojophia Lusebio. 3 loseph Genesi. c. 37. & jeq. 14 Et fabat. S. I uca. c. 23. 4 Faciens. Salmo 102. 15 Non aperuit. Isaia c. 5 5. Filosofi. Vite d. PP. Eremitil. 5 . libell. 16 num 16. ESERCITIO.55. 6 Magnanimità. Seneca d. Clem.l. 1.c. 5. 7 S Iacopos. Niceforo Callistol. 2. c. 38. Toniam. S. Paolo ad Cor. ep. 1. 8 Chariffimi S. Giouanni epift. 1. c. 4. 9 Amore, e Necessita. Aristide, oraz. pr. 2 Dixit . S. Matteoc. 36. 10 Sauio. S. Isidoro monaco in epist. 2 1. 3 Et cum teig. S. Luca c. 22. 4 Statuti di Lucif. S. Isidero monaco, 1. 3. el. 2. ep. 189. S. Isidoro Vescoue in Synonim. cap. d. Patientia. epift 169 lib. 2. II Omnis. Ecclesiafisco c. 10° Benefizio strigne l'amicizie. Clemente 12. Spegnere il fuoco inter Vedi il Prouerbio Aless. in strom. l. 2.ex Homero. Putagorico, Olle vestig. in cin. turb. 6 Benefiz a un grato. Plinio nel pane-Suida in Pythag. Clemente. Aleff. in gir. Liberalitatem iucundiorem debi-Arom. 1. 5. tor gratus, clariorem ingratus facit. 13 Aquam igni miscere. Prouerbio. Vedi Antonio, e Massimo monaci, in 14 Vna danna. Niccola Laghi ne' Mirac. sent. moral. cap. 9. ex Philone. ecap. d. Sagram. tratt. 4. dist. 7. Enrico Granspec. exemp. dist. 9. cap. 96. 56. ex Photio . S. Agostino in Psalm. 7. decidam. 15 Un'altra femmina. Miracoli d. Sacr. ve. 7 Eschine. Antonio, e Massimo in sentent. sup. c. 45. 16 Vn' altro. Quiuic. 46. 8 Aless. M. Plutarco in Alex. or in apophihegm. Dione Prusiese; oraz. 47.f. 17 Nel corpo. Quiui c. 48. 18 Nell'introito. Quiui, tratt. 7. c. 34. Antistene . Arriano in Epict. 1. 4. c.6. 19 Nelle funzioni. Specchio d' Esempi difi-Diog. Laerz. in Antisth. 10 Sole, e Dio, &c. Galeno d. vsu part. l. 9. 6. 94. 20 Duevicini. Quiuic. 95. 21 In boc. S. Giouannic 13. 11 Hocest. S. Giouannic. 15. 22 Etcum fab. S. Marcoc. 11. 12 DIO, &c. Virum conueniens fuerit DEVM incarnari . S. Tommaso part. 3. qu.est. 1. art. 1. ESERCIZIO 57. 33 DIO in tre forme comunica la sua bonta Gaetano, sopra il pred. lnogo Vite le viriu. Prudenzio in Psy. Non fu necessario à DIO. S. Tommaso chomach. de Patient. & Ira puvt sup. art. 2. Pietro Lombardo lib. 3. gna. dift. 20. Eunomo. Epigrammi greci 1. 4. c.16. 15 Oblasus. Isaiac. 53. in Cithar. e l. 6. c. 16. And. Alciato 16 DlO s'è incarnato perche Adamo à pecin emblem. 184. Strabone l. 6. Procato S. Tommajo vt sup. art. 3. e5. uerbio Acanthia cicada Pierio in Ci-17- Et respondens. S. Lucac. 5. cada l 26 Hieroglyph. Vlis. Aldoura-

di d. Infest. l. 2. cap. 13. car. 331. 12 Socrate. Agelliol. 1, c. 17. Diog. Lacr-339. Clemente Aless. in orat. ad gent. pr. Teofilatto Simocato in quaft. phyfic. prefat. Asclepio filosofo lib. 2. ad Ammonem. Antigono in mirabil. narrat. 1. Fozio in Conone, dist. 186.cap. 5. Raff. Volterr. 1.6.

3 Lucano l. 9. gaudet patientia duris. Letius est quoties magno sibi constat

boneflum .

71 10

150

33.

pr.

1.

4 Positis. Attide gl' Apost. c. 7.

5 Nelle contese. Antonio monaco in sent.

6 Maggior male. Epitetto in Encbir.cap. 39. Qui l'interprete Simplicio cap. 56.

7 Imparienza, e Parienza. I attanzio lib. 6. c. 18. Simmaco epift. 22. lib. 6. S. Cypriano de Eono patient . Tertul liano d. Patient. f. S. Isidoro d. Contemptu munde .

8 Patienses . S. lacopo c. 5.

9 Parsenca è madre, &c. e porto &c. S. Gio: Grifostomo d. Sacerdotio . lib. 3.

10 Ego. And degl' Apostolice.9.

11 Dauid. Sal. 3. Ifaia c. 53. 12 Propter quod. S. Paolo ad Philipp.c.2.

13 Ettuam. S. Lucac. 2.

# ESERCIZIO 58.

I Itormo . Eliano , var. for. l. 12. c. 22. Prouerbista lutino in Alter Hercules, Celio Rodigino lib. 21.6.36. Raff. Volt. 1. :0.

2 Atanato. Paniol 7. c. 20.

3 Fusio S I no Quini.

4 Rufticelle Duiur. Raff Volterr. lib 16.

5 Congro Affricano, poeta; in prefat ad Influr Las Vincere fortunam plus est, quam vintere bella.

6 Benum Teremia in Lament. c. 3.

- 7 Vna ce. chia. Stobeo; ferm. 29. ex Pha-
- 8 La cont. e volont. fat. Quiui ex Demo-

9 Più Edghardo. Corn Celfol. 1.c.3.

10 op an animo affatato. Stobeo ve Sup ex Mujerio

11 Vna donna Mustre Vite de PP. Fremi-11 lb. to cat = 6. Giz: Cassiano collat 18. c. 4. Specchio d'efem. lib. 2. cap. 220.

zio in Socr. Antonio Melissa cap. 98. Plutarco in Cat. maior. S. Gio: Grifostomo in epist. pr. ad Corine. hom. 26. Raff. Volterr. l. 31.

13 Il sauto sa contrapp. Columella; l.1.c 3. E Arifide in 2 .orat. d. Societate . Q. Smirneo lib, 5 v. 594. el. 9. v. 505. Pindaro in Pyth. od. 3. Plutarco d. Consol. ad Apoll ex AEschylo, & Eurip. Stobeo cap. 106.

14 Filojofastro. L'oezio d. Cons. l. 2. c. 7.

15 Solone. Gio: Zeze; chil 5. cap. 5.

16 S. Tommafe. Nella fua vita;

17 In Augusta. Il Traduttor di Arriano filosofo neila postilla delcap. 12.1.3. 18 Dimitite. Nella floria de Rel. 2.c.16.

19 Inomnibus Inb.c. 1.

20 Giugno Val. e un Soldato di Pomp. Plinie l. 7. c. o. Solino c. 4. Raff. Vol-

11 rr. 11b. 16, e 20.

21 Clemede. Pausania 1.6. Plutarco in Remulo. Pietro Crinitolib. 15. cap. 1. Raff Volterr. lib. 14. Natal Conti lib. 5 c. I.

# ESERCIZIO. 59.

B East . S. Gio: in Apocal. c. 22. Statue a gli Agonifi, e ai martiri.

P. Fabroin Agenistic. l. 2.0 20. 21.

3 Oneri a i Mortinella Marat. giorn. S. Cirillo Alessandr. contr. Iulian. lib.6. Platone in M nex. Pierio 1.49 tit. pro patr. occ. driftide in Panathen . orat. Aiessandro gen. dier. l. 3. c. 2. Suida in Cerameicoi.

4 Difefala Religione. S. Ambrogio d. Fide resur. c. 8.

- 5 Et resp ndit. S. Gio: nell'Apocal c. 7.
- 6 S. Ignazio Eufebro, flor eccl. 1.3.c. 30. Ruffino, Stor. eccl. 1. 3. c. 36. Niceforo Call. 1. 3. c. 19.

Rabila martire. Suida in Babylas.

8 Leone 10: Mesco nelle Vite de PP. Eremitil. 10. cap. 112.

## ESERCIZIO. 60.

Squequò. Salmo 12. Sub vmbra. Salmo . 16. \*\*\*\*\*

3 Coufringam. Salmo 17. 4 Prosector. Quiui.

## ESERCIZIO 61.

D Vnto. Euclide l. 1. diffin. 1. Ariftoule d.lin. infec. Proclo, Ammonio, Simplicio e altri appo Gio: Bat. Ber nardi in Semin philos Aristotel. & Plason. in u. 1 unctum. & Instans. & Vnitas, Vnum .

2 Nemo. S. Matteo c. 6.

¿ Cauallo di Cesare. Suetonio cap. 61 .in Iul. ( af. solino c. 57. Plinio 1. 8.c.42 Giorg. Cedreno car. 140. gr. lat. Vl.

Aldour. d. Equoc. 67. 129.

A Caualio di Alessandro Q. Curzio 1.6. Ageilio 1. 5. c. 2. Suide in Coppatias. Giorg. ( edreno 140. Plinio l. 8. c.42. Strabone 1. 15. Solino c. 57 Gio: Zeze chil. 1. c 28. Arriano ftor. 1.5. Gio: Zonara, vol pr. Majsimo Tirio ferm. 26. Plutarco in Aless. & d. Solers. anım. Diodorol. 17. c. 76. Vl. Ald. d. equo c. 60. 73. 66. 212. 229.

D'un cauallo d'un Medico. VI. Ald.qui

шіс. 67.

- 🛊 Dei antichi, innumerabili. Arnobiol.3. p. Aleffandro d Aleff. gen. ds. 1. 6. c. 26. 1 linio l. 2. c. 7. Tertulliano in apolog. c. : O.e 14. Teofilo ad Autolyc. 1. 3. Esiodo in Theogon Eusebio d. Laud. Constant. S. Agost. d. Ciu. D. 1.3.6.12.1.4.6.8.00.
- 6 Audi . Deuteronon c. 6.
- 7 Vnità cagion dell'effere . S. Agostino d. morib Manich. l. 2.c. 5. e6.
- 8 Abeminabile. Salam. in prou. c. 11.
- Nibbi ogc. Plutarco d. Inuid. & Odio . Cicerone d. Nat. D. l. 2. Pierio l. 20. Eliano 1. 3. c. 9. Aristotile d. animal. 1 9. c. 1. Vl. Aldourandi d.ausb. 1.8. cap. 7. car. 549.10. pr. el. 12 cap.1. car. 705. e cap. 2. car. 739.

10 Simplices. S. Pagolo as Filipp. C. 2.

11 Seneca in Thyest. v. 442. Non capit regnum duos. Ein I gamen. v 257. Nec regnis socium ferre, næc tedæ sciunt . Lucano l. pr. Omnifq, potessas Impatiens conjurtes eret .

+2. Alestandro, e Dario. Diodoro l. 17, c.

54. Plutarco in Alex. & in apophe. Giustino L. II. Arriano ftor. 1. 2. Q. Curzio L 4.

13 Clamaui. Salmo 141.

14 Cogitauerunt. Salmo 20.

15. Al servo di DIO serve ogni cosa. S. Agostino d. vera relig. c. 44. S. Ambrogio in Pfal. 118. cap. 12. verf. 6. Filone d. Cherub. S. Gio: Grifostomo sop. il Salmo 3. Isidoro in sentent. l. 1. c. 11.

16 Es respondens. S. Luca c. 4.

17 Euclide lib. pr. definit. 2. e 3. Linea longitudo latitudinis expers . Linea termini sunt puncta.

18 Ambulauerunt. Ieremiac. 2.

## ESERCIZIO 62.

Lessandro M. Plutarco in apopht. Seneca d. benef. l. 2. c. 16. S. Agostino ad frat. in Erem. Serm. \$5. Astonio Melifac. 58.

2 Principati sop. la Benef. Dione Pru-

siese declam. 31.

3 Tolomeo. Plutarco in apopht.

Non e possanza. Vedi Strabone l. 9. dopo questo verso Inbonore summo apud. bomines pesuniaeft.

5 Tito Vospestano. Eutropio lib. 7. Sueto-nio in T. Vesp. c. 8. Giorgio Cedreno 178. Gio: Zunara flor. vol. 2.

6 Iubilate. Salmr 99.

- 7 S. Ireneoin priefatilib.3. Que in DEO charitas diues, & fine inuidia existen. tes , plura donat , quam postules quis
- 8 Salustio in Iugurt. Regem armis, quam munificentia vin i, minus flagitiosum.
- 9 Potere, e giouare. Plutarco in Ama-
- 10 Quia . Salamone; prou. c. 1.
- 11 Prouerbi.In aere piscari Venariin ms. re . Harenæ mandare semina ...
- 12 Quare. lob. c. 10.

## ESERCIZIO 63.

Mnes sapientlib.esse & fult.omu: seru. Cicerone, parad. c. Seneca epist. 80. & in Nat. quast.l.3. prafate Persio sat. 5. Orazio sat. 7. lib. 2. Dione decla.

declamar. 14. e 15. Arriano in Episeuo l. 4. c. 1. e in vari luogbi. S. Ambrogio epist. 7 or de Noe, or Arca. c. 9. of d. Naborb. cap. 6. S. Agostino d. Ciu. D. l. 4 c. 3. Dionigi Laerzio in Zenone. Subeo ou Eclog. ethic. lib. 2. 6. 4. 111 Zenon. decres. d. Morib. Boezio d. conf. lib. s. c. . Resorica ad Erennio lib. 4 liber est is existmandus, qui nulli turfitudini seruit. Platone in f. Alcib pr. Clemense Aleff. in from. 1. 2. f. Senofonte in oeconomic. cioè lib. 5. memorab. Galeno d. cogn. & cur. anim. morb. cap. 10.

\* Amen. S. Giouannic. 8.

3 Seneca d. Vis. beat. c. 15. DEO parere hbertas est. Grazio epist 1. l. 1. Vistus est vit sug. & sap. pr. st. car...

1. 4. 1.40

70

qui

DEO

5 Chi teme le leggi. non teme niente. Sinesso epist. 2. Dione oraz. 75.

6 Leggi mantengono la liberta, &c. Cicerone pro A. Cluentio post med. Euri-pide in Supplic. v. 312. E in Orest. v. 523. Demofene cins. Arifogis.

7. Leggi son le vere mura. Dione declamar. 75. Majsimo Filosofo, discorfo 6 Aufaule in Rhetor. lib. gr. eft in le-

gib. Saius ciuitatis.

- 8 Citta senza legge, perisce; e non è Citsa. el'buomo è una bestia. Dione decla maz. 36. Sefto Infirico in Mathemai l. 2. car. 70. gr. lat. Cafsiedoro lib. 4. ep 33. el. 5. ep. 39. Platone d. leg. l. 4. stobeo d Repub. Dem osene in Ariflegit. e presso Stubeo vi sup. car. 270. gr. lat. e preso Antonio Melissa in ferm. 10 . Ariflosile in Politic. l. 1. f. 2.
- 9 DEL'M. Ecclesiaste c. 12. S. Bernardo in Cantic. ferm. . o.
- so Pietro Grijelogo serm. 67. Malo qui non carueris, frui non potest bono.

11 Solue. Ifaia c.52.

12 Gli animali. Plutarco in Gryllo.

13 Moglie di Asdrubale. Appiano d. bell. Pumc.f.L. Floro l. z. c. 5. Valerio M. 1.3.c.2. Tertulliano ad Martyr. f. C. Sigonio d fast. Er ir. R. anno 1107 Sioria miscellan.lib 4.

14. Clelia. T. Liuio dec. 1. l. 2. Plutarco in

Val. Poplic . Polienol. 8. Plinio 1.34. c. 6. Valerio M.l.3.c.2. Plinio de Vir.illuft. e.13. Dionigi Alic I 5. Plutarcod. virsus.mulier. L. Floro lib.1. c. 10. Paulo Orofiol.2.c.s. Eutropiol.t.c.11. Virgilio nell'En 1.8.v.651. Silio poeta l. 10. Claudianoin Laud. Serenæ. Gio: Tioccaccio d.Clar mul.c.s. M. Ant. Sabellico in Rapsod 17. Enn 2. Raffael Fol serrano var.f.or. ib. 38. Seneca d. Con-Sol.ad Marciam c. 6. Storia miscella-

15 Vomini, bestie, città. Leggi Libanio nella declamaz. 27. car. 608.gr.lat. Arriano filosof 1.4 c.1.f.

16 Tributo grauissimo è la seruità. Giorgio Gemisso Pletone in sudd. orat. de reb. Peloponnes.

## ESERCIZIO. 64.

- C Enfo vifiuo. Polibio lib. 12. f Certior multo est visus, quam auditus iuxta lieraclitum funt enim oculi certio res testes quam aures Prouerbio Oculis magis quam auribus cred. Plutarcom op. Aqua re an Ignis viil l'isus, acutissimus est sensuam corporis. Bel-leza de gli occhi Ifiloro monaco epist. 168.lib.3. Pindaro in Nem.od. S. Eccellenza loro: Gaieno d Vsu pat. corp. bum l.16.c.3. e nell'epusc. de Oculis. Es de Hipp & Plat.decr 1.7.c.5. Aristotile in princ Metafb. & d. en. & fenf.c. 1.0 de Somn.c.2. Alessandro Afrodiseo in mete 1.2.c.9. & in Sen. & Senf. sect. 1. c.6. Gionanni gramat. in 2. d. anima tex 12.c.38. Alberto M d.Sen. 1 & Sen. sraft. 2. cap. 2. & in metapb. tr.1.c.4. & inelic.3. tr.3.c.3. S. Tomomafo in 2. mete leet. 5. e d. an.l.2.lec. 14 1e.7 :. & d. enf & Sen.le.8. & in princ.metafb. o d nat lum.opuf. 51.c. 83. G. (efare Scaligero in (ardan. exercit. 297. dift. . & exer. 298. dift.. 6 & exer. 302 dist. 6. Suidain Aistefeis pense.
- 2 Nesterunt Salmo 81.
- 3 Qui cogitat. Salam.prou.c. 24.
- 4 Affalon. Storia de' Rel. 2. C. 17. Domini natu diff. \* Roboam, quiuil. 3. c.12.

Non acquieuit rex p.q.au. f.eum. D.\* Acab quiui l.z.c. 2. Dedit D fp.med. in or.omn.pr. \* Amassa; Paralipome. l.2.c.25. Noluit ad Amass.eog. D.e.v.

Prouerbio, Tal<sub>1</sub> a cæctor. Suida in Aspa lacos, e in Typhloteros.

6 Nefcierunt. Ifaia c,44.
7 Il peccato è un g. Galeno in decr.Pl. &
Ilip.l.4.c.2. Pietro Grifologo, ferm.97.
Malus nunquam non fluttus. Quin
tiliano l.7.c.2. Scelera non habent confistum.

8 Ésempio di questi briachi presso Ateneo

lib.2 pr. 9 Fiat. Salmo.34.

10 Laberinto, e Minotauro. Eusebio in Chronic.ann.m. 2960. Ouidio, metam. lib.8. Apollodoro lib. 3. pr. & fi. Igino fab. 40.41.42. Palefuto in Palishe. Isocrate in Helena. G10: Boccaccio in Ge neolog.l. 10.1n Tefeo e l. 11.in Minos,e Ariana. Natal Conti in mythol.l.s.c.s. el.7.c.9.Gio.Zeze chil.1.c., 9.e chil.1. c.379. Isidoro l.15.c.2. Virgilio nell En. 1.6.0 24. Quini Seruio. Plinio 1 36. c. 12. Diodoro lib. 1. c. 61. e l. 4. c. 62 63. Plutarco in Theseo. Dione, declamaz. 32. Erodoto l. 2. Nonno poeta l. 47. v.369. Pomponio Mela l.1. Pausania lib.1. e 2. Strabone 1. 10. Pisida in Hex.emer.v: 59.50. Raff. Volterr. 1.9. Polidoro Virgilio 1.3.c.10.

#### - ESERCIZIO 65.

Rouerbio: Veste circumtegre ignem.
E quell'altro: In area latitare,
Stobeo c. 6. ex Socrate, Nec ignem
veste, nec sædum peccatum tempore occulere possible est. Antonio Melissa.
c. 17: Salamone in Prouerb.c.6.

Cacco. Virgilio nell'En. lib. 8. v. 190.
Gio:Boccaccio in geneolog.l. 2. Natal
Contil. 7. c. 1. Liuio l. 1. Properzio l. 4.
el. 10. Marxiale l. 5. ep. 66. Stazio in
Sylu, l. 2. in Arbor. Atedij. Plutarco in
Erotico. m. Solino c. 2. Dionigi Alic.l. 1.
Ouidio in Fast.l. 1. Gio: Zexe, chil. 5. c.
21. Scruso in Virg. En. vt sup. Sesto
Aur. Vittore in Origin, gent. Roman.
S. Agostino d. Ciu. D. l. 19. c. 12.

3 Sau', Storia de' Rel.1.c.15.

4 Vn cane. Eliano. d.anim.l.7.c.21.

5 Vn'altro cane. Plùtar. in Amator. narr. cap. z. Pier 10 ne' 1erogl. lib. 5.

6 Alcuni altri cani, civè d'Efiodo, d'un-Soldato Antiocheno, & c. Plutarco d. Solert. anim. Giulio Polluce in Onomif.l. 5. c. 5. Gio. Zeze. in chil. 4.c. 131. Fierto vi fup. S. Ambrogio in Hex.em.l. 6. c. 4. Giorgio Cedreno car. 362. gr. lat. Plimol. 8. c. 40. Solino cap. 25. G. Cef. Scaligero in Cardan. efercit. 202. difl. 6.

7 In'altro cane. Plutarco, e Zeze vi sup.

8 Flefante. Etiano d. anim. l. 8, c. 16.

9 Nonell. S. Lucac. 8.

to Leone. Isidoro in Orig.l. 12. c. 2. Pietro de Damano epist. 18. lib 2. Eliano l. 9 c. 3. File d'animal. c. 33. S. Epifano ad Physiol c. pr Raff. Volterr. l. 25. car. 296.

11 Orso. Eliano l. 6. c. 3. Pierio l. 11. f.

12 Lupo. Alberto M.d. animal. l. 22. in Lupus.

13 Ladri deltemp, di Min. Plutarco d. Gar rulitate.

14 Ibico poeta. Plutarco quiui. Suida in Ibico e in prouerb. Ibyci graes. Ausonio in monosyll. Gregorio Giraldi d. poet. 10. 2. car. 342.

15 Respondens S. Matteo c. 26.

16 Vecchi di Sus. Daniel. c. 13. Conuicerat eos ex ore fuo. Dauid. Ne Re l. 2. c. 12. Dixit; fitius mortis est. Giona c. 1. Tollive me & mitt, in mare.

17 Libanio, declamaz. 33. car 75° gr.lat. Multa Deorum ira faciunt homines, per que ipfi sui accusatores declaran-

tur.

18 DIO vede esà, e conosce ogni cosa. Ouidio in trist. lib. 1. eleg. 2. Asta deos.
S. Isidoro in Synonin cap. 1.. & d.
Contemptu mundi. Senosonte in Cyroped. lib. pr. f. Esi Conuiuio. Clemen
te Aless. in Strom. l. 5. ex Epicharmo,
el. 7. DEVS totus auditus, & totus
ocutus est. Prouerbio latino Oculus
DEI fortissimus Stobeo in eclog phyfic. lib. pr. c. 7. ex Eurip. & AEschylo. Dionigi sor. t. 11. lustitia omnes
res mortalium inspicit. Antologia l. 1.

90

e. 38. ep. 1. el 3. c. 6. epigr. 8. Pindaro in Olimp. od. pr. firof. 7. Eliodoro l.8. car. 397 gr. lat. Efiodo in Oper. v. 265 Boezio d. Conf. l.5. in carm. 2. ec. 6. Agostino Steuco d. Perenni philos. lib. 3. cap. 16.

19 Existimasti. Salmo 49.

21 Vecelli della selua Ercinia . Ifidoro in Orig.l 12.6.27.

22 Cheldonia erba. Isidoro in Orig.l. 17 c.

9. Macto poeta l. 1. c. 29. Cardano d.
Variet l. 7. c. 36. Dioscoride l. 2. c. 21 1.
Plinio l. 8 c. 27. el. 25. c. 8. Tertuliano
de Pænit s. Alberto M.d. anim.l. 23. in
Hierā do. S. Ambrogio nell' Esamer l. 5.
c. 17. Pierio l. 22. f. VI. Aldrourandi
in Ornith l. 1. 7. 6. car 666. to 2 File
cap 18. Giorgio Pista in Hexaemer.
v. 1. 89. Euano l. . c. 3. Aristoile d general anim. l. 4 c. 7. Rass. Volterrano
lib. 25. Scuola Salernitana cap. 71. Polidoro Virgilio l. 1. c. 21.

23 O Ifrael. Baruc c.3.

# ESERCIZIO 66.

1 C Icomnis. S. Matteo c.7.

O superbo erc. S Bernardo d. Inter. domo.c. 53 E in Meditat deu tis. c.3.

3 Annihale, Plutarco in Q. Flamin. 4 Niceforo Gr gora flor, lib. 10. Ambitio imperitia alumna.

5 Tigrane. Plutarco in Lucullo.

6 Illuso Ecclesiassico c. 27.

7 Empedocle. Diog Laerz, in Emp. Tertulliano in apolog.c.45. Lattanzio lib. 3. c.18. Taziano ad Gent. Apuleo in 1. Florid Greg Nazianz, orat in Iul. e in epift. ad Nemef. Luciano in Me nippo. Strabine l. 6. Orazio in poetic f. Epigrammi greci lib.3.cap.33, in Phi losophos.

8 Antonio. Seneca nella pr. Sua soria.

9 Nabucdonosor Storta di Ludit. c.3 5. e6 Daniel.c.3.4.

10 Mezenzio, e Metello. Macribio in satur 13.c 5. e 13. P. Crinito I z c. o.

11 Vomo simulacro di m. &c. Sofocle in Aiate v.125 &c.

12 Cefari, Augusti S. Agostino ad Frat.in

in er. serm . 48.

13 Qui minoratur . Eeclshaflico c.16.

14 Quando DlO. Monosini lib.5.car.248 Ammiano stor.l.14. f. Solent.manum iniestantibus fatis, hebetari sensus, & obsundi. Sosocle in Antig. v.630. &c.

s Salamone in prou.c.s.

16 Chimera, e Bellerofonte. Natal Conti, in mytoleg. lib 9.c.3 e 4. Plutarco.d. Clar.mul tit Licie. Efiodo in Theog. v.3 9.00c. Om ro nell'Il lib 6.v.154. ec. Palefato in Belleroph. Fulgenzio mythol.l. pr. Iginio in Astron.l 2. 111. Pegas. ein fab. 57 e 151. Iucreziol. z. e 5. Seneca epist. 113. Apollodoro lib. 1. e 2. Niceta Coniata d. imp. Andron. Comn.l.z. Gio: Zeze in chil. 7. 6.149. e chil.12.6.409. Gio Boccaccio in Geneolog 1.4. in ( him. e lib. 13.in Bell. Iamblico presso Stobeo serm. 5. 0 presso Antonio Melissa, serm 64 Lelio Bisciola in Hor. subsec 10.2. lib. 12.0.5. And Alciato in Embl. 14. e il suo sco-liaste Frances, Santi. Pind. in Olym. od 12. e in Iftm od. 7. Frouerbistas latino in Teleriphont. literas. Plauto in Bacch.fc. Confiringe Suida in Bellerophons. Giorgio Cedreno stor. car. 99 gr. lat. Eustazionel 6. de Ilinde. Celia Redigino 1.13.0.9. Gio Zezesco. liafle nella Teogon. d'Efiodo.

17 Maledien. Salmo 118.

## ESERCIZIO. 67.

P Rouerbio: Cacus, & auribus, & mente, & oculis.

2 Adulatore micidial dell'anima. M.F. cino lib.1.epist. to. 1. car. 658. Laur.

1 ippio. 3 Cortigiani di Circe Dione Prus. oras.

4 Adulatore, bugiardo, eingannatore.

Ifocrate a Demon prec. 22. Lattanzio
in epis. c. 2. f. Simmaco lib. 1. epifl. 31.
Plutarco d. Amic. eg. adul.

Adutatori, parassiin Plutarco d. Educ. liber. Antologia 1.1.c.12.ep. 11. S. Agosiino sop. il Salmo.13. Rass. Volterr. l.

28.car 336. 6 Adulatori plebei, e seruili. Aristotile a

well Etic.l.4 c.8. E nella Politic. l.z.e. 11. C. Tacito. Stor.l. 1. pr. Vinc. Castel lani d. officio Regis.l. 1.c. 38. 7 Adulatori, tarli de ricchi. Ateneo l. 6.

ex Anaxila. Velleo Paterc.l.z. Semper magnæ fortunæ comes adest adulatio. Plutarco de amic. & adulat.pr.

8 Adulatore si accomoda áll'altrui compiacenza, &c. Terenzio in Eun.att. 2. Sc. 2. Plutarco, vt sup. Vinc. Castellani d.off R.l.1.c.43 . Pietro di Dam.epift. 3.116.2.

9 Orfo, goffo, e destro. A. Monosinil. 1. car. 13. Vocabolario della Crusca in

10 Differenza fra l'amico, el'adulatore.

Stobeoc. 14 S, Basilio a Leonzio. II Adulatore simile a un falsator di moneta, Dione Prus. declamaz. 3. e 31. e presso Antonio Melissa cap 48.

12 Adulatore nomina i vizi virtù. Plutarco vi sup. Sencea epist. 45. Vinc. Ca-Stell. ve sup. l. 1. c. 48. Luciano d Ima gin.to.3.c.327. Giuuenale, sat. 3. v. 86. fin a v.104.

13 Adulatore , infedele. Ateneo 1.6. Teofilatto Simocato epist. 7. Amonio Melissacap. 137 ex D Basilio.

14 Prouerbio: Beneuolus trucidator.

15 Molliti. Salmo 54.

16 Api, simbolo dell'adulatore. Pierio 1.26.

Adulazione, Laccio melato: Diogene appo D. Laerziohb.6.

18 Sdegno diff. Alato, &c. Senec.in Med. v.153. S. Cipriane d. vnis. Ecclef. pr. S. Ambrogio in offic. 1.3. c. 16. Ouidio de Rem am l.:. Que nimis apparent r.v a Dionigi for.l.3. oraz di Tullo. Aristotile in rhet.l.1.c.12. Cicerone in Verr. oraz. 3. S. Agostino ad Frat. in er. fer.s.

19 Adulatore rouina le città, &c. Ateneo lib.6. ex Diphilo. Eschilo in Promet.v. 661. Euripi le in Hippol. v.486. Plut.srcod educ. fil. in più luogbi.

20 Sagitta Ieremiac.9.

21 Filosofo. cioè Diogene: presso il Laerzio in Diog. Antonio Melissa d. adulat. Ouero Talete: presso Plutarco in Conu. pr. ed. adul. & amic. Vedi Temislio nell'oraz. d. amicizia.

22 'Adulaz morbo di amic. Antonio Mel. vt sup. in due luogbi. Stobeo d. adulat. Filone d. Aillegor. 1.2.

15

17

30

4 I.u.

s Selat

6 Aug 3 C.53 Ale

34. P

6.12.5 2 23

1 40 30

5° 311

54.11

lau d

terr L

L

I: Ti

13 Ad

36

7 100

) April 10 H

23 Adulatori peggiori de' Corui. Antissene presso Diog. Laerz. Stobeo vt sup. Antologia l.1.c.42. Antonio Mel. vt sup. in più luog. Ateneo 1.6.

24 Adulatori, cani de Atteone. Stobeo cap. 14. Antonio Mel. ve sup.

Quel dipintore. Plutarco d. adul. es amic.

26 Scimie. Plutarco, quiui.

## ESERCIZIO. 68.

T ego. Salmo 72. Dal primo circolo di cerchio in cerchio. Opinion d' Aristotile in Mechanic.

O più veramente. Opinion migliore dell'interprete Enrico Monantolio, quiwi car. 209.

3 In circ. Salmo 11.

4 Et teneb. Genest c.t. 5 Di Annone. Eliano, var, stor.l. 14.e.30. Raff. Volterr.l. 1 3. Cardano d. Subtil. 1.10. Niceta Coniasa stor. d Isac An. gel.lib.3

Di Prafone. Massimo Tir serm. 19. Vl. · Aldour and in Ornithol. 1.1 1. cap. 1. car. 660. Alessandro, gen dier 1.6.c.4.

6 Superbus. Salamone in prou.c. 21.

7 Scelerati solo ti lod. Motto di Menedemo contr' Alessino in Plutarco d. Vit. pudore.f.

8 Demarato . Plutareo in Lacon. apoph: E presso Antonio Melissa c. de Laude. Laus fista peior est reprebesione vera.

9 Lutum iuto purgare . Prouerhio . Vedi S. Agostino in Confest. 1. 10. c. 37. Luciano in opusc. Quem. hist. scrib. to.z. c.378.

10 Demetrio Ateneolib.6.

11 Grecifaceano dei i Pani, &c. Niceforo Callisto lib.9.c.19.

Ante me. Isaia c.43.

13 Muridate. Plutar. d.adulat. & amic. Vedi Luciano d. Imaginib. to. 3. car. 306.307.

14 Plutarco; quiui. Vinc. Castellani d.off. Reg. 11.6.47-

Prace-

25 Preceptum. Salmo 18. 16 Amo di melate parole. Platone in Gorgia Vedi Plutarco vt Sup. 17 Camaleonte. Plutarco quiui. Vedi San Bafilio d. Leg. lib. Gentil. f. Raff. Vol. serr.6.25. ESERCIZIO. 69. Lessandro. Luciano, quom. bist. Scr. c. 377.80.2. Sogliono i Re. Ginuenale sat. 4. v.70. 3 Fortunato. Sapiente, &c. Orazio epift. 16.lib. 1. S. Ifidoro in Sentent. l. 2. cap. 30. Luciano d. Imaginib. to.3. c.306. 307. 4 Illust. glor. Plauto nel prol. d. Ansitr. Virtute ambire.per 2.v. 5 Se la n. reputaz. Dione Pruf. oraz 3. 6 Augusto. Tib. Seu. Suesonioin Ott. Aug. c.53.in Tib. c. 27. Elio Lampridio in Alest. Seuero. Tersulliano in apolig.c. 34. Pazolo Diaconul. 7. P. Orosol.6. 6.22. Storia Miscell.t.7. Raff. Volterr. 7 Alefandro. Antigono. Plutarco d.adul. & amic. in Apophe. Antig. d. Isid. & Offrit.

8 Demade, Euagora, Eliano, var. stor.l. 5.c.12. Ateneo 1 6. Vincenzio Castellani d.offic. Reg. 1 1.cap. 51. Raff. Volterr.l. 8.c.ar.3 6.

12

w.

1.74

AND.

M

1/20

Agrippa. Gio Zonare, aunal. vol.1.

10 Homo, Salam.prou.c.19.

11 Vitello fra i Lupi, Crate presso Diog. Laerzio Vedi Plutar d'adut & amic. in questi versi. I'inam mibi s. p. Verbis amicos, Tc.

12 Tiranni, e adulatori. Ariflotile in Polit. lib 5 c.: 1. Vedi Sinefio de Regno.

13 Adulaz dannosa a i frincisi. Arriano sur.l... e 4. Q. Curzio l. 8. Plutarco in orus cum princ. philosoph e lisp. Vinane. Castellanid. fl. R.g. li. L.c. 36 er Se7.

14 Quoniam. Salmo 9.

- 15 Orfo, eluj Flianol 5 c.19. lib.6 c 9. haff. Volte r.1.28.00. 96.
- 16 Dan ali trati, Tt. Plutare d. Fittos.

17 Amor d'altri, e più disassesso, è cieco.

Galeno in 6.d. morb. valg. Hipp. coin. 4. num. 10. f. Plutarco d. adult. &

18 Cognizion di se stesso, difficile, e fruttuosa S. Basil. d. leg. lib. prof. Stobeo, serma. 21.ex Agapeto. Antonio Meliffa. cap. 80. Clem Alessand. in p.edag.?1.3.c.1.

ESERCIZIO 70.

Onfolalitur. Ifaia c. 1.

## ESERCIZIO 71.

S An Basilio d. Iciunio. Quicquid vesustate pracellus, idem venorabia le est. Cicerone d. Leg.l. 2. Antiquitas proxime accedit al Deos.

2 Arcadi. Suida in Becceselene in Proseleni Prouerbio Becceselenus. Apollonio in Arg. 1 4. v. 264. Quiui il suo Scoliase. Nonno poetal. 41. v.90. Seneca in Herc. Oct. v 1881. ein Hippol. v. 783. Qui lo scotiafte Martin del Rio, part. 2. e 3. Eudosso in Geomet. Ouidio in Faft 1. : . Gw: Zeze chil 4.c. 2. d. Beceselenis. Statio in Theb. Arcades buic. egc. 16.4. Li. ofrone in Alex. Quiui lo scoliaste Ijac Leze . Seruso in Virg Geor. 1 2.v. 342. Fintarco in quall. Rom. num. 75. e 92. Luciano in Astrolog 10. 3.c.266. Natal Conti in mythol. 1.3. capity. Menandro retore, d. Genere demonstrativol. 1. cap. 15. Alessandre in genial. dier. 1 5.0 18.

3 Egni. Fr. Sc. Et. Giustino l. z. Suida ve Jup. Erodoto 1. 2. Claudiano in Eutrop. 1.2. Gio: Zeze ut sup. Diodoro 1. 3. c.s. Fozio in Damascio dist. 242. Pomponio cosmografol .: . d AEgypto. Eusebio d. Prep. Euang. 1.2. c. 1. Apu-

leo 1. 1 1.

4 Antichità e Nobilità di Maria. Giouanni Bonifaci nella sua vita, e Mirac.b. c. ..

5 Principi posson nobilitare. Innumerabi-L zestorua-presso And. Tiraquello d. Not ilit. cap.6.

6 Virtu è vera nobilità; con tutto il discor so fino al num. 7. Vari scrittori appo **†††††** 

Stobeo d. Nobilit. cap. 84.85.86.87.88. Euripide in Elect. v. 383. Dionigi Alic. stor 1.3. in 2. orat. Tull. Host. Erodiano l.s. pr. Lucano in panegyr.ad Calph. Pijon pr. Isidoro monaco epist. 86. lib 1. epist.: 9 .. l.2-epist. 140. l.3. Boe. kio d. Consol. 13. c. 6. Giuuenale per suttala sat. 8. Orazio sat. 6.1.1. Cle-mente Ales stom.l.z.car.71. And. Tiraquello d. Nobilit.c.3. e 4. e 22. e 24. Ouidio de Pent. 11. el. 10. Cicerone in orat.cont. Sallust. & in orat. pro L. Munera Quintiliano l.s. c.11. Ga leno in orat Juas. ad artes. Velleo Paserc. l. 2. f. Lelio Bisciola in Hor. subseciu.to.z lib.7.cap.10. quiui S. Greg. Nazianzeno, S Ambrogio, S. Agostino, S. Girolamo, Cafsiedoro, e altri. Franc. Fernandez di lasc.muls.cap.43.Filone Ebreo de Nobilit. S. Ambrogio d. Noe c.4. Plutarco d liber educ. Antonio, e Massimo in sentent.c. 139. d. Nobilit. Apuleo d. Deo Socrat. f. Pro verbissa in Quis parentem laudabit, vc. presso Suida in tis pater, vc. Arriano filosofo l. 3.c. 14.1.4.c. 1. Falari in epist. gr.lat.cap.92. appo Ant. Mass.vt sup. Platone in Menex. Diog. Laerzio in Platone. car. 239. gr.lat. Seneca in Herc. fur. v. 336. & Seq. e nell'epist.44. Aristotile nella retor.e polit. & etic. citato dal Bisc. e Tiraq.vt Jup. Gio: Batista Posseumi d. Onore l. 4. da car. 218. fin a 244. Francesco Vieri de Nobilta parte 4. Franc. Piccolomini in etic.grad.8. cap. 14.15.16. 17. UC.

7 Giureconfulti. And. Tiraquello con varie allegazioni d. Nobilit. scap. 24.

8 Eccellentissimo è quet che si poss. per se, Gr. Demostene in oras. amatoria. circa f.

9 Nobiltà è una virsu . Aristotile presso Stobeo c. 86.

10 Alcuni filosofi. Piscolomini, e Posseuini, vi sup. num. 6.

21 Et erunt. Sopienzac.4.

12 Tota pulcbra . Cantica c.4.

## ESERCIZIO 72:

Seneca in Contr.9.lib.2. O paupertas quam ignotum bonum es?

Far seruizio, o dispiacere a un ricco. Plauto in Poenul. sc. Age tu. Euri-

pide in Med.v.119.

A Riccheze, e fuoi mali. Tibullo l.1.el.10.
Giuuenale fat. 10.e 14. Sulpizio Luperco poeta; presso Gios. Scalig. in Catalest. Virg. 185. Dione Prus. orat.10.
Isidoro epist. 146. lib. 2. Senosonte nel Conuito. Luciano in Cynico. Suida in Attalus. Libanio in progymn. Opulentia vituper. & in 1. dissertatio. moral. S. Gio. Grisostomo; ferm. d. Malis a nob. euertend. & d. Poenitent. bom. 7.

5 Beati. S. Matteo c.5. Vedi S. Bernardo ferm.4. de Aduentu D.

6 Dio folo, egc. Prouerbio Nullius indigens DEVS. Vedi Diog. Laerzio in Menedemo f. Ifidoro in epif. 23. lib. 2.
Dion. Alicarn. I. 5. Non est diues qui
multa possidet, sed qui paucis eget.
Senosonte, in Memorab. I. 1. circa f.
Massimo Tirio, serm. 5. pr. Luciano in
Cynico to 3.c. 815. Stobeo serm. 5. ex
Socrate. Suida in Cynismo. Apuleo,
apolog. 1. m.

7 Setta Cinica. Diog. Laerz. in Mened.

Suida vt sup.

8 Sufficientia est res omnium ditissima.

Clemente Aless Strom. 1.6. ex Eurip.

69 Epicur.

o Cicerone in fine Parad. Non esse cupid. Sc. Non esse emac. Sc. Contentum vero, Sc. Turpilio presso Prisciano d. Vers. comic. prosetto ve quisq. Sc.

10 Non può ess. pou. S. Basilio bom.in illud attende tibi.

## ESERCIZIO 73.

P Ouertd, e suoi mali. Libanio in progymn. Paupert. vitup. et Aeschin. vitup. Stobeo cap. 94.95. Giuuenal sat. 3. Antologia lib. 2. cap. 49. ep. 4. Teofilatto Simocat. eplst. 29. Euripide

17

in Phoeniss. v. 408. e 445. Retorica ad Erenn.l.4. Due sunt res, &c. Isocrate in Areopag. Aristosane in Pluto.

Marcel. Sesso empirico cont. i Matemat.l.8. Cicerone d. Nat.D. l.2. e in Tusc.l.1. I attanziol.2. c.5. Claudiano in epig.d. Sphera Archim. Petrarca in Rer. memor.l.1. car. 449 to.1.

70

0.

Lis.

1.10

변형

417

40

20

دروا

3.

2

18 /.

1119

1.12

27 ,

devel.

Det.

bin.

Animali vari, e vomini dilettarsi del Suono, e del canto ne' dolori e nelle faniche. l'life Aldour d. Quadrup. bi-Sulc.cap.34. car.911.912. Elianolib. 12. C. 41. Aldourands d. Quadrup. car.447 449. Marz. Capella d. Mu fica. Macrobio in Somn. Scip. 1.2.c. ;. Ant Riccobono in poet. Arift. c. 2. P. Grisologo serm. 10. e 118. Censorino d. Die natali cap. 11. sit. Pythag. op. d. part. Quintiliano l. 1.c. o. Vadoro in Orig. d. Musica c. J. Pindaro in Nem. od. 4. S. Ag sino de Opere Monach. c. 17 Polidoro l'irgilio 1.1. c. 14. Roezio de Musica l. 1. c. 1. S. Gio: Grifostomo Sofra il Salmost. Dione Prusiese eraz. 1. Efedoin The g.v.98. I ucreziolib. 6. Calliope requies bominum. Ouidio in Trift.1.4 el vit. Nemesiano egl .v. 14.egl. 4 v. 20 Teocritoidil. 7. v.35. idil. 1. pr. Orazio 1.4. od. 11. f. Tibullo 1.2.el. 1. v.66. Alessandro Afrodiseo in probl.1.1. num. 76. l'irgilio in Mireto v.:9. nell'egl.9.v.65. nella Georg 1.1.v 293. e 1.4.v 464. nell'En. 1.3. v. 661.1.7. v 12. Om ro nell' l'hiTl. 10. v. 221. 227. Claudiano d. Nap Prof. l. v. Ipfa domum. Auicenna l. 1. fen. 3, dour. 1. c. 2. & d.ammal. l.8. c.6. vedil Efercizio 45.46.

4 Fouertá cagion delle scienze, &c. Tencri to, idill. 11. pr. 1 uciano in Timon. to 1.c. 15.116. Aristofane in Pluto par lando la Pouertá. Stobeo cap. 93. ex Telete. & 95. Minuzio Felice.

Ric beze, elumbi fertili fanno l'ingegno grosso, e gli vomini imprudenti. Aleffandro d'Al st. lib.4.c. 13 Orazio epist. 2.l. 2. Demostene in Aristocrat. Libanio in progym. Piust.vitup.f.

6 Pouerta madre di santi costumi. Apuleo in apolog pri. Paupertas olim philos. vern. 19'c. Petronio Bone mentis forer est paupertas. Suida in Lycurg. Paup. virtus. magist. Teocrito idil. 21. prim. Aristotile probl. 4. sez. 29. P. Grijologo, serm. 28. Aristofane in Pluto.

Pouero, e dabbene, &c. Dione, declamaz 31. Stobeo cap.95.ex Antipbane,

or Hypseo.

8 Pouerts fa fanità. Libanio in progym.
diuit.vitup. Antonio Melissa ferm. 3 2.
S. Ambrogio epist. 82 dib. 10. Ari losala
ne in Pluto. Dione, declam. 6 Antolo,
gialib. 1. cap. 66. epig. 5. ex Pallada.
Luciano in Gallo. 10. 2. c. 624. Quissi
in Naugio. c. 76. 877. Diegene (inico nell'epistole grec lat. c. 244. Apuleo in 1. apol. Animi ita vi corp sanitas. Putagora a Ierone; nell'epist. gr.
lat. 107.

9 Socrate. Diog. Laerz. nella sua vita.

## ESERCIZIO 74.

I Dionisio. Cicerone, in tusc.l.5 Macrobio in Som. Scip l. 1. c. 10. Sido nio epist. 13.l. 2. Persio s. 11. .. 10. Anneo Cornuto qui ui Scoliaste. Ammiano stor l. 19. Orazio ad. 1.l. 3. Prouerb. latino in De pilo pendet. pro u. 11. 12. appo Sui da in Misos in Apoleptou in Ec tricbo.

2 Vsurpar or con l'arme, & c. C. Tacitol. 15. ann. fr. Non enim ignauia; fin a

Igitur .

3 Principi affitti da molte cure. Luciano in Galloto. 2. c. 627 egc. Flau. Vopifco in Saturnino. S. Cipriano, epift. 2. 110crate oraz. 2. d. regno, e in Helen.laud. e d. Pace

4 Principato è seruità. Seneca in Cons. ad Polyb.c. 6. Sidonio epist. 3. lib.2.

7 Parentela compagnia fede Sulpizio Lu perco d. Cupidit. (ognatorum, &c. Ennio appo (icer. d. Off. lib. 1. c. fed iniust. Aurelio Vittore d. Cesaribus in Aurel. Anton. c. 17. Dominationi sidus nemo. Lucano l. 1. Nulla sides r. s. &c.

6 C. Tacito l.4. ann jr. Arduum eodem loci potentiam, & concerdiam esse.

7 Inganni, stad. Seneca in Her Oes. v. 604. &c.

8 Furia. Euripide in Phoenis. v. 534. e ††††† 2 Plu-

Plutarco in Sylla pr. Virg.en l. 11. v. 338. e v. 378. Il Pros. Non verb. at fact. opus est. Il Tiraque 9 Poueri allegri. S. Azostino in Confest.1. d. Leg. Conn. 6. num. 18. Stobeo d. 6 c.6. 10 Penetra l'om.auar. Plinio 1.33. proem. Timidit. 8 Padre Eremita. Vite de PP. Eremiti l. ecap. 1. 11 Lauoranti nelle miniere. Plinio l. 33.c. 3. num. 131. elib. 7. cap. 15. num. 3. 4. Ateneol.6. Seneca nat. queit.l.s. interp. Paschasio. E in Appendice quic. 15. & epil 94. Diodoro 1. 3. c.12. ui num. 15. 22.59. 23. 14. Silio poets l. pr. hic omne me-9 Et ne magnitudo. S. Pagolo ep. 2.a d Cor Ballun Sc. c. 12. Vedi S. Isidoro in sentent. l. 2. 12 Comets e sus smilitud. Virgilio nell En. 1. 10. v. 72 Silio l pr. Crine ve flam. 10 Cedro. Pierio in Hierogl. lih. 50. Galeno & c. Claudiano I pr. circa f. Lucano d. Simp.med. fac lib. 7' Raff. Volterr. 1. 26. car. 313. Dioscoride l. 1. c. 106. 1. pr crinemą; timendi, &c. Omero Il. li 4. v. 75. Vedi Pliniol. 2. c. 25. Plinio l. 24. c. 5. Pagolo Egineta l.7. 13 Principi, e lor cure. e timori. Seneca in c. 3. Oribasio d. Virtus. simpl. l 2. in Toyest. v. 335. &c. in Herc. Oet. v. Cedro. Lelio Bisciola Hor. subsec so.pr. 1. 10. c. 13. Alessandro d'Aless. 1.3.c.2 v. 644. Esc. Eschilo in Suppl. v 521. 34 Cammin. sui canapi. Giorgio Pisidia in Auicenna l. 2. tratt. 2. c. 163. Aezio opusc. de vanit. vit. v. 144. &c. Vedi lib. 1. ferm. I. d. Cedro. Stobeo c. 103. ta megala dora, &c. 11 Padre Romito. Vite de PP. Eremiti lib.8 15 IESVS. S. Giouannic. 6. ex Palladioc. 29. E in Appendice ex Herachde c. 11. Et ex Pall. Laufiac. ESERCIZIO 75. C. 2 . 12 Ilarione Eremita . Nelle Vite predette Ell' Vmiltà variamente . S. Cilib. pr. ex D. Hieron. Niceforo Callipriano d. Natiu. CHR. S. Gio: Rol. 10. c. 8. Sozomeno Clor. l. 5. c. 9. Grisost. in ep. 1. ad Cor. bom. 1. E in Cassiodoro stor. tripart. 1. 6.c.12. Genes. hom. 39. 13 Pietro Grifologo; ferm. 9. Qui potest ce-B Quia resp. S. Luca c. 1. lare radios solis, iuctitia poterit occul-3 Humilia Salmo 112. tare fulgorem . ¢ (10) Animali piccoli, e. l'1. Aldourandi in 14 Simeone monaco. Niceforo Callifto l. 1.3 princ. d. infest. 17. c. 22. Euagrio l. 4. c. 33. A me ipfo. S. Giouannic. 8. 15 Seppis Aristotile d. animal. l. 4. c. 1.6 1 9. c. 37. E de part. animal. 1.4. c. 5. ESERCIZIO 76. Ouidio in Halieut. Oro Apollo in Hierogl. l. :. f. Suida in Larcos. File d. Ntonio. Nelle Vite d. PP. Eremi anim. prop. c. 83. Eliano 1. 1. c. 35. A si Ruffino lib. 3. num. 130. In. Plutarco d. solert. animal. Oppiano iu certo; interpr. Paichafioc. 15. Halieutic. l. 3. v. 156. Alberto M.d. 9 Quelli dunque che . S Isidoro Contemanim. l. 24. in sepia. Plinio l. 9. c. 29. pr. mund. S Bern. d. Grad. Humilie. Pierio Valer. lib 28. Vl. Aldourands pr. S. Basilio in Regul. breu. n. 198. d. Mollib. car. 55. &c. Ateneo l. 7. 9 Stesso Padre. Vite de PF. Erem.ex Ruffinol. 3. c. 1 -9. Quiui Aut. incert. in-ESERCITIO 77. terp. Peligio lib. 15. num. 3. Ethumil. Salmo 33. Milta è magnanima. Isidoro me-Fatus Salmo o. naco epist. 188. e 381. l. 3. Mons cum monte non miscetur . Pro-2 Muscolo pesce, o Misticeto, o Egemone uerbio. &c. Vliffe Aldourandi d. Piscib. 1.3. c. y Soldato loquace. Vedi Lod. d. Cerda in 23. & d. Cetis. c. 1. car.673. e cap.3.

car. 688. Cardano d. Variet. 1.7.c. 37. Claudiano in Eutrop. l. 2. m. Plutar co d. folere. anim. Eliano l. 2. c. 13. Plinio 1.9. c. 62. el. 11. c. 36. Oppiano in Halieut. l. 5. v. 67. erc.

3 Fango S. Agostino d. Morib. Manich. 1. 2. c. 8. Gio: di Serapione d. Med.

1.5.6.19-

Cop

-2.

-

27

156.

Mar.

2 18

mar.

941

ATU.

SEA

1.90

1100

rai.

4.1.0

45%

200

.Fel

60639

2117

LL

1.

21

3.6.

39.30

29.

Aquila. Aetite. &c. Seruio nel pr. d. En. v.398. Lucano 1.6. Quaq, Jonans f. t. s. a. s. Vl. Aldour. in Ornibolog. l. 1.c.1. car. 36. S Isidoro In Orig. l. 16. c. 4. Plinio l. 10 c. 3. l. 30. cap. 14.1. 36. c. 21. Dioscoride | 5.c. 161. Gio: di Serapione cap. de Lapide Aqui læ Macro, poeta l. 5. c. 25.

y Vmilta . sue lodi. S. Agostino , epist. 56. S. Bernardo in Natal. D. ferm. 1. S. Gregorio in Iob. lib. 19. c. 13. 1. 23.c. 7. e in Reg. Pastor. l. 3. c. 18.

6 Aquila. Plutarco d. Repub. I'l. Aldourands in Ornstbolog. 1.17.c. 1.10. 2.

Quia dies. Isaia c. 2.

8 Cinife. Si tace il nome proprio in nostro linguaggio, per la controuersia de gli scrutore. Leggi S. Agostino in ser. d. semp. 88. Agostino seuco in exod. c. 8. Pietro Comestor stor scolast. in Ex. c. 17. Caffiodoro Por. trip. 1. 5. c. 45. Pierio l. 26. Isidoro in Orig. 1.12. c. 8. ein Exod, c. 14.17. Aldour. d.Infelt. 1.3.c. 1.ec. 5.car. 344. 345. 382. 383. 384. Amb. Calepino di R. S. in Cynips. Alberto M. d. anim. 1. 26. in Cynifes. Girolamo Sauonarola in Cö pend. philosoph. nat. 1. 13. num. 98. Gioseffo Ebreo in Antiquit l. 1. c. 10 Gio. Zonara in Annal. vol. pr. Filone in Vita Moys. l. pr. Theodoreto ftor. l. 2. C. 30.

#### ESERCIZIO 78.

Museft. S. Luca c. 1. Qua cum. Quiui.

- 3 Quonsam. Salmo 3 . 4 Reuelazioni di S. Brigida; presso Giouanni Bonifazi d. Vita, e Mirac. d. B. V. lib 1 c. 7
- Manum. Salamone, prou. c. 31.
- 6 Ladrone famoso. Ne' Mirac. d. Sans.

Sacramento dift. 9. cap. 78.

Peccatrice. Ne' Mirac. vt fup. cap. 19. 8 Giouanetto. Ne' Mirac. vt sup. c. 80.

9 Vn'altro caduso. Speccio d'Ejempi, nell'-

Appendice: ex Stellar, Pelbart. 10 Vn Soldato. Quiut. Mart. del Rio in Difq; mag. lib 2. queft. 19. Pietro Tolosanod. Rep 1.15. c. 5.

11 Vna Matrona. Quiui dift. 3. cap. 46.

## ESERCIZIO. 79.

T misericordia. S. Luca c. 1. Ecce enim . Quiui.

3 Viderunt. Cantica c. 6.

4 Vn Giouane. Specchio d' Esempi lib. 9. c. 59 ex lib. Apum.

5 Vn Sacerdote. Quiuil. 10. c. 6. el. 6.

6 Persone che s'erano date al demonio. Gio: Bonifaciin Vita, & Mirac. B. Vlib. 2. car. 3 9. elib. 4. car. 613. 619. 650. Specchio di Esempi. l. 4. c. 24. e lib. 6. c. 13. ex Vine, Beluac. & ex Cafario Histerb. Martino del Rio in in Disquis. magic. lib. 6. c. 2. fez. 3. in due luogbi . ex Ferdin. d. Cafillo bistor. & ex Alpb. Villeg in Flo. sanct. & ex Horat. Tursell. bistor Lauret. Quion lib. 3. quest. 7. fe.7. 2. ex Me-

7 Rubator di frade. Specchio d'Esempi l.

saphraste. ex Surio. ex Pet. Damian.

5. 6. 63. 01. 6. 6. 61.

8 Vn'altra persona, Quiui in olt. as pend. car. 792 ex S. Anselmo in lib. Mirac, c. 20. & 6. ex Pelbarto in fellar. 4.1. p. 4- ar. 3.

9 V'na Donna. Quiui in append. c.113. 10 Capo di Malandrini. Quiui 1.8.c. 60.

11 Mirabilis. Salmo 67.

12 Iael. Ne' Giudici c.4.e 5. Gioseffo Ebreo in Antiq. lib. 5. c. 6. Pietro Comestor. ın Iudic. c. 7.

#### ESERCIZIO 80.

T coluerunt. S. Pagolo ad Rosp.

2 Si oblicus. Deuteronomio c. 8.

3 Et inutilem. S. Matteo c. 25.



# ESERCIZIO. 85.

Quila , e serpente inimici. Molti Autorigreci, elatini presso l'Al. dour andi in Ornitholog. lib. 1. car. 42. 43.44. E Niccolò Nomesseo in Parnass poet.v. Anguis.

Immicitias. Genesi c.3.

5

W1.5.

11. 1.

So-

THE PERSON

14 3.

NA

11/2

170

SN a

020

20

T:

201

15.0

14. (2

of late

014

3 Causliero. Specchio d' Esempi 1.8.c.61.

Voragine in assumpt. B.V

4 Demonio riuelò. Specchio d'Ef. in Rofar.c.113.

5 Terribilis. Cantica c.6.

6 Pulchra. Quiui.

7 I'n suo deuoto. Specchio d'Es. 1.8 c.69.

8 Per onestar la disonestà. Seneca in Hippol.v. 194. Antologia l. 1. c. 27. epig. 3. Stobeo serm.61.

9 Rinegators di CRISTO . Vite de' PP. Eremiti in vita S. Basily cap. 8. Martino del Riain Disq.magic 1.5 sez. 12.

10 Tutte le sue cose, &c. Mosco poeta nel Florileg. 1.1.c.27. e presso Stobeo c.61.

11 Rosa, e amore. Fulgenzio in mytholog. 1.2.tit. Venus.

12 Due frecce d'Amore. Ateneolib. 13. ex Cheremone. Ouidio metam.lib. 1. Gio. Boccaccio in genealog.1.9.

13 Ego. Ecclesiastico c. 24.

## ESERCIZIO. 86.

E Cce . Isaia c.30. Fratelli di Giosef. Genesi c. 45.

3 Oraz. de' Santi, inutili. Vedi San Gio: Grisoft. in S. Matt. bom. 5.

4 Magnus. loel c.2. 5 Ignis . Salmo 49 S. Gregorio in Euang. 1.1.C.I.

6 Nuoua di morte criminale. Specchio d'Esem. in append.cap. 71. Scaligero cont il Card.eserc.312.

7 Dies ira . Sonfonia c.1. S. Gregorio in Iob lib. 17. C. 21.

8 Giudit. Nella sua floria c.8. e 13.

9 Tu insidiaberis. Genesic. 3. Leggi sopra queste parole Benedesto Ferdinandi espositore sez.35.

10 Cur. Salmo 48.

11 Donna più alla pietà, &c. Aristotile

d.animal. lib. 9. cap. 1. Auicenna d. animal.1.8.c.3.

## ESERCIZIO. 87.

Ccelli caduti per le strida, &c. Valerio M.l.4.c.8. Dion Cassio lib. 36. T. Liuio dec. 3 lib. 9. Plutarco in Pomp. M. in Q. Flamin. VI. Aldour. ornithol.l.12.cap.1.car.693

2 Simonide. Valerio M.L.1.c.8. Cicerone de grat. 1.2. Suntiliano 1.11. c.2. Solino falsamente attribuisce questo accidente a Pindaro cap. 7. Raff. Volterr. 1.19. Alessandro; gen dier 1.6.c.s.

3 Lo stesso. Cicerone d. Diuinat. ub. prime Gio: Zeze chil. 1.c. 24.

4 Aristotile in Rhetor. 1.3 c. 2. Oppositz

iuxta se posita, maxime apparent. 5 Cane in Roma. Plinio 1.8.cap. 40. Solino cap. 25. Gio. Zonara 1. 2.

Orfeo. L'istesso poeta d. Lapidib. cap. Hypothesis. Gio. Zeze, chil.4.cap.133.

7 Cani di Nicia. Elianol.1.c.9. Gio. Zeze chil.4.cap.131.

8 Altri cani. S. Bafilio nell' Esamer. hom. 9. Plinio l. 8.c. 40. Eliano lib. 6. cap. 24. Zeze chil.4. c. 130.

9 Laudate. Salmo 150.

10 Recordare. Esodo c. 32.

11 Giob nel suo libro c.42.

12 Propier. Ne'Re 1.3.c.11.1.4. c.8. 19.

13 Archimede. T. Liuio dec. 3. l. 4. e 5. Plusarco in Marcello Storia miscellanea lib.3. Valrrio M. l.8. c.7. Gio: Zonara vol. 2. Gio: Zeze chil. 2.c.35. Fr. Petrarca d.vir.ill.l. 1.

14 Lupi, e Pecore. Massimo Planude nella vita d'Esopo. Libanio sab.1. in progymnasm Isidoro in orig.l. 1. 111.de fabula, cap. 26. ex Demosthene.

Volcazio, Celio. Plinio 18.c. 40.

16 Cani, e lor prerogative. Columella. 1.7.c. 12. Pierio ne' serogl.lib 5. Plinio 1.8. cap. 40. Anacarside nell'epist. gr. lat. car. 350 Demetrio Gostantinopolitano de medicina, & cura Canum cap. primo .

Elega



Micizia di tre sorti. Clemente Aleff from 1.2. Stobeo cap. 41.ex Hippodamo . S. Agostino d. amicit. c. 3 e o. Aristot:le in ethic. Eudem. 1.7. c.2. in ethic. Nicom.l.8. c.3.

Amicizia buona, e cattiua. S. Agost. vt Sup. cap. 1.2. &c. Cicerone d'amicit.

in più lunghi.

Amistanze mondane, e celesti. S. Agostino ve sup. cap. 2.

Amicus. Ecclerafico cap.6.

Est enim . Quiui. Ouid. d. Pont. lib. 2.

6 I rouerbio. Nemini sidas nist cum quo prius medium salis absumpseris.

3 Scrittori . Cicerone d.amicit. S. Agoft. visup.c.s.

Amicizia, e Sole. Cicer.vt sup.

Vomo folitario. Natura folitaria. Sant Agosino, e Cicer. vt sup.

10 Vasoli. Ecclesiastec.4

11 Anzil'amirizia. Cicer.visup.

12 Vnus vir. Proserbista latino. E A. Monosini lib.6 e 7. car. 304. e 340.

13 Cicerone vt sup. in sine Res humana fragiles, &c.

44 Lucanolib. 8. Dat poenas laudata fides, Gc. Ouidin d. Pont.l. .el.3. Flori. legiolib.7 epigr 97.

15 Amico sia fedele in ognistato di fortuna. Diog. Laerz. in Periandro. Euripide in Phoenis. v.250. S. Agostino d. anic. c. 19.

16 Amicus. Ecclesiastico c.6.

17 Et ingressus: S. Luca c.1.

#### ESERCIZIO 89.

Iuersità di ceruelli, e di costumi. Seneca controu. 16.1 ib.2. Pinda ro in Olymp od.g.in Pyth.od. 10. in Nem. od. 7. Plato in Asin sc. Cur me. Orazio ep. 2.lib. z. Terenzio in Phorm. att 2.sc.4. Prouerbista Intino in Quot bom.tot jent. replicato da Cicerone d. Finib.lib. 1. Properzio 1. j.el. 8. Petronio Arb. presso Giosep Scalig.in Opusc. var.poet. car.238. inueniat, &c. Eu-

ripide in Phoeniss. v. 302. e in Iphig in Aul. v. 558. Persio sat. 5. v. 52. Gio. Niceta in Ioan. Comneni imperio, circa fin Plinio l. 6. epist. 27. Omero in OdyA.14. v. 128. Lucrezio l. 2. v. Per quam progredimur, &c. Artemidore 1. 4. c. 3. Stazio in Sylu.l.2. Surrent. Polly sua cuiq: voluptas. Prudenzio in Hamartig, circa f. Dividit buc illuc, &c. Virgilio egl. 2.0. 65. Xedi qui il Cerda, e il Pontano interpreti. Dio. ne Prusiese declamaz. 68.

11

12

Elde

丰间

MAG

diseru D film d ace

1

120

Augustian August

2 Vnaquaq; S.Luca c.6.

Prouerbio; Nunquam efficies vt redd ingrediantur cancri.

4 Seneca epist. 115. Oratio vultus animi est Galeno de Vsu par. corp. hum. lib. 16. c. 3. Fox cogitationum menus est nuncia. Sinefio de Regno in fine. Sermo reuera est umbra rei.

5 Socrate. Apuleo in florid. 1.1.pr. Platene in Gorgia. Cicer. in tusc.l.s.

Detto preuerbiale. Agnolo Monosinil. 9.car. 416. Quintiliano l. 11. c. 3 Sonis homines, vi æra tinnitu dignoscimus. Persio sat.3.v.21. Antonio Melissa cap. 170.

7 Aristotile in Polit.1.8. c.7. Delectat fingulos id, quod sua nature sit aptum.

8 Calumella 1 6.c. 36 Similia si nilihus familiora fecit Natura. Quidio d.Pot. 1.2.ep.s. Aristot.in rhet. 1.2. car. 311. P. Vett. Filofrato in Apollon 1.4.cap.5. Est sapientibus virit erga sapientes affinitas quadam. Ex AEschylo. Prouerbista latino in AEqualis, aqualem delectat. Semper simil.duc. DEVS ad sim. Semper Graculus, erc. Cicada, or Formica, oc. Simile gaudet fimili. Eliano d. anim. l.1. c 49. Suida in e lix elixa Ar. stot in rhet. lib primo car. 210. 211. P. l'ettori. e nell'Etic.l. 8 c.2. And. Tiraquello in leg. 6. Connub. Egesippo storico 1.4. c.7. S. Agost. d. Amicit. c. 15 Plutarco d. adul & amic. Libanio, declamaz. 37 f. Cicer. pro A.Clueniio, et d. Amicie in più luoghi. Ariseneso lib c. epist. 10. e 18. 9 Ergo. S. Pagolo ad Elbes c. 2.

10 Paglia. Ariflot probl.1 . fez 22. Aleff. Afrodiseo probl. 113.lib.1. Plutarco in in Sympos.

in sympof. 1.6. queft. 6. S. Agostino d. Ciu. D.lib. 21 c.4. Pietre di Dam. epift. 17.lib.2. II Andar verso Ponente, o Leuante. Plinio lib.z.c.73. vedi il Mazoni lib.3. c. 26. nella difesa di Dante. e il l'olteranno lib.38. cap.de Meteoris.

# ESERCIZIO 90.

12 Et ficut. S. Pagolo ad Rom. c.1.

Ves. Salmo 31. Giudici pong mo il reo a man de-Stra. Arift. in probl. 12. Sez. 29.

3 Saluum. Salmo 107. Et dedisti. Salmo 17.

11/2

de

THE.

170

zi

EME

S 20.

201

حالع

70

: 50-

4

M.

A.

us.

641

一种

135

W.A.

N. Pr

-10

NE

415

--

W.

S. S.

TAVE !

Convertimini . Ezechielc.18.

6 Adsutor . Salmo 26.

# ESERCIZIO. 91.

1 S Anctum. Salmo 110. 2 S Condemnati. Tobbia.c 13.

3 Barijo fibilante. Eliano l. 2.c. 7. Solino cap. 40. Lucano l.9. Pliniol. 8 cap. 21. Albe to Md. anim. lib. 25. in B.s-

finfe e lib 7. eratt 2.cap. 5. Oro Apallo in lie roglyph. lib. 2. Piero Valeriano

Acuerunt. Salmo 139.

5 D-funti meritano rifietto . Sufocle in Aiace v.1365. per 4. v. e v.1 80. E in Antig v. 1145. Quinto Smirneo lib.1. v : 06 Le ge di Solone appresso Ari-Stide in orat. 2 Platon circa f. Clemète Alest. in Strom lib. 6. pr. ex Hom. & Ar bileco, of Cratino. Suida in apo cho mena Nicefiro Gregora for. 18 in excusat at imperat. Demostene orat. d. Corona.f. e contra Leptin. ex Solone. Stoleocap. 124 Diegene l'aerzio in Chilone. Aristotile in rhetor lib. 2. c.3. Turdide lib 2. nell'oraz. di Perile. f. Lelio Bisciola in Hor. subse iu. 10.1. lib. 4 cap. 20. con vario, e lungo discorfo. Raff. Volserranol. 31. car. 371.

6 Sepulebrum. Salmos.

7 Aurno. Suits in Adiabene. Aristotile in mirah auf ult.cap.76. Pinno 1.31. c. 2. ve lian be Diodorolib. 2. cap. 12. e Dion Caffio in Traiano .

9 Qui est. S. Pagolo ad Rom. c. T.

9 Omnis. Salmo 150.

10 Calunnia. Isocrate vrat. de Permutatio. ne circa pr. Achille Tazio lib. 6 car. 153.

11 Licia. Eliano in polit. morib. ex Heraclide: tit. Lyciorum.

12 Caronda. Diodoro lih.12 'cap. 12.

13 Calunniatore dannoss simo. Leggi Demostened. Coronz. Istoro Sentent.lib. 3 c.59. Luciano cal non tem.cred Niceta Contata ftor. d imper. Man. Comne.lib.3. Antonio e Massimo monaci serm. 53. Stobeo serm. 40.

14 Benedicat. Salmo 144.

## ESERCIZIO. 92.

I seruo, &c. S. Agost sop. il Salm.

2 Cam. Genefic.9. S. Agoft.d. Ciu. D.lib. 16.сар. г.

Eretico peggior dell'infedele. S. Agost. ve

sup lib. 21. cap. 25. 4 Es diabolus. Apocalisecap. O.

5 Cagi ni dell'eresie. S Agoft.d. Gen. at liter.1.7.0 9 E de Veilit.cred.c.1. E in Euing. loan tratt. 18.

6 Puilsum-t Tob.c 15.

7 l'ejunio. Primo epift 16. e 20. l. 6. Dion Cafsi I. Convagrat. Veseus montis. Cassioloro 1.4 epist. 50. Strabone 1.5.

Protepts flor.hb. = , e 3. 8 Denu del inghiale. Oppiano in Cyneg. lib. 3. v. 379. Senofonte d. Venat. non lungs dal fine. E alers presso Lod. d. Cerda sep. l'Egl. 10. v. 56. E l'lisse Ald. d Duad. bifulc.cap.37. car 1018. ex Thom. Dempstero. Aezio lib. 4. tratt. 1. Cap 4.

9 Frenduerunt. Salmo 34.

10 Vn fanciullo S. Grogorio ne' dial. lib 4. c. 8. Specchio d'Esempilib. 1. c. 55.

Vn'altro Specchio d'Ef.l.4.c.7.ex Vinci Beluac.

12 Vn fanciullo. Quiui lib. 7.c.85. leb.8.c. 132.1 3. 13 Non affumes Esodo c.20.

14 Di Moije. Numeric. 16. Di Elijeo. Ne'Re lib 4.c.2.

Di Dauid. Quiuilib. 3.c.2. オナナナナナ

Di

vita Epicar. Tertulliano in Scorpiaco. Di Sufanna Daniel c. 13. 15 Quarto è più eminente. Saluiano Ve-Stobeo nel fine dell'etica. Boezio d. Co solat.l.3.cap.vlt. Platoned. Rep.lib 2. Jeouo d. ladic. & provid. lib. 6. 16 Leggi Ciuili in Authent. collat. 6. tit. 5. Clemente Aless. in strom.l.s. f. lupiter non est causa malorum. ex Pindaro. nou.77. Massimo Tirio cap. 22. e 25. ex Home 17 Gostantino. Niceforo Callisto.1.7.c.34. ro in Odys.l.1.v.3 2. Pietro Lomb.ma-18 Gli Ebrei . Leuitico c. 24. est d. Sent 1.1. dist. 46. 39 Bhasphemia. S. Pagolo ad Ephes.c.4. 20 Deponite. S.Pag.ad Col.c.3. 2 Dixit. S. Luca c.18. 3 DIO buono, e dio cattiuo. S. Agost. de 21 Ipsi gloria. S. Pietro ep. 2. c. 3. Fide cont. Manich.c.49. E de Nupt. 9 ESERCIZIO 93. Concup.l.. 2. e 3. e cont. Iulianum pelag.l.1.c.3. e l.6.c.9. e de perseuerant. 1.2.c. 1 1. serm.4y.d. temp. E cont. Ma-10 non soggiace a passioni, a dinich epist.fundam. E d.Hæresib.num. sonori, ne a male alcuno. Sofocle 82 6. e 23. e 46. e cont. aduersar. leg. & in Antig. v. 1160. Sesso Empirico in prophet lib. 2. cap. 12. e de vera relig.c. Pyrrh.bypot.l.1.c.14.car.32.gr.lat. Si-1 0=0 S=0 de. nesio in Dione car. 45. gr. lat. Stobeo c. 9. & d. Natura boni cap. 41. & de 101.ex Hippodamo. Aristotile nell'etic. Verb. Apost. serm. 6. 5 de Continentia, cap. 5. 7. 8. e 9. & traff. 42.in Ioann. 1.7.c.vlt.nella polit.l.7. c. 1. Speusippo E de morib. Eccl. Cathol.cap. 10. Prugrander grander grande in definitionib. p. Platone epift.3. p. e denzio in Hamartigen.pr. Epifanio d. nel Filebo. Apuleo d. Deo Socr.m. San Tommaso part.pr.quest.3.art.6. Heref. cap. 41. e in Anacephal.e in Manich.bares.in più luoghi.D. Laer-2 Quoniam. Ecclesiastico c. 12. Sennacherib. Ne'Re lib. 4. cap. 18. 19. zio in proem. Plinio Lz. c.7. Plutarco Tobbia cap.1. Paralipomenon 1.2.c.32 d.Iside, & Osiride. e de Homero. Tertulliano in Scorp. e cont. Marcionem. Agatial.2. Grisost.in Act. Apost.bom. Isaia (.36.37. Nicanore . Ne' Macabeil.1.c.7. Vecellatore. Marc' antonio Benciasio, 2. Raff. Volterr. 1.8. gii opascoli. Quoniam . Salmo 91. Dentes . Deuteronomio c.32. Confitemini . Daniel c. 3. PATER. S. Matteo c.6. 6 Teologi nostri . S. Cipriano, epist. 2. Fo-DIO, e suoi benefizi verso noi. S. Agost. zio dist. 250. ex Agatarchide. S. Isidod. Dilig. DEO cap.4. 9 Obliti. Baruc c.4. ro in fentent. 1.3. c. 13. S. Atanasio in vita B. Antony cap. 46. 47. e in Orat. 10 Prouerbio: Canis sauiens in lapidem. cont. Idola. S. Gio: Damasceno in vita Platone d. Rep. l.s. Pacuuio presso No Barl. & Iosaphat.cap. 27. S. Basilio d. nio in Icit. Niceta Coniata stor. in Leg. script. profan. Tertulliano cont. Andron. Comneno l. 1. Alciato embl. Gent.c. 14. Minuzio Felice. Eusebio d. Prap. Eu.l. 2.c. 9. in Orat. Conflant. c.9 Arnobio ne' libri fette cont. Gent. 174. Aristotile in Rhetor 1.3. c. 4. Plinio l. 29.c.5. Plutarco d. Garrulitat e. 11 Policarpo. Eusebio stor.eccl. lib.4.c.14. così Taziano Assirio . Tertulliano in Niceforo Callifto 1.3.c.35. Aimone on is considered from School Till Apolog C.11.14.15. Atenagora. Teofilo in Epitom. facr. flor. l. 4. c. -0. ad Autolycum. Clem. Aleffandrino in 12 Que loquuntur. Salmo 30. orat. ad Gent. San Gregor. Naziank. orat. 1. in Iulian. Socrate storico 1.3.c. ESERCITIO. 94. 14. Euagrio stor. l.1.c.11.S. Gio. Grifostomo cont. Gent. in epist. ad Titum c. 10 non è autor di male: con quel 3.hom. 9. in Salm. 4. e in Salm. 113. S. Agostino d. vtilit. ieiun. E d. Ciu. D. che segue.P!utarco d.Stoic.repugn.ex Cbrysippo, & ex Euripide, & d. lib. 1. cap. 6. lib. 4. c. 26. 27. 30. lib. 6.c.

3.4.5.6.7.8.e 10. lib.9.c.7. nella eplft.
5. e 199.e Confess. lib.1.c.16. LattaLio per tutta l'opera S. Cirillo Alessin
Iulianum 1.1.2.3.4.6.7.10. P. Grisologo, serm. 5.7. Nicescro Callisto l. 10.
c.36.1.14. c.48. Giustino Martire...
S. Epifanio in Ancorat.

4:0.

£ 25.

A. 30

1.00

su pe.

Real Property

Ma Ma

ā 128,

e.lg.g

4.Th

may,

Mildes.

12 872

Jest.

الاس

Dilar-

MINN)

To-

Alia,

12. Fo-

1. [640-

entra to the

-115

Bale L

in the

e cent.

and o

10.00

11.2.Co

Grife-

\_m(.

p.113.

(IN.D.

13.6.6

3

7 Scrittori secolari cristiani. E. Ces. Scaligero. Franc. Patrizi. Lod. della Cerds. Pag. Beni. P. Vettori. Dion Lübino. Franc. Buonamici. Adr. Turnebo. Ant. Viperani. P. Nanni. Natal Cö
st in mytbolog. L. 1. c. a. 8. l. 2. c. 19 J'deno
Niseli ne' Proginasmi poetici, vol. 3.
dal cap. 62. fin a tutto il cap. 68. allega i predetti Autori, e i libri, e i capitoli.

8 Omero, Estodo, Orseo. Diog. Laerzio, e Susda in Pisagora. Isocrate in Eustride.

9 Scritteri, che villaneggiano i Pceti ingiuriatori de' loro Dei; son questi. Diò
Prustese. Filostrato specialmente lib.
6.c.2. f. Plinio stor. Platone. Plutarco.
Luciano. Sesso Empirico. Euripide.
Pindaro. Isocrate. Proclo Licio. D.
Laerzio, Macrobio. Cicerone. Dionigi Longino. Seneca. Libanio. Terenzio.
Donato. Dionigi Alicarn. Empedocle.
Giuseppo Ebreo. Tutti questi più distin
tamente son citati e da Vdeno Nisteli
ne' predessi capitoli del vol. 3. come di
soura.

fopra.
10 Dominus. Deuteronomio c. 29.

11 Quieft. S. Pag. ad Rom.c.9.

## ESERCIZIO 95.

Am DEVS. S. Matteo c.15.
Steficoro. Tertuiliano d. anima
c.16. Arifide in palinod Smirn. E in
orat. Plat. 2. e z. Dione oraz. 2. Suida
iz Steficoro. Platone in Pobedro. Ifocrate in Idelena. Paufannial. z. Fozio
in Conone cap. 18. e ia Tolom. Efefione lib. 4. Ireneo l. 1. c. 20. Efebio in Steficoro. Orazio in Epod od. 17. qui ui gli
Scoliafii Acrone, e Porfirione. Massimo
Tirio, ferm. 11. pr. Celio Rodig. l. 15. c.
25. Leone Ebreo l. z. car. 209. nel tefto
las. Lelio Bifciola in Hor. subfec. 10. 1.

lib.5.cap.21. Raff. Pollerr. 116.19.

3 Etiam. Ester cap.7.

◆ Giudeo, Niceforo Calliflo l.z.c.zz. Gio: Damafceno in orat. d. Affumpt. B. M. Simeon Metafraste in S. August. I.ac. Voragine in Affunz. Gio: Bonifaci, vita e mirac. d. B. V. l. s. c. 1.

5 Gaiann. Gio: Mosco in vit. SS Patr.lib. 10 cap.47. Gio: Bonifact vt sup. Mart. del Rio in disgimagic.l.3, quest.7. sett.

2.

6 A vn'altro \* Anche vn'altro . Specchio d'Esempi l.3.cap 43.44. ex Histor.ord. Cifferc.

7 Nestario. Niceforol, 14. c. 36. Euagrio 1,1 c.7. Zanaraliz. C dreno car. 215. 279. Gio: Bonifazi V. B. V. lib. 5. c.1.

8 Qui autem. S. Maiseo c. 18.

9 Adorate Salmo 93.

10 Detrattor del padre, e madre, Euripide in Orefle v.559.

### ESERCIZIO 96.

A. Mici di Giob. S. Gregorio fin lob l. 3.cap.10.

Fenenna. Ne' Re i.1.c.1.

Maria. S. Luca cap.10.

Cirillo. Niceforo Calliflo l.14. cap. 27.

e 28. Baronio to.5. anno 412.

Gio: Bonifaci d.vu., e mirac. B. V. lib.4.

cap. 2.

2 Custodite. Sapienza cap.1.

3 Tu aatem. S. Lacopo.c. 4. Vedi nelle vite de' Padri, Palladio in Laufiaca num. 10. e 11. cap. 20.

4 Condennar se stesso, non mormorar d'altri S. Agost. in Salmo 4.

5 Massimo Tirio disp. 2. Arguit qui veritatem nouit; arguitur qui ignorat.

6 Quid autem. S. Luca c 6.

7 Ci erone in Tusc.1.3. Est proprium sultitie aliorum vitia cernere, obliussei suorum.

8 Proverbialmente. Plauto in Truc. sc.
Ad fores. Qui alterum meujat probri,
etc. S. Ambrogiom Offic.l.3.c.11. Ariflot. in Ruet.l.2.c.23. Accusator debes
esse meior reo. Plutarco d. Surlaude,
etc. A. Monosini in Flor. lt. zl. ling. lib.
5.car.232.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Bibliateca Nazionale Centrale di Firenze

Sap. e d. auditione; & de Garrulit. 9: Socrate. Stobeoc.23. 10 Stimar se medesimo, e accusar gli altri. forse per error di memoria. Stobeo cap .23. Anton Melifa cap. 502 4 Lingua. S. Iacopo c. 3. 5 Pone. Salmo 140. Prouerbio: Clauis in 11 Fjopo. Temifio , craz. 1. f. Catullo ad lingua. Varrum Perfio fat. 4. v. 14. Eui An-6 Motisei del corpo. S. Agost. in 83. quest. neo Corruto, scolsafie. Frouerbifa lacap. 29. Filone de Somnijs. pr. Aristos. tino in Non videnius martice. Oc. d. ( alo l.1.c.4. Et de animal. greffu. Antonio Melissa cap. 50. Subeo jer. 23 7 Ecce S lacopo c. 3. Orazio Sat 3.1.2.v. 299. Plutarco in 8 Bocca nostra conforme alla porta. S. Gre M. Crassof Galeno Hipp. prorrhetic. gorio in Pastor.l.3. admonit.15. lib. 2. cap. 14. E de cogn. cur. an. morb. 9 Oche, o Gru. Ammiano Marcellino lib. 18. pr. Eliano l. s. c. 29. Plutarco d. So-12 Strascinarsi dietro la catena, esc. A. Mo lert.anim. File d.prop.anim1c.14.Pie-rio ne ieroglif.lib.24.Vlisse Aldourandi nosinilib.6 car. 253. Vedi Ippocrate scrivendo a Damageto, nell'epist. gr. in Ornsibolog lib 1.car 45.el. 19. car. 156 Plutarco d. Garrulit. 13. Conoscer se stesso è difficile. Galeno de 10 Posui. Salmo 38. Cogn. & Cur.an.morb.ca. 6. Detto di 11 Galeno de sanit.tuend.l. 5 .c. 10. Contra-Diogene prello Anton Melissa cap. 81 ria sunt contrariorum remedia. E de Cicer.d. Orat.l.3. Minime fibi quisq; i. Part.art.med.c.8. E de Dynamid lib. notus est; & difficillime de se quisq; 1.imperf. E de Med.art.constitut.c.12. 18 00 00 : Jenist . Aufonio idill. 4. ad Villulam e 13. E in Introduct. seu Medic. c.3. Juam Talete presso il Laerzio nella. 12 Triaca, e.c. Galero de Tberiac.c.2. sua vita. Fittagora presso Fozio, di-stinz. 259. Filostratol. 4. c. 15. S. Basi-Auicennalib. <. fumm. 1.tratt. 1.c.1. Niccolao Medico in Antidotario. les lio nell Esamer hom. 9. E in Confl. mo-F = for cap 13 Vna frega. Mart.del Rio in Difq. manast.cap.23. Orazio sat.3. lib.pr.Raff. gic. 1.2. quast. 16. Volterr. 1 28.car. 335. 14 Vn giudeo. S Gregor.in Dial. lib 3.c.7. 14 Male occulto, è incurabile. Enea sofista 15 Giuliano. Niceforo lib. 10. cap. 3. Stor. neil'epsfl.gr. lat.car.427. 15 Hypocrita. S.1 uca c. 6. Vedi S. Isidoro miscell 1. 11 16 Nazion dell'India. Gio: Pietro Maffei in Jensens.l.3.c.46. e S. Cregorio in 10b Rorico lib. 16. 116.3. cap. 18. E '10heo cap. 22. 17 Giufiriano. Suida in questo nome. Pro-16 Proucrbio. A. Monosimilib 7. nu.146. copio d. adif. Iufinian.l.I. 17 (on giufalegge. Crazio sat 3.1.1.2.67. 18. Costantino. Niceforo 1.7.c. 29. e 47. el. fin a v. 76. Seneca a. Ira lib. 2.c. 26. 8.c 2 Giorgo Cedreno car. 222. Eufebio 18 Imitator de git amanti Orazio vi jup. in vita Confant. L. 1. cap. 22. Storie miv.38. fin a v.67. scell 1.11 Raff. Volterr. hb. 23. Giv. Zo-19 Due reje contrarie. Oribafio sep. l'afor. naral.3 pr. ozimenol.1.c.3. affedo-36.d'Ipp. Anmonio jop. Lorfir. d. Dif. doro flor.tripart. lib.1. c.4. Socrate floferentia.car.23. ricol.1.cap.1. nimene d. Ter nomor. 6 0 20 Os tuum. Salmo 49. 1.8.c.4. Suida in Maxentius. 19 Peste in Turchia. Niceforo l. 18. c. ESERCIZIO 97... 20 Storia Miscella 1. 17. 20 Gicuane Orefice. Gio. Mosco nelle Vite 1 T N ipsa. S. Iacopo c.3. de' PP. Eremitilib. 10. cap. 200. Fsopo. Massimo Planude nella sua 21 CROCE. sue virtu, e miracoli, e allegorie & c.S. Gio. Geisostomo ad Pop. 3 Biante, o vero Pittaco: scambiando l'v-Ant. bom. 21. Beda in Histor. Angl. 1. no con l'altro: Plutarco in Conu. sett. 3. c. 2. Renato Lorenz. della Barre

in Tertull. cont. Marcion. lib. 3. car. 178. 179. 80. e sopra l'Apologet. c 16. car. 687.

22 l'i sit. Apocalisse c. 22.

int.

5

Wille.

4 Pa

BOUNT !

9.132

10-1

15

HE.

EEL'S

dif.

es-

MJ.

Yang.

Wafe

10.79

126

Europ

100

45-

69-

11.

H 17.

8.0

112

12-

Pop.

The bo

IN

# ESERCIZIO 98.

Procrate, afor. 17. lib. 2, Vbi cilus frater naturam ingestus eft, merbum facis. Tede Aucenna in traffasu d. reneuend. noc. & c. cap. 2.

2 Pittugora. Liog. Laerzio in Pythag. Ageile lib. . c. 9 Filostrato d. Afoll. Il. I. c. 1. Raff. I overr. 1. 28. car. 3 ? clejsarer gen. dier. l. . c. 25. Egy anio in compend. fid. carbolic. dopolicres. O. Troughlain Tacuurnior lythagoreis. Suida in Fythag. symb. & in Stope Gio. Zeze chi 7. c. 116. ecbil. 8. c. 187. S. Ambregio in Psalm. 18. serm. 2. vers. 1. Sene ca epist. 52. Flutarco d. Curiosit. e in Queft. 8. lib S. (onuiu. Aguleo lib. 2. Fiorid. f. S. Gio Grifost. in egist. 1. ad Timot. bom 1.

3 Ammirazione, grauna, sarienza &c. Plutarco d. Garrulit. Dione Prusiese oraz. 35. Diog. Laerzio in Talete. Isocratein Businde. Antologia lib. 1. cap. 75. Pindaro in Nem. cd. 5. firof. 3. Platone in Protag. Alessandro genial. dier. lib. 6. c. 2.

Alcuni vog fi ojof. Plutarco d. Garrulit. 3 Arte foeti a. Gujerittori, le autorità,

s pre etti circa il discorjo della Breuita, e loquacita ; diffusamerte I deno Nifiels ne' Proginnasmi joenci; Volume 1. cap. 13. 1 ol. .. c. 43. 1 ol. 3. c. 25 37.39. 40. 87. 91. 109. 121. 137. 139. 160. 161. 162-163.

6 Crarles. S. Maileo c. 6.

7 lequanta, servo de foiti ia. Stobeo c. 36. Lug. Laerz. in Solone, ein ( liobulo. Artugia lib. 1. cap. 75. el 2. e. 3. ep. 4. Istocro in Sertent. 1. 2. c. 29. e de Consemplu mundi. 111. ac Custodia oris

8 Et in multis. Ecclesiafe c. 5. Saluftio affresso gellolib. 1. c. 15. Plutarco in apophs. Lacon. in Demarato.

9 Briachi son loquaci. Plutarco d. Garrulit. pr e in Sympos. lib. 3. proem. Aristotile prob. 1. lib. 30.

10 I lisse Terfue. Omero 11. lib. 2. v. 212. & Seq. Agelirol. 1. C. 15.

11 Due orecchi, evna lirgua. Antonio Melissa c.95. Plutarco d. Auditione. p & d. Garrulit p. Diog. 1 acrzio in Zenone S. Bafilio d. Virginit. Stoben c. 31 .

12 I'dire assai; e parlar poco. Plutarco de Audit. & d. Socrat. Diog. Laer.in Cleolulo. Anton Melifac. 95. Isidoro in Synonim. cap. 16. S Ambrogio d. Cffic. l. 1. c. 2. Agnolo Monosini l. 3. prou. 268.

13 In multiloquio . Salam. in prou.c. 10. A. Monosinil. 3. prou. 269. S. Ambrog. vi sup. Isidoro in Synanim. de

Inuidia .

14 Simonide . Stobeo c. 33. Antonio monaco c 93. Plutarco d. Sanitate. e d. Garrul. f. e d. Educat. fil. Vedi Pindare od. 1. 1f.bm. frof. 11.

15 Lingua imprigionata & c. Melezio filosofo de Natura hominis. cap. 23. Flutarco d. Garrul.p. Agellio 1.1.c. 15.

16 Omnis. S. Iacopo c. 3. Plutareo d.

Garrul. fr.

17 Mali si medicano co' suoi contrari. Aleis. Tralliano l. 9. c. 3. f. Gaieno in Hipp. d. morb. vulg. lib. 6. comm. 3. num. 31.e in Hipp. d medicatr.hb.3. num. 32.ed. metb. med.hb.11.c. 1. ed. l'en. sec. cont. Erasistr. c. 6. Aless. Afresideo in probl. lib 1. prefaz. e prob. 48.

18 Lingua simile al tesoro. Vedi Esiodo in Oper. v. 717. Agellio l. 1. c. 15. Stobeo

cap. 35.

19 Festilenza enorm. Eurip.in Orese v. o o Bugia, e aliri vizi del lequace. S. Agosine ad Frat. in erem ferm. '. Plutarco d. Garr. I equacibus ne si veras quidem dicart fides habetur. S. Greg. in Fzech.lib. 1. bom. 12.

21 Charlatere, e suci vari difetti. Plutarco ve Inp.in più luoghi . Isidoro in Synonimis cap. 9. e 16. E de Contemptu

munditit. de Cuflodia vris.

22 Dodonaum æs. Prouerbista latino. Suidain

da in Dodoneon chalceo Temislio, ora. 1. Stefano in Dodone . Filoftrato in Icon.lib. 2. in Dodone . Giulio Polluce lib.6. cap.26.

23 Eft tacens. Ecclesafico c.20.

24 Tal è il parlare, qual è l'animo Cassio-doro in prefat ib.1. e lib.5. ep.22.e lib. 6. ep.9 S. Pagolins epift al Fammichium. Filone de Monfe lib. 1 Procopio Sofina nell'epift gr lat. car. 43 R.ep. Ste. phano. Clem Alefand. in protrept. f. e in Pediglacque in strom la ladoroin Diferent l.1.c.p. (4. e d. Norms viu.c & ein Synonim. g. d. Cotemp. mun ut. d " u torif a Ar shrigge de Officiliac. 8 S. B. All epil. 41. a Mis fi an flosof. Quintilianolis cap. 1. S. Agoll. fer. 3 al Frat in Er. Antonio Melifac. 170. ex Ph us, or Democrito of Deamna in T.

25 Ippocrate danst. pueri. Qualem bumo remearo attenxerit, fine album, fine nigrum, siue stauum;talem etia colore

capillus imbuit.

26 Vomosapiente come raziona. Isidoro de Norma viu.c.6. e in Synon. c. 9. Plu tarco d. Garrul. f.

27 Stultus. Ecclesiaste c. 10.

28 Loquace fuggito, &c. Plutarco d. Garrul. in più luoghi. Antonio Melissa c

29 Melius est pedibus, quam lingua labi. Zenone appo Diog. Laerzio; e Anto nio Melissac.95.

30 Peggio ferir con la lingua, &c. Ant. Me-

lissa, quiui ex Pythagora. 31 Alcuni mali della lingua Achille Tazio lib. 2. car. 5 1. gr. lat. Niceforo Calli 30 lib. 18. c. 37. Euripide presso Ssobeoc. 36. e Agellio lib. c. cap. 15. Ant. Melissa c.96. Teofilatto Simocato epift.70.

## ESERCIZIO 99.

Gnis . Ecclesiastico c.39.

DIO crea tutte le cose buone, e vtili; benche sien velenose, e nociue. S. Ambrogio nell'Esam.l.3.c 9.e1.6.c.6.San Basilio nell'Esam. bomil- 5. e 9 Plinio lib. 8.c.1. Simplicio sop. Epitteto c. 53. Lattanzio de Ira D.cap. 13.e in Diu.

Inft.1.7.c.4. Sine fo epil. 57. S. 710. Gri foft. in Genef. bom. 7. S. Agoft. in Confest. 1.7.c.13. e de vera reiz. c. 20. e de Morib. Minib. 1.2.c.7. e 8. e de Genef.lib.1.c.13. e 16. S. Gregorio in Iob lib.3.cap.7.

3 Omnia. Salmo 103. \* Opera. Ecclefia-

Aico cap.39.

Diligis. Sapienza C.11. Redactut. 10b.c.30.

6 Hama. Salam.prou.c.6.

7 Ieroclesopra i versi di Pittag. car. 307. gr.l.st. Similiculine cuncta folent inter se contungi: dessimilitudine aute n,etio que propingua sunt, separantur

8 Non enim. S. Pagolo ad The Jepist. 1.

9 Me licina parte è conseruatrice di saninita, e parte curatrice d'infirmita. Auicenna in Cantic. part. 1. num. 1. ein Fen 1. dotte 1 lib.1. e Fen 3. dott. 1.lib.1. S. Gregorivin Iob lib 26.c. 29. esop. isette Salm.penit. Salmo 1. v. 4. Aeziolib. 1. ferm. 4 cap. 1. Isdoro in Orig lib.4.cap.1.G. Mercuriale in Gym nast lib. 1 c.1. e 2. Galeno de janit.tu. end.ad Trasybul. c. 5. e 31. e d. sanse. tuend.l.1.c.1. e in Finit. medic.pr. e in Art, medicin.cap.84.e in Lib. secretor.

10 Male forte, e forze debili . Galeno de Arte curat.lib.1. c.8. Auicenna lib. 4. fen. z. tratt. 1. c. 26.

11 Hac dicit. Ezechielc.37.

12 Medici razion.metod. empir. Galenain Introduct. c. 1. & cat. in Finit. med. e d. Sectif. e in altri lunghi. Aujonio; idill. 15. Isidoro in Orig. 1.4. tit.d. Trib. bares.med Tiraquello d. Nobilit. cap. 31.num. 8. 19 c.et. Corn. Celfo in proem.lib 1. Celio Rodig lib. 29.cap. 11.

13 Medicina umana Sinefio epist. 73.

14 Medicina, e Aggiunz. e Detraz. Ippocr. de Flatibus pr e nell'afor. 22. lib. 2. Quius Filoteo, interprete. Galeno de Meth.med. 1 4.c. 2. e l 11.C.12. e in Introd. fen medic.c.6.

15 Et scietus. Ezerbiel c. 37.

Efer-

# 8 Latifica. Salmo 85. ESERCIZIO 100. 9 Sommo Bene . Vedi S. Agoffino de Besta Vita. de Morib. Eccles. cap 2. 3. 4.5.6. Aristotile nella Retor. 1.1.c. 6. Eo. Ecclesiastico.c.27. DlO non perdona il peccaso senza qualche pena. Isidoro in sentent. l.3 c. 1. vedi Plutarco in Opusc. de sera De-orum punit.ca.220. col.2.las. eS. Gree 7. nella topica l. 3. 10 Nostro stato fragile, incostante, inquieto. Seneca epist. 36. Pista de Vanitate Vita v. 13. e 166. & 172. & c. Esgorio in lob lib.9. c.17. ripide in Med. v. 12:4. 11 Vana spes. Ecclesiastico c. 34, 12 In te solo si termina &c. S. Agostino in 3 Verebar. lob c.9. 4 Et pertingens. S. Paolo ad Heb.cap.4. 5 Quasiromph.ea. Ecclesiastico c. 21. 6 Piacere; e suoi mais. | Dione declamax. 80. Cicerone d. Legib. l. 1. Platone Schloq. cap. 30. S. Gregorio in lob. l. 18. cap. olt. 13 Fuerunt. Salmo 41. 14 DEVS. Salmo 17. 7 Piacere, quasi brutta meretrice, Fi-sone d. Allegor. l. 2. 15 Siccome il fogno erc. S. Cirillo Alese. is Isais cap. 29. 9





ALLA SANTISSIMA, E INDIVIDVA

TRINITA

D. O. M.

Di Vdeno Nisieli.

शक्रक्रक्रक्रि



VESTO mio dono, ch'è dono tuo; io ridono a Te Donator d'ogni bene. Signore, que to è il talento, che mi ai contegnato in efercitazion di guadagno Euangelico. Io per non lo tenere oziofo, l'ò negoziato a onor Tuo, e a

falute del prossimo, secondo la inesperienza della negoziazion mia. Prego dunque, che sia Tuo beneplacito di gradir questo spirituale v sufrutto con la reddizione di quel rimerito, ch'è degno della Tua prodiga beneficenza, e non douuto alla mia mercatura, E il tutto risulti a Tua gloria, ò Trino, e Vnico DIO, e Saluatore, e Benesattor nostro in eterno.

A Omnis



# INTRODVZIONE

De' presenti Esercizi morali.

Doue si narrano le ammirabili, e varie virtù della Sacra Scrittura.

Domine labia mea aperies; & os meŭ anniciabit laude tuă.

Tuinità di suggetto, sacrario di arcani, tesoro di beni è la

sacrosanta Scrittura. Questa sola può ascriuersi la prerogatina di enangelizar la mente, i misteri, el'operazioni del vero DIO, e di contenere in se storiata la creazione, e l'esterminio del Mondo; e insieme di segnare i gran mon dell'Onnipotenza dinina, e de gli auuenimenti vmani dal tempo passato, nel tempo presente, e col tempo fucuro infin'all'occaso del Moto, e del Tempo. Questa sola ci autentica quanto è, quanto può, quanto sà DIO; e sola insegna, e dispensa il Sommo Bene; E sola ta gli vomini, e diuini, e immortali, e beati. Questa è la Scuola della vera sapienza, la Maestra di sutte le discipline e la Idea di tutte le virtù, che possono felicitar l'vomo in ogni occorrenza, in ogni desio, in ogni secolo; pel corpo suo, per l'anima, per le ricchezza per la famiglia. Di questa n'è dettatore Dio solo, e per questa egli rettela solamente alli zelatori di etfa la verità di tutte le scienze, e di tutte le cose; le quali sono a i prosani dottori enigmatiche, e inapprensibili. Salamone glorificando l'Altissimo, della sua sapienza intusa; testimoniana di se medefino : Ipfe enim dedit mibi borum, qua funt, scientiam veram; vi sciam dispofitionem orbisterrarum, of virtutes elementorum, initium of confumationem, of medietatem temporum, vicissitudirum permutationes; & commutationes temporum, anni cursus, & stellarum dispositiones, naturas animalium, & iras bestia. rum, vim ventorum, & cogitationes hominum, differentias virgultorum & virtu-tes radi um 15 que cumq funt abfonfa, & improuifa disici: omnium enim ar-tifex docum me japienna. I utta la Teologia, e tut a la Filosotia sotto vela.... a degenerata legreta, e innilibile in questa Scrittura, la quale potreb-

MORALI be far nuoui Salamoni, e nuoui Aristotili anche noisse DIO col lume della sua grazia c'introducesse ne' penetrali di questa mistica litteratura;e se il nostro intelletto con ogni maggior diligenza, se perseueranza occupaste tutta la sua speculazione in questa suprema dottrina. Ogni suo detto è vn segreto di Teologia coranto profondo, che senza la sua propria autorità non si può proporre, senza le sue ragioni non si sa raziocinare, senza le sue sentenze non si dec concludere nessuno assioma teologale: anzi ne gli abissi di questa gran Sapienza talor'anno perduta la vista, e simarrita la itraduque Sapienti, che sono stati i Soli della Ecclesiastica disciplina: più auanti ancora; le intelligenze celesti non intendono a pieno i sacramenti de' misteriosi Volumi. Dall'alera parte qui dentro tutta la potenza, e l'opere, e gli effetti della Natura fi possono ben contemplare, ma non tutti gia penetrare. La Regia dell'anima, e la perfezion del gusto doue si fondino: le proprietà de gli Elementi; le cagioni della guerra, della peste, della fame ; le qualità de' venti, gl'influssi delle stelle, gli abiti di tutti gli animi , gl'instinti de gli animali ce insieme le virtù delle piante, dell'erbe, de' siori, delle geme, quali, e quante sieno si possono peretro le sue carte be disputare, ma non risoluere afsolutamente le dispute : seche quiui non solamete la Filosofia non sa filosofare; ma la stessa Natura non intende le cose naturali. Se è predestinata la saluazione dell'anime; se e distinta la misura de' meriti, se e prelinito il corso delle vite; se il successo di tutti i beni, e di tutti i mali fortifca il principio dalla Pronidenza,o dal Caso; ditali, e di altre mille incerteze vnico giudice ne può essere questo Libro diumo. Sentite qui la sapienza, e la verita, e l'alteza sua: Egoex ore Altissimi prodidi: notate qui la comprensione generalissima, e oscurissima di tutte le cose mondane in esta: Sicut nebula texi omnem terram. Ma non perciò dispersamo di raccorre dalla sua frequente lezione diuersi, e molti, e gran frutti: conciossiache la nebbia non è opaca quanto è la notte, ne così denfa, com'e la nuuola; sicche se ella ombreggia topra le nostre campagne, non sa però imbrunir tanto l'aria, che a noi del fito circonuicino ricopra la vista. Similmente siffatta nebbia scritturale, nel celamento di tanti sensi ci mostra pertutto-::1 ciò tante, e tante parti, così diafane; che per simili trasparenze possono i razi del nostru intelletto pur trapassare alla contemplazion de' consigli diuim, solo che nei attenti pensiamo, e assidui ripensiamo cioche quiui sotto la scorza litterale s'asconde; premendo il sugo di quella virtù, che varia, e mirabile sinte roze parole s'interna; per gloria di DIO, e per benefizio Ja. nostro. La terra nelle più intime viscere serra le miniere, e i tesori: il ma-re nel più cupo seno accoglie le gemme, l'vomo per sar di questi guadagni empia rafina, con quanto affanno, e tempo, e pericoli strazia, e vecide se 10 stesso? Or quanto più necessario, e più egregio studio sia il nostro di suiscerar dalla sacra "crittura i più impenetrabili sentimenti, per arricchime de l'anime nostre; ponderando noi esatti simamente ogni minima sua parola, come preziosa di molti concetti: siccome ancle nelle caue dell'oro l'aurate vene quantunque minure s'innestigano con ansierà diligentissima? Per la qual cosa il Maestro della sapienza dise Serutamini Scripturas, significando con questo verbo la importanza, e la nece? ta del fottilizare acutamente sopra le sacre carte. Si richiede ancora proceder'assai ritenuto, e tardo, e intento per la natural breuità che quiui per tutto succinta sempre cammina, e di moltiplici sentimenti carica si riconosce. Ne vi è 200 cafuale questo accidente di breniloquio; perocche nulla può farre a caso 90 il Fattore del cielo, e della ter12; vnico Autore di questa Scrittura. La 20. A 2 Ragione





# MORALI corruttibile di passione. Alcune si appropriano il nome di sapientia; alcune di stoltizia. Le prime sono le contemplazioni serie urali, cue an o per suggeto la cognizione del vero DIO, e per oggetto la iruizione del Sommo Bene. Le seconde sono le intelligenze vmane che anno la sec 1lazion della Natura per fondamento, e il possesso delle cose naturali per beatitudine. Vero è DIO; vera e la Natura; ma questa in comparazion di quello è vn'ombra. Bene altresi è il dinino; bene ancora è l'ymano: ma tra l'vno, el altro no ci è paralielo nessuno. Per la qual ragione le dot-4 trine mondane in paragone delle celesti, sono stoltissime, perche sono serunli, estendo serue della Natura; sono mortali, morendo con la Natura; sono distutili, fatte incapaci del persettissimo Bene. La pazia, o vero la im, eriezion loro principalissima origine trae da questo aborto spirituale; che delle tre doti diume, all'anima zelante di essere sposa di Dio, necessarie; non anno conoscimento, ne possesso nessuno: intendo la Fede la Speranza e la carità. Quinque autem ex esserant fatua, & quinque prudentes: TE I sed quinque satue acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum: prudentes vero acceperunt oleum in vasis suts cum lampadibut. Sotto il nome di lampadi si allegoriza l'intelletto: l'olio ci ngura la Carità: il vaso di esso liquore significa la reste: il lume ci dichiara la Speranza. Si ammorzera questa luce nella estrema notte morsale; quando non aurà l'olio della Carità, che 12. oc. l'accenda, ne il vaso della rede, che la porti. Quel cristiano dunque che y á perseuera di conuersare con questa Sapienza paza, in breue impazera nel-le sue cieche pazie; imparando a farsi empio contr'a D1O, e intimano cóer al prossimo: sicche morendo vedra estinguersi la speranza del sempuerno bene dinanzi a CRISTO, come ribello della dottrina cristiana, e se-1 4.12 guace della ignoranza pagana. Quanti gran giouamenti, e quanti grapregiudizi possano germogliare dalla irreprensibile, e dalla pestilenziosa conuersazione de gli vominil, e de' luoghi, e delle cose; ogni filosofia con ragioni lo proua, ogni esperienza co' saggi lo manifesta. Viuer santo con persone sataniche; questo è miracolo diumo: intrinsicarsi con amici di DIO, e peggiorare ne' pessimi costumi; è cosa disorbitante. Il cielo salubre, o inrelice, a suoi abitanti genera, o lunga vita, o lunga morte. Le cose tutte, quanto bene, o male qualificano i sentimenti nostri, conforme alla proprieta loro, e all'vso nostro? Tali si vedranno dunque naturati anche gli vinani costiumi, quali studi si eserciteranno da gli animi nostri. Non est enim arbor bona, qua facu fructus malos : neque arbor mala, faciens fructum bonum. La sacra crittura ta gli vomini veramente diuni: sa i pensieri sen-suali diuentre spirituali: sa l'opere transtorie ac quistare vinstrutti di Gloria eterna. Apprello mi founiene d'auer letto, d'auer fentito, d'auere sperimentato, che niuno suo deuoto lettore giammai rimase indotato di qualche gran sopraddo e naturale, o sopranagurale, auendo ella donate a molti le reuelazioni de' misteri, a qualcuno la eloquenza del moralizare, o l'acuteza de' concetti, o l'arguzia delle frasi, o la sublimità del parlare, o lu intelligenza de gl'idiomi: a certi l'antinedimento de' successi futuri, o la prudenza del gouerno ciutle, o il miglioramento della vita mondana. Altri di continuo portan io seco il I estamento nuono, anno da vari perigli di morte scampara la propria vita: e alcuni, che aueuano vizi d'inurbanità, d'ira, di libidine, con l'iste lo fauore sono stati miracolosamente fatti partecipi di amabili, di modelli, di continenti collumi. Che più ? Il principe dell' mierno è costretto d'avere in reuereza e in orrore questi sacrosanti Volumi talmente, che in lui diradano le frodi, s'inlanguidiscono le forze,

MORALI. oite. Salamone in tutto quel tempo, che su sua scorta la Sapienza diuina, era vn miracolo di scienza: l'oro, e l'argento, e le gemme gli pionean nel son Regno: la corte bandita, gli edifizi, le pompe, le spese per certo soprauanzan ogni magnificenza di Re; trascendon ogni marauiglia di mente: aliora tutti i viuenti lo ammirauano; tutti i nimici lo temeuano. Polche egli si riuosse a soraporre per soprantendente al suo intelletto il giudizio della ragion poliul: tica; incominciando a imparentarfi contro i decreti di DIO con genti baroare;e contro la carita del faggio dominatore a ilranare i popoli, si apostarò dal-12 Religione; lo infestarono sedizioni di sudditi; cagionò alla sua discembenŋ. za l'alienazione di dicci tribu. Se anesse all'occupazione della facra Lettur L. 1 spesso richiamati i pensieri, e le cure ; aurebbe saputo dilcorrere seco medesi-51. mo, quanti, e quali fieno i flagelli, che N. Signore aggrana fopra i trafgresfori della sua legge: onde per si fatta instruzione il terror de gli altrui gillighi forse più che la sua samezza l'aurebbon ren suto sauto a ben operare, e timo-74rolo a prenaricare. Gressus meos dirige secundum eloquium euum, 19 non domine- 24 tur mei omnis iniusticia. Ecco dunque, che il Santuario di quelta gran Sapienza in modo tale fantinca i fuoi deuoti, che ficur s'indirizzano per la via del-L: l'Euangelio, e illuminati non fi fuiano per li tragetti del mondo. Socrate a vn 25 cofisionomista, che dall'aspetto lo giud co d'ingegno, e di coltumi bestiale; rispore, che quanto la natura l'auca farm abortino ne gli apiti vinani; tanto la filosofia superiore alla na ura, gli auco ri ormate, e onestate le imperiezioni fue naturali. E quella facta, Filosofia non aura molto più esficace potenza di migliorare, anzi di perfezionar gli vomini che sieno di gia trassumanati ne'vizi, e sieno corrotti, e guassi di gia ne' peccati ? Dicena il Proseta; Amandatii 26
misintellexi: Questa Scrittura sola e il vero intelletto dell'vomo, percire e la 902 4 2/10 vera dotteina di DIO; il quale folo fapientifismo, folo eziandio puo far lu-. razionalita (apiente: conciolaiache allora l'vomo è naturalmente più che filodifofo, e dininamente razionale; quando egli e intelligente della perfetta vircu, ch'e la giudizia cristiana, e della incomparabil felicità, ch'è la visione di y-DIO, e quando egli e conoscuore del più esecrando male, ch'el'ollesa del Creatore e della più formidabil pena, ch'e la prinazione della gloria celefte. in. A ragione dunque loggiugne: Propieres odini omners viam inquitatis. I utti gl'altri l'Ure non folamente fono indiferplinato nella necessaria cerces es delle sopradette importanze; ma derogano anche alla ciedenta di lissatti assiomi: percioche titte le cole, che alla materialiti della Matiria funo incapaci ; ancor alla mente de naturalisti por ano incapacita: e però gli articoli della Fede sono appresso la ragioni naturale rit rouaci come paradossi: onde ne segue a i setteggianti della i cama quella sempre mai lacrimabili condennazione d'effere non fulo imperiti, ma diredati del l'imputeino i Bene. Se a un percgrino, che pei lo tpario d'vn mondo fusse loucano dalla sua patria; e qualche gran Colmografia nella fua figurazione improntalle unti i reginitatte le prounicie, tutte le cuta della terra i ma non gli lcopriffe, ne pur gli acconnaffe la 11. paterna regione: o vero se vn guidatore d'vn cicco aucsie notivia di tutte le case, di tutte le vie, di tutti i semieri d'vn luogo abitato; ma la magione di 7 司語を選 quel mefel ino chi ulle del turo incognita, e macce fabile, e reamente a quel peregrino farebbe fimil colmogroba vna profpettius mondiale lensa mondo: fice me a quell'orbo farcobe il conducimento di colui sua manuduzione fen za mano. Simile imperfeziore a punto e la idea di tutti i libri mondani; alle cui ipeculizioni e incomprenduo, alli cui discorsi e indemostrabile quel Bene, che non per altri beni e Bene; ma di tutti beni i er se stesso de l'vnico Bene; senza il qual Bene, tutti gli altri beni son mali; senza la cui Bonta ogni



MORALI della vera legge, il vigore de'santi Sagramenti, la done la disciplina di questo lecolo è la meretrice del nostro senso; il quale induce poi l'antina nostra con fiffatti abiti d'impurità, e d'intemperanza formati, a fornicare nella Religion di CRISTO, cioè a tenere ogni più empio, e vituperoso delitto; lecteo, e necessario; purche sia possibile, e vtile. Contr'à tal meretrice produrrò questo ammonimento di Salamone: Omnes, qui ingrediuntur ad eam, non reuertentur, 34 711, nec apprebedent semitas vite: perche? per questa cagione, che qui un persse l'a-nima, e si perde il Cielo. Contr'alla dottrina de' Gentili opporròspecialmen-20 ce simil testificazion dell'Aposto'o: Profana autem, & vani loquia deuita; mul 35 g. tum enim proficiunt ad impietatem; & fermo eorum vt cancer ferpit. Dunque ci fa-ranno religiosi gli scritti profani ? Saranno dottori dell'incelletto i libri di va-4na dottrina. Saranno promotori del culto diumo que' componimenti, che fono introductori della impieta? ci dirizeranno in porto la nostra nanigazione vinana quelle carte, che innouono la nane dell'anima nostra, come costumano. lie. =: i granchi, di continuo in corso trasuersale? Andare a trauerso, cioè contr'al- 36 100 l'obbedienza dell'Enangelio, contr'all'autorità della Chiefa, contr'a gli ordi-100 ni de' Superiori; fogliono per il più quelli che s'inebriano del tutto ne'tumi, e nell'arroganze de prefati suggetti: i quali, siccome lo title de gli Ebrei nel- 37 7 lo scriuere offerna di muoner la pena dalla destra innerso la similira, cioc dalic. 1 Oriente verso l'Occidente (quasi dalla vita verso la morte) questi altresi son ei. dati sopra l'interesso del corpo e auersi alla beatitudine dell'anima; compren 11 4 dono per argomento principale sempre la prosperità de' viuenti, e in fine ter minano per necessaria seguenza nella dannazione de' morienti: e percio mol-100 till mi leienziati, che tengono fuilcerata, e mantengono continua intrinlicheza con simili Autori; o sianno irresoluti nella immortalità dell'anima; o si 034 scandalezano ne gli articoli della Fede; o vili pendono i Sacramenti; o con aqualche gran vizio profanano la vita loro: concjolliache alcuni anno la lingua contr'a ciale no, muertina la converfazione, bestiale ; i vestimenti laidi : altri sono spiritati nell'ira, o carnai di libid ne, o porcili d'avarizia, o simolacri di ippocrifia, o idoli d'ambizione: certi riuolcono tutta la fagacita loro in fedizioni, e in rouine; la fedelta in fraudolenza, e inmissatti quafi tutti o con beffe, o con bialimi calunniano, e ignobilitano la Scrittura: e sono cosi si acciati, e diabolici, che in abufi ridicolofi, e in ribalderie innominabili stranolgono isuoi diuini concetti. Ma certo guard nghi, e tremanti douerebbe farglila pena di Teorompo, e di Teodette: ii primo volendo far lo eloquetissimo sto- 32 riografo for ra la facra floria, fostenne oltre vn mele fiera vacillazione di mente: l'altro, fatto presontuolo d'in ellere alcune e se dell'antico s'estamento nelle sue copolizioni tragiche, rimase orbato del lume visuo, benche quegli, e questi mediante il pentimento, e la pentienza; impetralsero l'uno alla mente, e l'altre a gli occi i la priffina fantti. Cir se coloro, che sono scusati dalla ceci-6 ta della natura, e dalla ignoranza della Gentilità, e dall'of cra dellar onorata menzione di quella 4 cculatura Diunita in l'Ioquenza flor ca, e in magnifie nza tragica; i rovano granifi ma cotro la perfena loro la Cinflitta di DIO; quanto ineforabile far, l'ira, e info; por abile cadra la vendenta di RISTO fo; ra coffero elle nati nel gremto della Chiefa cattolica, illuminati della ede critiana figlinoli adottini di DIO, accufano di scipiteza, d'imperizia, d'imp tilita quella gran Saprenza, ch'e inspirara dalla mente dei PADRE, dettara dal VERBO del FIGLIVOLO, ferma dalla mano dello PIRILO Santo? E di leggerla, e di allegarla e di anteporla certi vemini prini di versogna, si verzognano > V due: Nam qui me erubuerat, & necessermones; bunc I luicho 39 minis erubesces cum venerit cum maiestate sua, & PAIRIS, e Sar Sorum A gelo-



ORALI. F 3 amano, e s'industriano, e si sforzano d'esser piuttosto Aristotili d'ambizione, Socrati d'ipocrifia, D'emosteni d'auarizia; posponendo al Primato delle dottrine, che addottorano l'vomo nell'intereste, ch'e lo sprosondamento di tutto lo flato cristiano? Questa sentenza di Salamone contr'a costoro fara sentenza di morte: Accipite disciplinam meam, 3 non pecuniam dostrinam magis quam au- 44 rum eligue. Quale scusa, qual ragione di questi virtuosi mondani potra dal . Fi :: IVOL di DIO impetrar compassione, e perdono? armilmente la Regina dell'Etiopia trascorse tanti paesi, non reuocò la sua deliberazione per vn 000 peregrinaggio di tempo, e di strada lunghistimo; la soprabbondanza delle spese; lo spauento de' pericoli, gli attanni della persona, l'infrequenza della superbasua corte non poteron disturbare il suo corso d'ire in Gierusalem solo per la curiofità di fentire la Sapienza di Salamone. E noi cristiani che dinanzi di gli occhi, e in mano, e nell'intelletto abbiamo la sapienza di DIO; suggiamo la diuinità sua, follemente disnamorandoci di quell'amabilità sua, che 13 iieper viutico amore dell'anima nostra ci a conferito il Dispensator de' celesti doni; e farneticando in quella scienza, ch'è nominata Stoltizia dal sapientilsimo Apostolo. Per la qual cosa la Sapienza del PADRE pernostro gastigo, 13 e vendetta sua ci rimprouerera nella esaminazione de' nostri studi, quando saremo fra i termini della vita, e della morte, queste parole, che per monitorio nostro ci notificò nel sacro Euangelio. Regina Austri surget in iudicio cam viris 45 generationis butus, & condemnabit illos; quia venit a finibus terre audire sapientia Salomonis; & ecce plusquam Salomon Hic. Qual oltraggio potrebbe mai anni-R: 小田小田 日出土 本田田 打田 田田山田山 chilar più la vmana reputazione, che se contro illustre persona douesse pronunziar la fentenza della galea, e della forca vna donna, turca, e schiana? Costei dunque accennata dall'Luangelio imperfetta di fello, barbara di legge, schiaua di Lucitero doura far giustizia dell'anime cristiane, alle quali CRI-STO a fatta divina l'ymanita, santa la Religione, celeste Patria? Ora chi non si confonde, ne si spanenta, ne si rannede a si vera, e si atroce protestazione, la qual'é incontraitabil riproua d'ogni contraria proua? E perche i fedeli non possano la vergogna della fellonia loro conalcuna scusa grammai ricoprire; aggiungo ancora; e le tanto e necessario, vtile, ammaestratiuo, e vniuersale a tutte le creature il Verbo diuino che l'istesso FIGLIVOL di DIO frappella VERBO; e nel principio del mondo fuinspirato a gli Angeli; su pronunziato a i nostri primogenicori; su dettato a Enoc; poi su scritto da Moise; su predicato da i Santi dell'vna e dell'altra Legge; su per testimonianza, e per autorita prodotto da' patriarchi, da' profeti, da gli apoltoli, dall'istesso V NIGE-NITO eterno: anzi dall'istesso Lucifero soggiungo ezian sio, come in que-Ro Sacrario di sapienza, gli Etnici filosofi moralizando, gl'i dolatri poeti alle- 46 gorizando, i cristiani eretici interpretando; anno voluto esercitar l'ingegno, e 110 nobilitar la penna. DIO, i Santi, gl'infedeli, gli eretici, il dianolo, il cielo, il mondo, gli abissi contro gli schiui di qunsta sacra lettura, saranno giudici, e testimoni, e vendicatori. Qui si contrien registrar l'impieta, e la pena di Gio-47 nacchino Re de' Giudei, il quale abbruciando vn profetico volume d'Ieremia, per giustizia di DiO, resto prino del regno, della vita, e della sepoltura; E così arflitto, prigione, vecifo, e insepolto pagò il fio di quel facrilegio. Chi mette in oblimone vn libro, lo mette nel fuoco: temano dunque i cristiani di non arder nelle fiamme infernali, mentre che la Scrittura in disuso e in oblio quasi nel fuoco, ripongono. Molti, che son trascurati di legger le sacre Carte, alla trascuraggine loro trouano diuerse scuse. Questi sgranano il peccato loro con l'impossibilità dello spendere in libri Ecclesiastici molti danari. Dun que il semplice Testo Biblico (di questo solo intende tutto il ragionamento



M ORALI. bocca ; il fango è il suo gusto ; l'immondizia è il suo cibo . Vn'anello dunque affillo in così orribil cesso; non perdera l'apparenza, l'onore, il pregio,e il nome d'anello? E vna donna bella, e stolta, non sarà piuttosto vna larua femminile, che vna femmina razionale? Rimirate la Poessa orpellare i suoi fogli di pompose parole; miniar la sua frase di figurati colori; temperare i suoi versi di armonioso ritmo; e finalmente magnificare i concetti d'iperboliche marauiglie. Questa è la vanagloria delle sue leggiadrie, che nell'aspet-1 to paion tanto ammirande, e così attrattine. Or contempliamo la sua natura, e l'anima sua. Le sue composizioni son naturate di diletto, e sono animate di fauola. Il diletto è l'incanto de gli vomini sensuali, e la fauola è la vita delle persone ignoranti. Or qual follia, qual vanita sarà questa di arronesciare il suggetto delle Scritture, ch'è la verità, in mezogna; e l'oggetto di esse, ch'e l'vuilità, in trastullo? E qual vagheza, qual giocondità sara questa di attrar gli vomini al somite dell'accenderer il senso a' vizi, e all'insocar l'anima nell'inferno? Quiui le infame azioni de gli Dei fanno ateisti gli vomi-114 ni : le impunite inumanità de gli Eroi configliano l'vuomo a disumanarsi : le impudicizie, moltiplici, oscene, copiose farebbono Penelope vna Elena; e Senocrate vn Paride. Per questo riguardo a i componimenti di Archiloco 52 . fotto pena del fuoco diedero fuor della Città bando gia gli Spartani. Vn buo 53 Padre claustrale spanentato da vn sogno, che gli rappresentana sotto il capo ď. vna orribil raunata di serpenti, e di sere, suegliato ritronò il poema di Virgilio sotto il suo capezale. Santo Isidoro Vescono interdice al eristiano la fa- 54 miliarità de' poeti, come incitatori d'affetti libidinosi; e con riprensioni, e mi-٠, nacce confonde coloro, che versa no tanto inchiostro, e tanti sudori sopra le 3 dottrine della Gentilità; le quali si paoneggiono di fastosa eloquenza; e di fumo, e di vento gontiano i loro studianti; producendo frutti, sterili di vera a A com virtu, e inefficaci di eterni meriti: la done la Fenice delle scritture, che al Tempio della Immortalità, e della Beatitudine ci va ordinando la strada, e prestando il volo; incognita, e derelitta, e inonorata si lascia. Io dico, e replico: io a ssicuro, e protesto dinanzi a DIO, che il troppo assetto, e la continua esercitazione de cristiani sopra i libri del mondo e vna maladizione di ā y. CRISTO difruttiua d'ogni ben nostro: E questa e tale: Da eis Domine: Quid 55 日本の日日 dabis eis? Da eis vuluam fine liberis, & vhera arentia. La moglie, che di figligliuoli si mantiene infeconda sa seguir la estinzion della sua samiglia : e le mammelle vote di latte, fanno perir di fame la creatura. Così fatta e la ferit-tura mortale; conciossia ch'ella sia Madre di sterilita; perche non può gene-rare alcuna virtu di giussissicazione: ancora e nutrice di fame; perche non No. of contiene gli alimenti dell'anima, che sono i benefizi sacramentali. Consideriamo quanto alla nostra vita sia il pane, il vino, e ogni altra viuanda,e ogni altro beueraggio, non men sustanziale, che necessario. Senza simil sostentag. zione gli spiriti inlanguidiscono, le membra non crescono, l'intelletto si dimentica di se stesso, l'vomo diuenta putredine, e poluere. Contuttocio assai più nutribile al corpo, e più viuisicatiuo all'anima è il Verbo diumo. Il vitto nae turale nell'abbondanza delle vtilicà sue patisce mancanza di molte lodi: perceche spesse volte la carestia lo strema; la giustizia lo vieta; la medicina lo risorma; il tempo lo guasta; il veleno l'inferta: similmente per lui s'infermano le complessioni; si corrompono i costumi; si danna l'anima. Dall'altra parte sentiamo CRISTO contr'a Lucifero: Quirespondens dixit; scriptum est: 56 Non in solo pane viuit bomo ; sed in omniverbo, quod procedit de ore DEI. Questa sacra Lettura in tutto il cristianesimo a quanti Dottori dispensa continue prot uisioni? Questa santa Contemplazione a quante religioni somministra mira-



MORALI. la sua confidenza, questa sua tede accuserà egli dinanzi a CRISTO di troppe eredulità, nel tempo;, che non à più tempo; e si chiarirà, che queste sue temporali scienze sono le lingue di Babel, confuse di opinioni, intenebrate di verità, vote di tutti i benì: la doue quest'altre sacre sono le lingue dello SPI-RITO Santo, ouero conoscittici dell'Essenza dinina, sfanillanti di carità, veritiere d'infegnamenti. Quelle rendono infani que', che fanno; perche ritor cono la discernenza ymana in fatti di bestialità, se in sini di vanita; volendo esse beatificarci nella mortalità della vita, e santificarci nella impietà dell'interesso. Queste fanno scientissea la indiotaggine, e gloriosissima la vinita in 10 terra, e in cielo; siccome la tama de gli Apostoli ne presta conteza, e sede a gl'increduli. Ma per difingannar quelli, che ingannan le stessi nell'amore delle nostre inferiori dottrine; aggiungo a quello proposito, come Didimo, 63 1 M benche la natura ne' puerili anni per qualche lauguore gli est nguesse assistico il lume de gli occhi; fu nondimeno in tutte l'arti liberali e docto, e maeltro, e miracolo. Simili accidenti, e fimili maraniglie fi narrano di Carlo Ferdinan- 64 30 di, e di Persenaldo Belligeni, e di Nicasio Vordani. Farono intenditori di varie scienze col proprio comprendimento senza l'ammaestratura d'alcun pre NO cettore, Ferecide filosofo, Agostino Santo, Guglielmo Budeo, e Femio poe- 65 ta . Se la Natura può dunque concepire specie d'intelletti cotanto sopranatu 2 rali: confessiamo, conuinti di gia dalla storia de gli stessi a postoli; quali misteri di sapienza, e di spirito multiplichera, e magnifiche la nella mente de'luoi diletti, quantunque idioti di fenno, e ciechi di carità la facra Scrittura la quale vnica è il Concissoro della antissima IRINITA? conciossa che quan si tien secreto descorso de tutti i progressi passati, presenti, e futuri . Ego fapientia habito in confilio \* Audite quoniam de rebus magnis los utura fum . Le quella è á la fle ria dell'Universo, e quasi vno amphilimo apecelio di tutte le cofe cele-2 sti, e terrestri come trattera di negozi vulgari, e vani? Se in quella lo ficilo DIO e il suggetto, e l'autore, el'oggetto, come ogni suo roglio non lata vn 67 Cielo di milieri tutto fellato; e ogni fua lettera non fara vn fole di arcani? Se 52 112 questa e l'vinea Metafisica del Somino Bene, come vi potra esfere alcun tema ignobile, e dispregenole? Questa scrietura è soia nobile, sola veridica, sola necessaria, fola veile, sola desiderabile, sola beatificante. L'altre iono promelle d'ombre, sono persuasioni d'errori; sono dout di mali, non altrimenti 20 che quel vaso di l'andora, dalla cui bocca, sollenato il coperchio, trabecca- 68 rono fuora tutti quanti i mali; folamente la Speranza rimafa nel fondo. Anche le discipline della Gentilità, mentre ci pascono il cuore di vane speranze, 1= promettendoci acquisti di gloria, e copia di beni ci riesce al ime mostruosa di vizi, e traboccante di guai : conciossache la vita Epicurea, l'imperio tiran nico le dianolerie erecicali, gli ebrailmi dell'offinazione, le aj offafie della Chiefa gli ate smi della Fede, e cent'altre abominazioni da quello l'alo di veleni fono fiate pel mondo trasfule a infettare il genere vinano. Tra gli leroglifici dell' A cocaliffe mi par di raffigurar la iminagine di fimile Macilirafa. Es mulier eras circundata purpura, & coccino, er inaur sto auro, & lafide pretinficer 69 marearitis; habens joculum aureum in manu jua, plenum alon inatione, et in sonn ditia formationis eius. O meretrice porporata d'ambizione, colerta d'accinfia fooraftante nella religione, vanagloriofa nelle feienze; annonturare chi no attoffica l'anima nella beuanda della tua indemoniata feuela, oue aperco fempresi ciene il prossibolo nel quale fi profana il culto dimino. In non adori DIO trino, e vno, e infinito, e oi inspotence e fempiteino principio de la Na-tura: tu non riconosci GESV per aluatore di tutto il Mondo: tu non glorifichi ne i facrifizi, ne i fagrameut, ne la Chiefa : le tuc leggi bandificono, che





dissipa le riccheze; disperde le famiglie; estermina 1 principati. Questa è vna pace de' nostriassettis, vna gloriscazione dell'anime nostre, vna perpetuita di tutti i beni. Leggi, e vedrai; seguita, e sinpirai, osserna, e giubilerai. lo ti asseuro, e per mallenadore ti osferisco lo stesso DIO (scrim dentro il tuo cuore simile assermazion nostra ) che se il tuo ingegno cultiuerai con men te sincera in questo Seminario di ogni virtu; la tua natura tanto soprannaturale a se medesima s'alzera nelle doti dell'animo, nell'eccellenza dell'opere, nell'esaltazion della sama; che doue tu eri prima vno escremento di natura, ti farai vna dininita naturale. E se questa massima giudichi sossisteria; tanti Dottori cattolici, tanti Espositori scritturali ti riconfermeranno la gran forza della Scrittura, e ti spiegheranno la conseguita gloria loro; che tu stesso testi-monierai d'esser indarno vissuto; mentre che la tua vita di viuere ne a se, ne a DIO non à da' facri Libri apparata la forma. Perocche siccome l'anima infonde il vitale spirito al corpo; così la Scrittura inspira vita spirituale all'anima: Erit vita anime tua: autorità dello SPIRITO Santo. Viuerea le, 83 viuere a DIO, viuificare spiritualmentel'anima; significa vn tenor di vita cristiana, e immortale, e beata. Or questa gloria di viuere nella Bibbia solamente si può conseguire: perciò quegli vomini son bestie vmane, che ora straccurano, ora sdegnano, ora conculcano questa Monarchia di possessioni spirituali, e celesti. Alessandro Magno rinerina Omero come vnico Nume di tutti 84 glialtri scrittori: ode a i suoi poemi dedicò vna cassetta, la quale sopra tutte le spoglie del vinto Re Dario; teneua nella belleza, nel prezo, e nell'arte, la superiorita. Similmente a vn'apportatore di lietissime nuoue, da lontano esclamando egli diffe; Nessun gaudio mi potrebhe far più beato, che la relazion d'esser risuscitato Omero. Al capo del letto sempre la spada per sua difesa, e Omero per sua instruzione tenena. Nell'apparecchio di conquistare il mon-do, nomana suo viatico la poessa d'Omero. Alcibiade granemente percosse 85 vn maestro di scuola, perche appresso di se non aueua i libri d'Omero. E noi crissiani, che dobbiamo sempre tenere dinanzi a gli occhi, e in bocca, e nel euore la Scrittura di DIO; non sarem condannati da CRISTO a gastigo di fuoco, se i libri mondani, che sono croniche di gesti diabolici, e formulari di parlamenti infernali; anteporremo al Verbo diuino, il qual'è l'intelletto di DIO, e l'anima de' cristiani? Quitenueriteam beatus. Come duuque presup 86 porremo d'impetrar la beatitudine, se attendiamo a vagabondar per infruttuosi deserti, e per trauerse inganneuoli ( che tali sono gli scritti profani, perche non fruttano bene alcuno, e perche ci auuolgono per gli erramenti del mondo) lasciando la Bibbia ch'è la dirittura de gli animi, e la porta des Cie-lo? Ai la scienza infusa > Anche i Profeti, e gli Apostoli furono di questa grazia gratis data prinilegiati; e pure sopra la Scrittura fabbricanano la Chie sa, e la Religione sempre con l'autorita, e col consiglio di essa. Riconosci dun que la tua superbia. Sei buono > A qual altra legge, suor che alla scritturale; sei obbligato della tua santità ? Con la esecuzion di essa N.S. ti santifica l'opere, e ti glorifica l'anima. Ecco la tua sconoscenza. Sei vn Salamon di scienze? Se tu pubblicassi al mondo vo libro, saluteuole d'instruzioni, oltrammirabile di sapere; contr'a quelli, che tanto lo disdegnassero, quanto conofeessero il mo valore, e la sua importanza; non ti vendicheresti con tale acerbità; che la vendetta se non superasse, almeno agguagliasse l'ossele? Enon aspetti contro di te seueramente punitino il giudizio del Redentore; mentre non leggi, non odi, non guardi, non stimi quel Libro; doue splende la Sapien za di DIO, e la salute dell'vuomo? Tieni dominazione? Si comandano le que leggi, si gridano i tuoi bandi; se i magistrati ricusassero di seruirsene; se i

100

中国日本

0

100

- 3

6





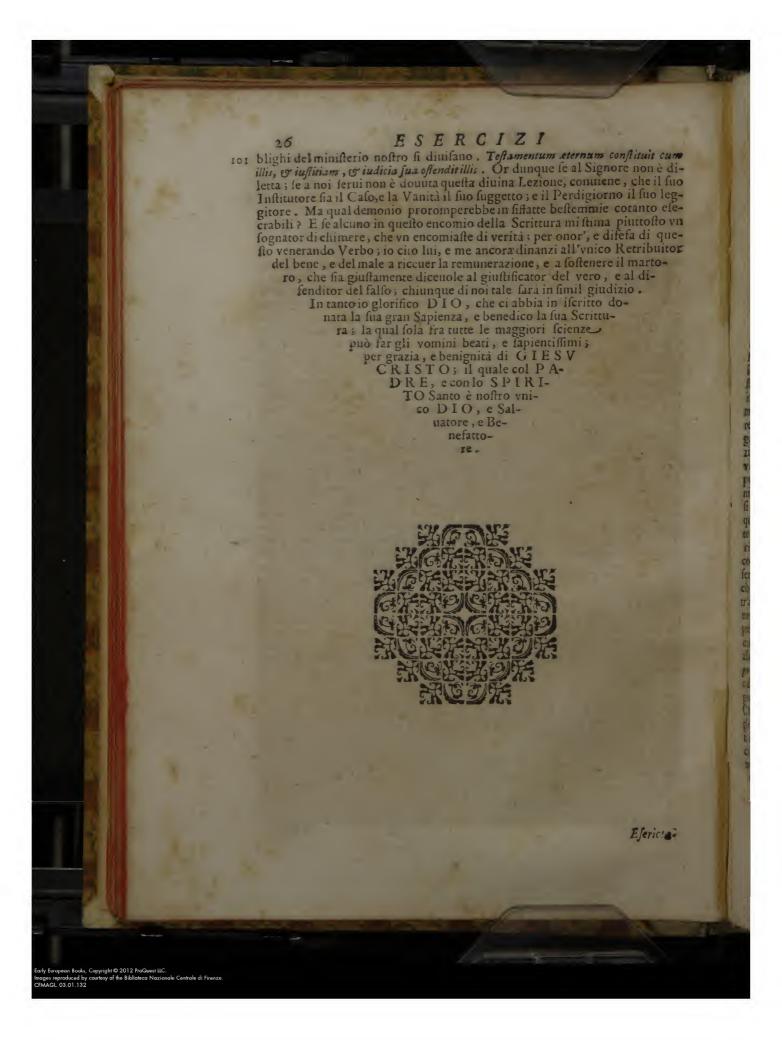

Esercitazion corporale, e spirituale. Tribulazione.
Assurbazione. Agonisti.

I

RINCIPIO di gran conseguenza, complimento d'ogni alta impresa è sempre all'vomo l'Esercizio della propria virtù. Questo è artefice dell'abito naturale; e della natura dinien poi consorte l'abito: ficche l'vomo assai tempo esercitato nel bene, perseuera quasi naturato a sar sempre bene. L'esercizio continuo, per sentenza de' Saui, conduce
a persezione tutte le cose. Inesercitata si staua la Grecia nell'armi, e nelle
battaglie; concorse alla guerra di Troia; e per l'vso, maestro di tutte l'arti, si fece armigera, e diuenne vittoriosa. Roma per la frequente disciplina, e impiego della milizia; superò molte, e molte nazioni, alei di genti, di robusteza, e d'ingegno superiori. Perocche lo assiduo studio militare fa il Soldato in tal modo esperto, e animoso, che i pochi veterani conducono in fuga, e a morte innumerabil turba di combattenti nouizi. Dauid, giouanetto, e pastore auuezandofi all'assalto di Orsi, e Leoni; s'inferoci anche a duellar con giganti, e finalmente a fare strage d'eserciti interi. Or quanta, e qual'esercitazione debb'esser la nostra; poi che le bestie infernali, gli vomini peruersi, i vizi moltissimi giorno, e notte c'insidiano, ci oppugnano, ci opprimono? e poiche senza pace alcuna combatte ognor la ragione col senso; e senza tregua niuna mortalmente s'affrontano di continuo l'anima, e il demonio infieme, e si pongono l'Euangelio, e il mondo perpetuamente assedio l'vn l'altro ? Ma quant'arte, e difesa, e forteza, e tranagli sieno essenziali a tanti pericoli, a tante imprese, ce ne può con esempi, e sentenze render testimonianza tutta la storia facra. In questa si legge, come pur muore il gionane; impouerisce il ricco; serue il Potente; cade il giusto; e come nessun mortale può nel suo stato fermare alcuna speranza, ne del suo valore in niente assourari gianniai: sicche in assidui esercizi morali dee l'vomo ansiosamente occuparsi, quasi contr'a entte le afflizioni dell'animo, e del corpo in tanto prepai endo fe stesso mtrepido, e forte. All'inesperto, all'irresoluto sogranuiene sempre grane, sem pre insopportabile ogni accidente mondano; la done l'esercitator delle virtu cristiane asperta sicuro sostiene infaticabile, supera inuitto i vari, e impetuosi affaltamenti di tutti i suo auuersari visibili, e inussibili. Vult, e non vult piger; anima autem operanum impinguabitur. L'vonio spensierato d'anima, e accidioso d'opere desidera il conseguimento della propria salute; ma senza pregiudizio del corpo, e senza detrazion della roba. Spera di sarsi coerede di CRISTO; ma non vuol portar la croce di CRISTO, Si gloria d'ester sigliuolo di DIO; ma non disegna di abbandonar la seruitù del mondo. Tutti i penfieri, i disceni, le speranze va continuamente sondando in aria; tanto ch'er li rouma finalmente all'inferno, etutte le fue immaginazioni fi risoluono in vaniti, e in niente. Suole sempre l'esto delle cose corrispondere alla condizione del suo principio. Se con ragione, e con proudenza si commeiano l'opere; successo selice si spera, e si vede sinalmente di esse: così anche a stolto conselio ne soprasta progresso dannoso. Non è in potesta dell'animo, dos o morte renocar l'anima in vita; percio immedicabili sono que' mali, che noi ora viuendo vogliam trascurare, e poi motendo presuniam risanare.



gnendo a i digiuni le discipline, a queste i cilizi, e le catene ricinte, poscia le dormizioni terrestri, a queste la ponerca volontaria, e il perdono delle ingiurie, alla fine la disumanazion di se stesso, diuenteremo gloriosi martiri, e morremo inuitti guerrieri, per grazia e benignità di GIESV CRISTO: il quale col PADRE, econ lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefactore

Ozio. Fatica. Lusso. Piacere. Esempi morali di varie persone. Leggi di alcuni popoli.

II.

Hiunque desidera di affezionarsi all'ozio, e di affratellarsi col piacere; senza dubbio egli e inimico della sua fama, & è micidial dell'anima fua . L'ozio infemminisce il corpo, imbestialisce la mente, estermina la natura, e manda in esilio, e in ruina le arti; che sono l'onore, e il sostentamento del mondo. Le Ateniesi leggi priuauano di tutte le dignita, condannauano a morte gli Oziosi, e lecito era di accusargli come rei al magistrato. I Legislatori dell'Egitto, e di Atene decretarono, che ogni anno susse costretto ciascuno a render conto delle sue entrate, e della sua vita; imponendo pena capitale a qualunque auesse le spese al guadagno superiori: speculando che gli vomini che voglion vinere d'ozio, e non di fatica; si sfrenano alle giunterie, a i latrocini, a gli omicidi, alle sedizioni : dissipano il lor patrimonio, rouinano le proprie case, chiudon gli occhi a ogni vitupero, alienano del tutto la mente da ogni laudabile operazione. Qui operatur terram fuam, satiabitur pambus; qui autem sestatur otium, replebitur egestate. La nostra possessione terrena e que la sustanza corporea; la quale con la frequenza de gli esercizi spirituali ben cultinata; onero ne' piaceri impigrita, e ne' vizi trasandata; nel tempo della ragion finale, all'anima nostra sarà o vn'agricoltura fecondiffima di tutti i beni, o vn delerco orribile di fame, di fiere, e d'ogni disperazione. L'ozio fa il corpo a molte infirmità fottoposto; sa l'vomo a tutte le cose inutile; sa il ricco al sin mendicante, e calamitoso. La doue la fatica è dal somo Fa tore proposta per natural principio d'ogni selicita, e per conseguimento di ogni virtu. E siccome l'anima riceue la veduta delle cose per mezo de gli occhi; così la istessa viene in possesso delle cose desiderate per l'aiuto della fatica. E in quella forma, che l'alimento da morte va francheggiando la vita nostra, la fatica eziandio conserua in noi l'anima di viuere a DIO enangelicamente. Que' pesci, che o per l'agitazion lor naturale, o per lo monimento dell'acque più inquietamente sempre trauagliano; più eziandio son cibi saluteuoli al corpo; come per lo contrario quelli, che per li sondi stagnanti, quasi neghittosi, e inesercitati albergano, alla fanita son nimicissimi, e molto di bonta inferiori a i siumali, e a marini. Tali son gli vomini infaccendati, e ognor tranaglianti : perocche o per arte induffriofi, o per animo sublimi, o per zelo diumi, fanno gran proue di opere, vtili, samose, e spirituali pel prossimo, per se, e per Iddio. La Chiesa è vna vigna, il mondo è vna guerra: quella no riesce seconda, ne questa vittoriosa giammai senza mol te operazioni, e senza continui trauagli. Voca operazios, es redde illis mercedem. Se non aurai teco il nome di operatore, come spererai il frutto della retribuzione ? DIO siede perpetuamente al gouerno dell'Vniuerso; gli Angeli com partiscono



MORALI.

Benignità di GIESV CRISTO; il quale col PADRF, e con lo SPI.
RITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Sfinge allegorizata. Piaceri. Esempi di genti. Pazienza, e Continenza due gran virtù.

## III.

Llegoria fruttuosa può l'intelletto moralizare sopra la Sfinge: In quale di aspetto semminile apparina leggiadra; sul dorso alata come vn vccello; in vece di mani era di branche leonine armata, in fosssmi sempre insidiosi parlaua. Tale rassembra la Sensualita del piaceri mondani. Questa con dilettosa apparenza ti alletta, con aggiramenti di ragioni ti persuade, con presteza ti lascia, con violenza ti di uora, e ti diserta. Il simulacro suo esfigiato di questivizi, su cosi descritto da Salamone. Et ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio; praparata ad capiendas animas; garrula, & vaga, quietis impatient, nec valent in domo consistere pedibus juis; nunc foris, nune in plateis, nune iux ta angulos insidians. Quella e vna pranta di siori, e di foglie graziosa, ma di frutti amarissimi per tutto ripiena. Questa pianta cresce sopra il letame delle immondizie carnali, s'inaridisce a punto nel tempo della ricolta; sfiorisce sul principio del suo crescimento, fruttilica in grande abbondanza pentimento, vergogna, e danno. Questa pianta, diletteuole a gli occhi, suaue al gusto, su la morte de' progenitori immortali, su la dannazione del genere vinano, e lo sprofondamento di tutto il mondo. Senza pésimbestialito. E quanto e più lungo, e smoderato il piacere, tanto più s'intenebra l'intelletto, e più atroce ne leguita il dispiacere. Cumdi le continue crapule, i vestimenti peregrini gli arnesi pregiati, i casamenti superbi, le carmalica innumerabili. Fu il piacere paragonato al Serpente, il quale a il domicilio sotterraneo, cammina senza piedi, morde sempre mortiferamente . E l'vomo altresi mondano ta sepolto ne gli assetti, e nelle operazioni terrene, procede in tutte le cose contr'all'vso della natura, tiene l'anima ogni ora di mille peccati mortali aunelenata. Super peclus tuum gradieris, & terra comedes cundis diebus vita tue. A gli animali è assegnata per mortal prigionia questa terra, e per naturale obbietto queste cose terrene, e percio ritengono la faccia, e l'animo affisso in terra: ma DIO all'vomo a creata l'anima eterna, e gli occhi eleuati al Cielo; affin che alla beata patria indiriziamo il nostro cammino, e alla contemplazione del Sommo Bene accendiamo il cuor nostro. Con tutto ciò noi andiamo serpen lo abbiettamente col desiderio, e cen l'opere intorno a queste cose basse, e frinoli, e momentance. E per questo la mente nostra, siccome l'occhio da fumo, o da polucre conturbato, non può estender la fua virtu ne' corpi visibili; con anch'essa nelle tenebre de gl'interessi, e delle passioni, e de'vizi, diro, inabissata; non puo risurgere alla speculazione, e all'apprendimento del beatifico Amore: lasciando ella intanto l'eterna Luce per godere il fumo di questo mondo; il quale a noi e desiderio dolce d'aspri pensieri, e d'amarissimi gusti ripieno. Speranze incerte, diletti suggitiui, pene continue, fruizioni dannose, penitenze disperate ci va germogliando il pia cere, e il senso. E non discerniamo queste vagheze mortali essere all'apparir soli, allo sparir baleni, al serir sulmini. Adducitore di tutti quanti i mali e il



giocondissima, e animo impeccabile. Desideri o Cristiano d'essere a tutti 25 2 Eroi superiore, e all'istesso DIO simighantissimo? Soggioga le repetitiona dell'aminio con l'ymiltà, con la pazienza, con le orazioni, co sagramenti: e così vincitor di tutto il mondo sarai, vincendo te stesso; per grazia, e beni gnità di GIESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRIIO Santo, e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Allegoria delle tre Furie . Vomo più bestial delle Bestie . Beni mortali . Lussuria . Prodigalità .

### IV.

Ono allegorizate le tre Furie infernali per tre violentifilmi affetti nostri, Libidine, Auarizia, e Ira. Quelle sono figliuole di Plutone e della Notte, o pure della Discordia; anno i capelli discrpenti per tut-to il cas o intrecciati; portano le faci ardenti, e le vesti sanguigne; col-laterali menano la pazia, il terrore, il pianto. E questi altresi e' infammano alle discordie, alle rapine, alle vecisioni; ecclissandoci la mente contr'al Sol di giustizia, indemoniando l'anima di serpentosi pensieri, agitando perpetuamente la vita nostra in vno inferno d'intolerabili passioni. E vna creatura si eccelsa, razionale, e diuma si lascia da i vizi cosi enormemente angheriare, e affliggere? per qual cagione? a che fine? Gli animali non fanno gueira per l'oro, non s'intirannilcono in superare altrui di grandera; saziato il ventre, non inquietan piu l'animo a nuolio pasto; non temono di morirsi quando che fia di fame, non s'infuriano di amori continui, ne d'incessabil lussuria. Che fiamo not? mortali. a chi viuiamo ?a DIO. quali saranno gl'impieght noft: 1 ? le virtu cristiane : doue corre l'anima nostra ? al cielo. l'erche dun que ci facciamo fimili al porco, la cui natura e di giacer sempre ne' luogi motosi, e di abbassar sempremai gli occhi a terra? Dunque parei ci dilettoso l'assenzio de' vizi, vtile il naurragio di questo mare mondano, eterno queste selicita momentance, ocorato il giogo della tirannide vinana ? E per contrario tenere a vile, e porre in oblio la gloria de' Santi, la beatitudine del 1 aradifo, la stessa desticazion dell'anima noltra? Qual frenessa, quale stoltizia non e sapientissima ragione a petro alla irrazionalità nostra? Questi doni della natura, della forcuna, del mondo, non lon degni di ammirazione; perocche lono fuggenoli, e nociui : onde ficcome i presenti de gl'intuici non son doni, ma danni; tenendo fotto l'ombra dell'onorificenza il trad mento nascolo; non altrimen ci quesse cose mortali, questi nimici terreni, quali perestori dell'anime, ci offeriscono l'esca del piacere nell'amo della morte. I simberamente il diletto carnale quanto acerbo a sempre il sapore? quanto mortisero il frutto? Laidis-simo di atto, breutsimo di gusto, pungenti limo di pentimeto. Non è stretcoio, che più violencemente possa dal corpo il vigor naturale spremere al par di quello : onde poi manca presto anche per conseguenza la vita. Sintilmente non è vizio alcuno, che delle doti spirituali più cristelmente distormi, e somberi l'anima, quanto la Insura. Il Polpo libi linoni mo per questo di torze fueruato vien preda agenolissima di tutti i pesci. Il Sargo innamorato della 10 capra corre nelle reti del pescatore, veltito di pelli caprine. Lo Scaro, e il Capitone accecati nell'amor della semmina, s'imprigionano per se medesimi nella nassa. Quati Cristiani venere disarmi de'ripari,e degli effetti sacrani étali,



MORALI.

col PADRE, e con lo SPIRITO Santo el nostro vaico DIO.

s. Saluatore, e Benefattor.

Lusuria. Venere. Cupido. Occhi, ministri di concupiscenza. Amor divino.

V

Emedio preservativo contr'al tossico di Venere si stima la continenza de gliocchi. Questi son le saette d'amore, che ci sersscono a mor te l'anima. Questi pascendo nell'altrui viso i famelici spiriti della c'inuaghiscono il cuore de' propri tormenti, e ingannano l'animo con leggiadre apparenze. Ne gli occhi forma il suo nascimento Amore, mentre si mira,
o s'è runirato. E siccome ill suoco abbrucia chi troppo gli si auticina; così
Cupido insiamma, e distrugge chiunque a lui per qualsiuoglia maniera tenta
di attratellarsi. Desideroso e il guardo, pronto è il pericolo, mortisero è il male . Audistis quia distumest amiquis; Non mæbaberis . Ego autem dico vobis ; quia omnis, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mobatus est eam in corde suo. Ecco quanto al simo è sempre seguace la siamma; perocche a pena l'occhio s'abbaglia, che il cuore s'accende, e l'vomo s'incenensse : tanto è di tutti i beni esterminaurice questa bestia libidinosa. Con ogni vigilanza dunque tegniamo custodire, e serrate le porte de gli occhi, per done si siero inimico si apre la strada a mettere a furco e siamma, e in distruzione la forteza del cuore. Quanto più s'inuaghifee il guardo più s'unbestialifee la concupiscenza; perocche guardando, gli occhi stolti consiglieri d'amore, imprimono la belleza esterna così adamantina entro l'animo nostro, che a pena la morte può cancellar l'amorosa impressione. Frine meretrice, pronunziata la sentenza della morte contro di lei, su dal suo auuocato nel cospetto de' giudici ignudella morte contro di lei, fii dal luo autuocato nel colpetto de' giudici ignitata nei petto: il quale stratagema Venerco soprastantemete la giustizia tiranneggiando, e la costanza de' Senatori espugnando sece remocare in sauore la causa di già deserta. I vecchi amatori di Susanna, Danid vagheggiatore di Bersabea, emille altri ci propongono esempio, e terrore innanzi, che bisognerebbe piuttosto auerl'alta suggire un tanto pericolo, che sar'esperienza, del proprio valore in così roumoso contrasto. Luod sioculus tuur scandalizat te; eige eum: lonum est tibi suscum introre in regnum DEI, quam duoi oculos bahentem mitti ia gelegnomiania. Democrito, per maggiore profito di sussilia susceptio di susceptio del susceptio di suscept bentem mitti ia gehennam ignis, Democrito per maggior profitto di filosossia, Edipo in pena delle sue sceleraggini senza niuno acquisto di merito volonta-riamente di testa si suelsero gli occhi; quanto più importante riguardo muo-ue, e costrigue noi altri per guadagno di eterna ren unerazione, per ischitameuto di eterna pena, forfe a traifi gli occhi ? non certo; ma fi bene a porrargli vergognafi, e modefe, sapendo che fatti licenziosi, e sfrenati, dinengono ministri di libi line, insidiatori de' sens, carnesici dell'anima. Se tempestosa piegesa da i venti e traffor ata a ferire, a mondare la casa, tostola risospi-gni mori chiuden o tut e le fuell e e se temi che i ladri, o i nimici non ven-gano di norte a scalar le fatellire, quanti ripari si oppongono a tanto periglio? La morre con infidiofi da esentia per gli occhi a imprigionar la tua liberta, è opurimer la tua falute e dei redare i beni della tua innocenza nell'opere estrin sche, e annerar il candore della tua fama nelle bocche popolari. Ascerda

ESERCIZI mors per fenesiras nostras, ingressa est domos nestras, disperdere parunlos de foris inuenes de plaseis. Or quale aunito, e flucio, e storzo den'effere il rollro in attrauerfaici, e resistere al rincontro delle belleze, all'assronto della lusuria, alle lufinghe d'amore ? Quelle ti allettano, quell'altra ti astrigne, questo t'incanta. Necessarissima rimembranza de' casi altrui ti faccia continuamente as-9 senato, che Luluria e Pouertason perpetue sorelle: perche vuoi così frene-ticamente impouerire, e disonoratamente mendicare? Che le delizie libino-10 se quanto più si gustano; più in aziabile il desiderio, più bestiale il costume dinenta: perche sei pertinace a offendere DIO, e vecider l'anima, e annichilarla natura per vua disonetta, che non serba termine, e modo, e saziamento 11 nessuno ? F. percio fingono serna di Venere la Consuetudine, perocche il porco nel porciletiene il suo letto,e il suo riposo locato. Che Amore yn in eruo 12 è di tutti i dolori, di tutti i martori, di tutte le furie maggiori ; vedi vii amante non auer color nel sembiante, ne spirito nel cuore, ne sangue nelle vene, ne vmor ne gli occhi; perocche il fuo cibo fono i fospiri, la fua beuanda sono le lagrime, il diletto della sua vita è il desiderio di veder la sua morte; che tale a esso è colei, ch'egli ama infelicissimamente: altro non pensa, altro non cura, altro non fa, che al fuoco altrui strugger l'anima fua : vuole, difuuole : or bene il mele d'amore, or il fiele dell'odio: minaccia, s'infuria, vecide; fi placa, s'ymilia, si muore : la presenza, e l'assenza egualmente il trauaglia : brama da 13 dominare, tolera di seruire. Mestizia, e Sollecitudine sono due serue della 14 impudicissima Dea. Pazia, e Furore sono i consiglieri di Cupido: onde l'amante prinato d'ogni guidizio, sta sordo a tutte l'oneste persuasioni. Fra 15 tute le più furiose passioni dell'animo, questa sola più tirannica, e dannos violenza si stima · Amor tiranno dell'anime, vsurpator di libertà, imponitor 37 di catena seruile; allattato da vna Lionessa, nutrito in fra le tane siluestri. O bestialità, seguire amore, figgir l'onesta: amar la belleza, vilipender la fa-18 ma. Qui si cambia la fedeltà con la persidia: sicche legittimo, e natural frut-19 to di amore pare l'adulterar la fede. Qui la brutteza si va mascherando con la forma della belleza, tale che spesso il brutto è l'amato, e il bello è il nimico: per la qual cosa vicino alla Fortuna collocauan Cupido; essendo l'amor carnale piuttosto vn esfetto di opinione, che di ragione. Vogliamo auere a man falua di questo crudo, e vituperoso mosero vittoria? Dal mondo peregriniamo in Paradiso col cuore: quiui tutto inebriamolo dell'amore diuino. Questo è l'amor vero, e sido, e santo, e beato. Questo ci fa gloriosa la pouerta, gioconde le tribolazioni, contento l'animo. Questo ci rende amabili a i nimici, terribili a i demoni, venerandia i potenti, superiori a gli vomini, simili a Dio per grae benignità di GIESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore. Adulterio.

Adulterio. Donne, e vizi loro. Lufuria. Penitenza, e Pentimento.

### VI

Iucrfe leggi per mano della Morte, e della Infamia furono già scritte contro gli adulteri, apprello varienazioni. Il magnitrato di Leprio mandana per la città il reo in mostra ignominiosa per tre giorni continui, e nei foro esponeua la peccatrice per vindici di con suo indicibile disonore. Molte Repubbliche a simil eccessi statuinano la penadella vita: e atiolueano gli vecifori di tali delinquenti. I Cumani di mitere, e di gogne puniuano l'adulterio. Gli antichi Germani permetteuano al marito, che troncati alla perfida moglie i crini, la sferzasse ignuda per tutte le frade pubbliche. Alcuni decretatiano l'accecamento de gli occhi, altri dannauano al fuoco; alcuni altri proibiuano l'entramento de' templi; altri cosumanano di lapidare. Tanto dannabile si giudica questo delitto, che a lui è interiore ( secondo alcuni Legisti) infin l'esecrazion della idolatria : non ossante ehe la misericordia della Santa Madre Chiesa alquanto abbia temperata l'asprezza di queste leggi, e costumi. Gli stessi sacri Canoni di Moise, scritti dalla destra di DIO, esclamanano: Si machatus qui suerit cum vivore alterius, & adulterium perpetrauent cum coniuge proximifui, morte moriantur, & mæ-chus, & adultera. A noi Cristiani sarà rigido accusatore il Vangelo, e implacabile gastigatore CRISTO; se noi ostinatamente contr'il prossimo adultereremo il corpo, e contro DIO profaneremo l'anima. Quante vergogne, dolori, temenze, danni, morti genera nelle case, ne magistrati questo adulterio? É presumiamo, che DIO giustissimo, e onnipotente non debba più or-ribilmente vendicar gli adulteri, che or mentalmente, or attualmente, or in questa, or in quella maniera di e notte va commettendo l'anima nostra in disonor del Creatore, in danno della creatura ? E non si sazia, e non si stanca, e non si pente? Si vede vna semmina, tosto se n'arde, liberamente se le dittien ferno, con prodiga frenesia, di tutta la roba se li sa dono. E l'vuomo si gloria di vinere schiano d'una vil meretrice. Vna carogna l'amata, un pazol'amante, vn cicco l'amore. Non è abominazione più siera, e comunemente a tutti odiosa; quanto e la superbia. Qual'animale più di alterigia eccede, che la donna? Delle sue belleze intolente, non gradice ne merito, ne amore, ne pene altrui. Non l'aurai offesa giammai pur col pensiero; & ella si siegnerà per vn'ombra di sospezione, come suo micidiale inimico. Procede con tasto, guarda con 112, parla con finzione. Stima se stessa Venere di leggiadria, Minerua di sapienza. E se susse stata (come sauoleggiano i poeti) al tempo delle tre dee, si rersuade che l'aride senz'alcun sallo aurebbe a lei sola in sauor pronunziaza la sentenza delle belleze maggiori. Alla sua criudelta non e pari niuna ferita tra le sclue; & e sopra ogni barbaro costume ingratissima. fuo fuoco que' che l'adulano prohano il calore per gioire; que' che la disprezano godono lo sucudore per vagle ggiare; que' che l'amano, e meritano il suo amore, sutono solamente il lumo per piagnere. Finalmente il suo non è amore, ma vmore; perocche ama più di capriccio, che di ragione. Volubile di mente, ingannatifice d'instinto, traditora di prosessione: il mele nella lingua, il fiele nel cuore, il rafoio in mano, il veleno ne gli occlu; non altrimenti



Milizia spirituale. Amor disonesto. Donne, e lor mali.

## VII.

Lorioso costume già era presso gl'Ibèri di rizar sopra il sepolero d'u guerriero tanti Obelischi, quanti nimici aueua in guerra vinti, e ammazati. Anche al Soldato Cristiano altrettanti gradi saran do nati di gloria su in Paradifo, quante mortal teste aura troncate alla settigemina Idra insernale. Non è sorteza, che sia più amirabile di quel-la, che si esercita nella milizia spirituale. Qualunque più samosa vittoria, cede assai di onore, e di lode alla palma, che nell'agone mondano si acquista. Non si celebrò mai trionso magnificentissimo, che abbietto non resti, paragonato all'eterna corona, di cui viene dal fommo Rimuneratore adornato il vincitor del demonio. Posusti in capite eius coronam de lapide pratioso. La corona, simbolo della vittoria, è la Celeste Beatitudine, a i vittoriosi Agonisti Cristiani con incomparabil pieneza di tutti i beni sempiternamente retribuita. Ma sopra tutte le imprese spirituali ritiene di gran difficultà, di maggior eccellenza, di merito supremo il primato, riportar le spoglie della perpetua no-stra oppugnatrice libidine. Perocche nella palestra più sicuro vince chi più forte strigne : e nella tentazione più incontrastabile quel vizio ci atterra, che più strettamente s'inuesca, e s'annoda col nostro senso. Ecco scritto di Siche. Et conglutinata est anima eius cum ea. Di Salamone His copulatus est ardentissimo amore: ES. Pagolo dice, Vnum corpus efficitur. Onde S. Giouanni Grisosto-mo nell'istesso Coro de' Martiri dinanzi a DIO incorona quelli, che anno potuto disumanar se da se stessi, e scatenar si da una indiundua tirannide carnale; sforzo veramente violentissimo, tormento incomparabile, virtu soprannaturale. Renunziar le riccheze, lasciare il padre, e la madre, superar l'iracondia; moltissimi esempi ne fanno testimonianza; ma rinegar se medesimo la doue il cuore a pieno gioisce, doue l'anima ritien la sua vita, doue la mence immagina la sua beatitudine; questo è vn martirio, che per la sua lungheza, e acerbità; rende più infopportabilmente immortale il tormentofo morir di colui, e di gran vantaggio le dodici fatiche d'Ercole foprauanza di marauiglia, e di fama. Per quella cagione Agefilao diffe che più eroico valore stimana essere a vn assalto di libidine superiore, che soggiogare vna Città inespugnabile. O miracolosa vittoria, vincer se stesso e vincitor di se stesso al-lora si è, quando la lusuria, nostro inuincibil nimico si vince. E chi supera. Amore, vien da gli antichi saui essaltato sopra tutti gli vomini, e gli stessi Dei, che tutti furon superati da lui. Dall'altra parte, qual'è più strana pazia, che vaneggiare nell'amore vanissimo d'vna donna, per la cui persidia più s'arde in vano quanto piu nella fedelta, enella beneuolenza firinfuoca l'ardore. Speranza ne tradisce, amore ne bessa; e mentre più t'auticini al diletto, più ti affretti alla morte; e quanto piu studi, misero d'incorporarticon la femmina; piu vieni a confederarti col diauolo, eribellarti da DIO. E perche la tualiberta, singularissimo dono del tuo Creatore, incatenare in vna infame prigionia d'vna donna; la quale è di sesso imperfetta, di costumi peruersa? A lei e familiare il pianto per ingannare, incessanti le querele per singere, propria l'inuidia per soprusare; nelle maledicenze mordacissima, nelle parole men-



MORALI. gli vomini a infuso DIO naturalmente sissatto dono . E gli Antichi riveriuano per dea la Vergogna, stimandola prinilegio dinino. Segno di animo nobile, e presagio di generosa aspettazione si giudica la Vergogna ne' giouani. Onde Catone lodana in essi più il rossore, che la pallideza; che quello testimoniaua l'anteriorità dell'onore, e questa il timor della morte. E Pitia figliuola di Aristotile sentenziana bellissimo sopra tutti gli altri il colore della Vergogna: e Diogene il nominana prudentissimamente; il colore della virtu; qualiche il rossore fusse vn ritratto dell'animo virtuoso. Per la qual cosa 10 estinto questo lume di onestà, con lui si estingue il conoscimento dell'esser'vomo; e ogni cosa enormissima par giusta, e laudabile. Dalla sfacciataggine, come da vn abillo di vizi, traboccano fuori gli adulteri, gli stupri, gli omicidi, i latrocini, le oscenità del parlare, le impertinenze del procedere, le mor-The same morazioni, le bestemmie, gli spergiuri, le frodi, i tradimenti. La Vergogna te è compagna della Pudicizia, e guardia della Virginita!. Disdetta questa com-40 pagnia, addormentata questa sentinella; subito si vede Amor sottentrar nella Total ione' mente, e Lusuria tiranneggiar nel corpo: allora si vede vna matrona vender l'onore, vna verginella dinenir meretrice: allora si vede la donna, stemperata nel ridere, loquace nel burlare, sfrontata nel guardare, prodigiosa nel lasciuire: il suo core, vna spelonca di serpentosi pensieri; la sua bocca, vna sepol-tura di nauseose parole; il suo corpo, vna bottega d'infami negozi. Ecco dunque doue la Vergogna non opera, quiui esser l'adoperamento di tutti i mali. Concordanti son gli scrittori, che a i vagneggiamenti, alla fragilita carnale, 12 al disprezo dell'onore sia la semmina per natura inchinenole, e in ogni occafione dispostas contuctocio, se la Vergogna, santissima fortificatrice della mence pudica; sta vigilante, e vina in essa, non cadra mai nelle reti d'amore, non s'aunilira mai nella sentina della libidine. Maggior abito, e più sorte sieno 13 di vergogna si trona naturalmente nelle donne, che ne gli vomini; siccome a quelle più che a questi simile ornamento è altresi conuencuole:ma se vna volta compono alla vergogna la fede, tanto stacciatamente si scapestrano in tutte 14 le cose, che a paragon loro, i porci sarebbono molto più onesti, e gli asini più assai vergognosi. Or considerate quanta importanza di onore, quanta necessità di vizio, quanta conseguenza di cose porti seco questa virtà. La simplicità 15 femminile affai leggiermente alle perfuationi, a gl'inganni fuol condefeendere; ma se l'intelletto loro a intorno la fortificazione della Vergogna; se ne stà impenetrabile a ogni mina, e inespugnabile a ogni macchina. Debbono le 16 donne da i giuochi, da gli spettacoli, da i libri amorosi con ogni maggior possibilità contenersi, e alienacsi: tutta via in si pericolosi accidenti non si può armare in soccorso piu sua guardia, ne più sorte guerriera, se non la Vergogna: la qua:e nuoua Minerua con l'assa, e nuoua Diana con l'arco ritiene in dietro l'assronto de eli occlia volge in suga la rebellione de' sensi, conduce a morte i mostri tutti della Lusuria. I otentissima nelle semmine domina l'Auarizia: 17 questa in este sa la rudicizia venale, arrogantistima la modestia, nesanda la virginita: nondemente infin che la Vergogna tien col suo antidoto sortificato il cuore, certiss mamente perde ogni i lo vigore l'incanto dell'auarizia. Quante 18 donne con Lucrezia ei vien celebranto l'Eta vetusta, così dell'onore amatrici, che lo preposero alla vita stessa è tanto prevale in donna magnanima la ingiu- 19 ria della pudicizia. Che più è delle stesse Cristiane molte ne sono state, che a 20 violenta morte, anzi che a violata onesta il corpo anno gia sottoposto. Virgi- 11 113 nio Romano elelle d'infanessinar il ferro nelle viscere della propria figliuola. piuttoko che di mirarla contaminata di supro. Di queste azioni così generose, onorate, e ammirande nobilistima cagione per certo n'è la Vergogna. E perciò .



perciò l'vomo, che aon può in niente vergoguarsi di se, ne de' suoi; può comparir per tutti i luoghi, conuersare con ogni gran personaggio, parlare con liberta d'ogni cosa, chiedere, e meritare ogni grado; per grazia, e benignità di GIESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, de mostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Orazione di peccatore contrito, a Dio.

X.

Omando perdono; e il Giudice già è in atto di sentenziarmi alla morte. Prego pietà, e al PADRE delle misericordie io sono ribello. Grido aiuto; e son quasi dentro all'inferno. De chi porgo a tanto mio esterminio qualche soccorso? alla mia disperazione alcun conforto ? Estrema è la necessità; e nulla è la speranza. Non veggo remedio nessuno, che non mi accresca, piuttosto che sani il dolore. Son da i peccati d'ognintorno assediato; dalla Morte combattuto; dal demonio ormai es-1 pugnato. Circundederunt me undig; & non erant qui odiuuaret. Piagnendo espongo agli vomini le mie pene, raccomando loro miserabilmente la mia salute; non ritrouo persona, o di volere, o di potere a tali miei bisogni sufficiente. Respiciens eram ad adiutorium hominum, & non eras!. Finalmente io voglio ricorrere a Te mio Signore amantishmo, a Te DIO clementissimo. Non serrare al mio dolore gli occhi della pietà, ne alle mie preci le orecchie della pazienza. To fono reo di pena eterna: è vero, ma innanzi alla condennazione, il tuo Amore mi giudichi, la tua Pietà mi punisca. Sono concetto in peccato, nato al peccato, vinuto sempre in peccato: atanti delitti si conuien più la morte, che la indulgenza: contutto ciò la tua natura è di voler la morte del peccato, non del peccatore : la tua onnipotenza è di vincere allora folamente, quado ella dona la vita, e il perdono a i vinti. Non degenerar dunqida te stesso an questa mia causa: no permetter, che la iniquità mia faccia rigida sa misericordia tua. PADRE non c'è creatura più miserabile di me; verissimo; non ci è anche persona più compassione uole di Te. Non trouerò dunque mercede al Fonte della pietà ? Gli spiriti dell'anima mia, she riceuono vita solo dalla tua Bontà; resteran sossocati, e morti fra i turbini del tuo surore? Lo puoi fare; lo dei fare: ma contuttociò muoniti a pietà non perchelio ne fia degno, ma perche Tu sei piissimo. Ricordati Creator mio, che Tu solo assolui i peccati, senza pena; e che l'u solo sai sempremai perdonare; e non sai, e non puoi adirarti: Tu solo senz'alcuna precedenza, o sufleguenza di merito vsi di far benefizio a ciascuno. Contesso d'auere infinite volte fatta risistenza alle tue inspirazioni, d'auer abusata perpetuamente la tua indulgenza, d'auere a tutte l'ore la tua Benignita ricompensata d'ingratitudine. Quanti beni ò ricenuti? quauti mali ò fatti? Però io non merito mai più in eterno la tua Beneficenza. Verace accusazione della indignità mia. Ma il tesoro delle tue grazie non sarà pouero, e auaro; se nel merito de' giusti solamente irstrignè la immensità sua? To 3 ignur Domine DEVS instorum, non possissi panitentiam instits, Abraham & Isaac, I Iacob, ijs, qui tibi non peccanerunt; sed possissi pænitentiam propter me peccatorem. Il valor del medico nelle cure disperate si esperimenta, e si celebra: e la tua. misericordia si conosce onnipozente in risanar l'anime ne' peccari già morte, e sepolte. Io veggo, che i mici deletti, perche iono immensi, e infiniti, e incomgarabilia

parabili; violentano la tua giustizia a far l'inferno più ampio, e più tormentoso: assinche quiui sia luogo, e supplizio equivalente all'arrocità loro: ma che? Il merito della l'assione del tuo FIGLIVOLO è molto più superiore a i demeriti, agli eccessi mici. Consola, e vinifica l'anima mia satta vi inferno di peccati, con via sola gocciola del suo preziosissimo sangue: il mare della tuo misericordia spenga l'incendio inestinguibile delle pene infernali, oue il tuo giusto giudizio già già mi condanna. Scritto è nel tuo Testamento eterno; Quoniam DEVS mortem non fecit, necletatur in perditione viuorum. Io so, che il mio peccato e il padre della mia morte; so che la mia ostinazione è la madre della mia dannazione: ma chi può dar morte al peccato se non la eterna Vita, la quale sei Tu? Chi può sar tesaurizare sopra la perdizione, se non il Sommo Bene, il quale sei Tu? Fa che il mio potere sia il tuo volere; che senza la tua volontà io non posso volere, ne so potere. Tutto il bene, ch'io sono, ch'io voglio, e ch'io posso; da Te solo DIO, Ottimo, Massimo deriua come da vnico Bene, e da primiero Motor d'ogni bene. Tutto quel ch'io son per me stelso, altro non sono io che niente; ciò che io posso sar per me stesso, altro non è che male. Concludo esser per metutto lebbra, in me tutto morte, da me tutto perdizione: tuttauia; Domine, si vis, potes me mundare. Il mio languore con tutto il saper de gli vomini, con tutti gli aiuti del mondo, con tutte le potenze del cielo in eterno è immedicabile. Signore odini, e compatiscimi; lo spedale delle mie infermita e l'inferno, la medicina de' miei mali è la morte. Alle mani della tua Misericordia può la mia pestilenza dinenir subitamente sanabi-le, può la Redenzione del tuo VNIGENITO dar vita eternamente alla. mortalità di tutti gli spiriti miei. Aspiro al cielo; ma senza il tuo moto, sta immobile il mio corso, e senza la tua virtù, quanto più duro a correre innanzi, altrettanto più lontan dallo scopo ritorno indietro. Senza il tuo lume non. discerno la itrada; senza la tua mano, subito precipito nell'abisso. De non soffrire o Signore, che quelli, che Tu al creato con l'amore del tuo SPIRITO Santo, e r. comperato col sangue del tuo FIGLIVOLO; sia schiauo di Lucifero tuo nemico, e stia prigion nell'inferno in perpetuo: ma piuttosto degnati, ch'egli se bene esule, se ben ribello, ritorni ormai lieto, e selice a Te sua Vita, sua Celoria, sua Beantudinei per grazia, e benignità di GIESV CRISTO; il quale conte PADRE eterno, e con lo SPIRI FO Sito è mio vnico DIO, · Saluatore, e Benefattore.

Virginità, e fue lodi. Verghi, e lor costumi.

XI.

Irginicà, domatrice de mostri libidinosi, superatrice della stessa Natura; dinanzi al Trono diumo risiede, incoronata la tessa si alloro, e la mano adornata di palma. In terra, em cielo sola s'e ritronata la Virginità, Ma ste degna di DIO. Onde per questa diuma confanguinità, e pel trioni delle guerre carnali è anteposta di grado alla dignità de gli Angeli. Questa è libera da superiorità maritale. Sente da i dolori del parto, e dall'orbità de' siglimosi. Questa è belleza del corpo, santità del



MORALI tira i buoni, al sto timore rapisce i praui. Violato l'onor virginale, cace inodio al Cielo, e alla Terra. Omnis mulier, que est fornicaria, quasi stercus in via to conculcabitur. Ma oziosa, e imperfetta riesce la virginità, se non si esercita. eziandio nell'altre opere sante: e si può assimigliare a vna lampana ripiena di 1) olio, e prina di lume: a che serne vna lampana, e il suo olio, se la vnica persezione, che è l'issessatione, non vi si aggingne? Pazia insipidissima d'vna vergine, professati posa di CRISTO col nome, e dimostrarsi adultera con l'opere. Quando vna fanciulla ricalcitra spesso a i comandamenti de' suoi maggiori, e non ritien deuozione alcuna verso la Chiesa, e i Santi, e DIO; non è mostro di natura più detestabil di lei; essendo essa in si tenera, e semplicetta età, coranto immodesta, e bestiale. Castità impura di vizi è un vaso d'oro pien di serpenti. Castità immaculata è superiore a tutti gli encomij, a tutti gli onori. O quam pulchra est cassa generatio cum claritate: immortalis est enim memoria islius; paquoniam & apud DEVM neta est, & apud homines. Questa e lo specchio di DIO; perocche quiui egli sistemente contempla se stesso purissimo, e santissimo. Questa è le delizie de gli Angeli, done essi, come le api dintorno a i siori odorosi, e melliflui; di gloriofa letizia, e di celeste dolceza si pascono, e si godono. Questa si esalta fra tutte le genti, si eterna per tutte le carte, e meritamente, poich' ella è si potente, che sortistica in sino al martirio i petti delle timide fanciullet- 13 te; ficcome la primitiua Chiesa ne rende illustrissima testimonianza. O secolo fortunato, che vide tante verginelle a DIO consacrarsi con la pouerta, a DIO spolarsi col sangue, a DIO in eterno vinere col martirio della morte. Quanto è calamitolo questo presente, che tutto spira superbia, e lusso; che di protanati corpi riempie tanti prossiboli; che per tutto con le catene d'oro, e d'argento fa tante anime fedeli, schiane perpetuamente a Lucifero ? Tu le'moti mondani Moderatore sapientissimo, reggi (tiprego) con la pietosa destra tantorouine, assinche negli abissi non precipiti il mondo; per grazia, e benignità di GIESV CRISTO; il quale con te PADRE eterno, econ lo SPIRITO Santo, ènostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore. Onestà di parole, e di fatti. Parlare simigliante all'opere. Conversazione. Grazia divina. XII. Aestà di costumi è vna idea di natura diuin?. Le cose laide, e setide son tanto aborreuoli al senso, che tutte si occultano, si rimuouono, fi gettano via. E gli vomini di parole, e di atti, per continuo abito irreuerenti, e ofeeni, quafi porci motofi, o sepoleri putenti son fuggiti, e abominati da ognuno. Gli stessi animali sciole, si vergogna, priui di ragione; insegnano a noi l'vso del rispetto, e dell'onestà. I Gatti le proprie laideze sotterrano: gli Elefanti, e i Cammelli sbramano il natural talento della generazione in luoghi segreti. E noi vomini, c. Cristiani quelle cose, chesono indegne de gli nochi vinani, e de' lumi colesti, a, estamente all'altrui co-spetto esporte no ? Cham riuelatore delle paterne vergogne su con perpetua male dizion detestato; siccome Sem, e Iaset, che in quel caso secero vsizio di

pieta furon di abbon lantissima benedizione rimunerati. Gli Ateniesi rattennero, e disigillaron tutte le lettere del Re Filippo, eccettuate quelle, che alla conforte veninano scritte; alle quali, come a suggetti di segreti matrimoniali,



aio, nobile, deuoto perde ogni credito, e ogni stima presso il popolo; tenendo cattiue pratiche: e multiplicano contr'alla sua fama vinuersali accusamenti, e prinate mormorazioni; e diuene il vilipendio, e la fauola di tutte le genti.

Quella Disciplina, che de' virtuosi costumi è filosofica ammaestratice, ne ammonice; che sia molto bene considerato il principio, e il sine, che all'altrui amicizia ci apre l'adito: perocche dopo la congiunzion della tamiliarita, non è lecito ritirarsi da quella, e rinouarne con altri vu'altra; essendo segno di mente instabile non men che imprudente: ne si deue sondar l'amicizia nella sortuna, ma nella virtù: conciossiache quella è incossante, e ignobile, siccome questa sempre dura, sempre giona, sempre sa onore. Adunque prima che tu per amico, e compagno ti accosti a qualcuno, o altri a te stesso, fa mestiere, che ci sia per mezano il timordi DIO, e per iscopo la reputazion propria. Non è amico a se stesso il immico di DIO; ne sa procedere vinanamente chi non a imparato ancor ad esser vomo: e come sara vinano, e sedele colui, che all'anima sua è crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua è crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua è crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo Greatore? Perche si vede ognidi arrouese all'anima sua e crudo, e insido al suo orienti de collui, chi evero donatori di ogni bene, per grazia, e benignità di Greatori della collui, chi evero donatori di ogni bene, per grazia, e benignità di Greatori DIO, e Saluatore, e Benesartore.

## Retribuzione del bene, e del male. Esempi diuersi,

#### XIII

Ftribuzione del bene, e del male a ciascuno soprastà incuitabile altre unto che la giustizia di DIO si crede infallibile. Adonibezec a settanta il cirono i piedi, e le mani, alla medesima pena su riservato, e constotto anch'egli stesso: notate, Sieut seci, ita reddidit mibi DE-105. Se noi mornassimo in noi stesso per natereman consiglio di non are a nessuno quel che abborriremmo esser contro noi operato da gli altri. Che le il Signore si vestiste della persona del servo, se il padre, l'artista il mercante, e in brene nomi vomo presupi onelle per carta d'esser quel tale, che a relazione, o negozo con lui in qualunque inantita?, il mondo sarebbe i in paradiso terrestre. Sia pur sicuro aspettato di quella fortuna ciascuno, la quale gli altri i lin csecuore, o motore i anno sia corta. Vedi alcuno pri cittare a se stesso a la titto di altri ordisce inganni, e l'incolore eles veciso, e i e iliminami restare infantati, e gli visi patori dell'altri roba piagneri la perdua di titua la loro i i titanni autari e sanguinosi rappresentate in sine stissima travedia lo sacolo o. Dall'iltra parte vedi altre i dalla destra di DIO gl'innocenti dise, pli appressi esaltati, i calamitosi selicitati. Divitetuso, queman bene, que man frustus adinaentionum fuarum comedetivos impio in malum, retri uno enim manu um esus siet ei. L'Aquila, e la Volpe intorno a vua pianta concordemente aumidiacis, quella contr'alta data sede si deuoro i recliuoli di quella. la vendetta cra impossibile; perche gli animali aerei sopra i terrestri anno sempre

TO.

-2

0

= 2

i i



cori di Sulanna son lapidati; Faraone, desolatore del Popolo Ebreo, some merso con quasi tutto l'Egitto nel mare; Assalon, persecutor del padre, come sicario a vna quercia rimane appeso; Aman esterminator della generazione. Ebrea, acerbissimante con tutti i sigliuoli suoi in mezo al Dolore, e al Disonore spira l'anima sopra vn patibolo. I sigliuoli di Iacob adorano come vn dio quel fratello, che aueano come schiano di già venduto. Antioco, auendo satto Gerusalem vn sepolero di morti, e la Religione vn prostibolo d'impietà evide il suo corpo diuentto vn cadauero di setore, e di vermini si atrocemente, che invino a se stesso di uentto vn cadauero di setore, e di vermini fia trocemente, che invino a se stesso di uentto vn cadauero di setore, e di vermini si atrocemente, che invino a se stesso gl'impugnatori suoi denorati. Iezabel veciditrice di tanti prosetti, viene sinembrata, e mangiata da icani, prima da vna sinestra per violenza giu traboccata. Alla citta di Amalec, a gli vomini, alle donne, ai fanciulli, insino a gli animali; non aurebbono il tremoto, il fulmine, la morte apportato così sinal'esterminio, quanto sece l'ira di DIO, perche sissatta gene con l'arme i attrauerso ingiustamente a i peregrimanti Israeliti. Chi puo est ggerate a bassi inca la morte insime di Abimelec, ammazato per man d'vna temminella > Etreddidi malum quod secerat Abim leche contra patrem suum, interse sisso punta frairibus suus, site abja; liberis eru inter mulieres mater 17 mai: e il giustifi interio mulieres gladius uus, site abja; liberis eru inter mulieres mater 17 mai: e il giustifi interio mulieres gladius uus, site abja; liberis eru inter mulieres mater 17 mai: e il giustifi notato di l'aino e il quale (con le pietrato. O giustizia di 18 uma se altrettanto che sei certa, e formidabile, sum aspettata, e temna; seli-ciliumo il genere vinano: che tutti fra noi faronino fratelli, rispettos, e benefici; per giazia, e benignita di ESV CRISTO; il quale col PADRE, con lo SPIRITO Santo e nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Inumanità contr'al prossimo. Auarizia. Ira. Vendetta. Oppression di altrui.

#### XIIII.

Caturiscino in Boezia due fonti : l'vno induce oblinione , l'altro memoria. Nell'abropolito in difinguon que cose : la virtu , e il vizio .

Que lla tien tempre a mente, che 110 e trannettato dell'opere giusse; pero miorma se il ella ognora nella giussina. Que so pone in dimenticanza e in dispregio la inutifica dinina; seche que continuamente nel male, e si pasce, e si diletta, e si ammenta sempre ne malena. L'iniquo , perche 110 e paziente, recie, ch'egli sia iogiusto; perche lungo tempo va sonniserando, pensa ch'egli sia morto, perche talora trasser les dopo morte la punizione, stima che non cista DIO. Ma finalmente inclictto ; Verumamen ocus llustus consi eratis, es retribusiones peccatorum videbu. Le storie, le tradizioni, la tele non debbon esterci sempira testimotiana e dical verità; ma gli occhi nosti, e la esperienza stessa ne accetteranno acculonare alla une quanto DIO sia con ognituto, in tuta e cole giussissimo. Ma non e peccato alcuno si acroce, che posta tir la Giussizia di DIO merudelire, quanto la crudelta de gli vonimi. Questa e sclivola di due Mostri infernali, dell'Auarizia, che pasce la sia same dell'oppressone altrui; e dell'Odio, che sbrama la sete sua del singue vinano. La crudelta non si intenga per benigne parole non si spietra per vinila preghiere, non s'intenerisce per lagrime: tanto maggiormente



MORALI.

eiuile; scrostaua le mura, oue sussero dipintore d'yominisaueua i abominazione chunq; a lui portaua assezione; malediceua i sogni reppresentanti azioni ymane; fuggiua l'ombra sua propria; detestana se stello, perche susse vomo: le delizie de' suoi pensieri, i voti de' suoi desideri sempre erano l'incendio di Fetonte, il dilunio di Deucalione, e l'istesso, vnico, e final Finimondo: tralascio i suoi fieri apotemnii sopri Alcibiade, rouma della Repubblica Ateniese, e sopra vn'alorio, sos, endro di molte persone. Sinatta pessel, sistatto mostro sarà più scusabile, e manco pumbile apprello DIO; perche non era a idottrinato nella Euangelica legge, la quale sola e la via, la scorta, e la beatitudine dell'anima nostra; per grazia, e benignità di GIESV CRISTO; il quale col PA-DRE, e con lo SPIRII O Santo, è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Bepelattore.

# Misericordia. Magnanimità di compassione. Mutabilita di tutte queste cose.

Agnanimicà dinina è auer misericordia dell'vom miserabile; siccom'e bestrafita incsprabile insupervir con parole, incrudelir co'facti contro gli affitti. DIO se con l'occhio della ventetta sempre riguardalle i noffri delitti, fe le orecchie forde tene fe alle nothre orazioni, riempirebbe di terrore, e nondi amore gli vomini : e federebbe anzi rigidifilmo Condice, che puffimo l'adre al gonerno del mondo. Ma DIO è Mifericordiai e dinno è l'vomo mitericordiolo. La ustura farebbe guerra a fe Resta, el l'imperio alfin fi conpertirebbe to mente ; fe la Mifericordianon fi tronalle in unite le cole dina, e superiore. Cili animi per oltraggio inimici , o per namua crudeli logliono a i lupplici, a i calamicoli donar piers, iunicenza, e foccordo. ( rean unracolo dunos de lla athericordia che puo un e diro cosi) portare affectione all'odro, e far benefizio al malenzio . A leifan Ivo M. quanta renerema, quanta jueta dimoftro verfo la moglie, e le fighuote del Re Darto, tenendole non come prigioniere, ma come tenue in constituta venerazione. Cefire mirando la vella di Fompeo fuo amorfacio tronco dal botto, non porè contener gli occhi dal pianto e coni violentaro dal annue le afferto, compranfe all'informatio di tauto minuto. Non puo effer nell'vomo porenza maggiore, ne anche natura migliore cone vinueri dinente dall'oppreila fortuna follenar con antio, e malzare con benehecuta i poneri e i mileri: e specialmente a grade onore i suo minuto i accorre, accurezare sonuenite. In venta se alcuna viren auche fra not potella di cleuar l'vomo al grado lin temo d'effer monarca. del Mondo; la Mileucordia fois meriterebbe di effere elertrice di tal monarchia: perche in tutte le vinane, e dinine leggi nuna virtà fi comanda più diprincipe de de constant de la Carita. Anté DIO vo fopramagural principe o a donate alla Miferico dos che fi porta respetto, e fi presta offe pino parimente a vo inferente, quanto a vo ricco; ficche fi la largo a voo florprito, eferuita a voo inferento, e fautre a vo derelitro alcuna fiata, come a voo di alto affare. Quelta può raumiliar l'ira, raffrenare il birore, trar le lagrime da gli occhi offili, crear pietà ne' cuori barbari. Ambale per natura, pevara, per fintamento a i Romani crudelissimo intinico; pia e osorata sepolitira a tre Capitani di Roma si molle a donare. Il milerando spettacolo di Siracusa espu-



függetti. Vno di questi carreggiando, spesso a dietro si riuoltana con gli occhi sin alle ruote : richiesto dal Rè di tal nonita ; rispose come la sollenazione, e il discendimento delle ruote considerana nell'assidua volubilità di este. Questa allegoria richiamò quel Superbo alla cognizion di se stesso, e gradi a que' Rè. Tu ancora, o Cristiano, modera l'alterigia, dissenti la serit isfacendoti a spesso d'altri saggio riguardatore della tua impotenza, delle soprastanti mutazioni; temendo, e adorando per tuo vnico superiore, DIO; il quale può da vn'ora a vn'altra per mano de' tuoi serui, de' tuoi nimici leuarti la roba, la vita, l'onote; e farti inserabile sin a quelli, che tu ai già fatti miseri; e ridurti con ciò che sei, con ciò che puoi, presso presso in niente: dal che ti guardi la superna Bonta, per grazia, e benignità di GIESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Accidenti del mondo alternativamente mutabili. Grazia, e difgrazia di D10, cagion d'ogni bene, o d'ogni male.

### XVI.

Ocumento di tutti gli Autori, esperienza di tutte le genti; che la 3 Promidenza diuina giornalmente vada or alternando, or alterando lo stato del mondo, e la fortuna de gli vomini, atfinche si riuerilea vu folo Motore, si ami vu sommo Bene; arinche non si alloghi la fultanza della vera felicita nella fuga, e nel disfacimento di questo se-colo, affinche non disperin gli oppressi, e non insuperbiscano gli oppressori. Adunque vinco, e fempiterno, e beato Firmamento di ogni speranza, di ogni letizia, di ogni confolazione, e d'ogni bene e folo DIO; e perpetuamente felice vine solumente colui, che ricotre, si confida, e serne a DID. Vero è, z che nelle dispertationi l'intelice, pun sempre sperare, e nelle speranze il felice ancor diferrare, per la disserfica, e alternazione di tanti accidenti assienuti: ma chi a per suo Franchigia la Protezione celeste, sicuro spera, e mai nondispera. Cili assici, i parenti, gli studi, le arti, le dignita, e tutte quante le cole ci mescoiano parimente gli onori co' disonori, e le vulita co' danni, apportandoci con irremediabile influso, ora il bene, ora il male. DIO folo in ogni tempo, in ogni cofa e vn'eterno l'aradifo di tutti i beni, conforto delle nostre speranze: requie delle nostre afficioni; medico de nostri mali, sem-pre desideroso, e apparecchiato, e magnanimo a riminerare i suoi fedeli, a felicitare i suoi afsitti, a glarificare i suoi Santi. Prudenta sisosofica è di-uertir lungi da no. Li cadica de mali; forteza Euangelica e sessente in pace la oppressione di elsi. Ma ande il nostro intelletto riceue il lume della suzdremspezione done la nutra talute afficura da ogni temenza il suo bene? Depotenze interme sono que le deliberationi, e le imprese nottres se non cominciano dalla suprema Omupotenza, e non s'indirizano con la scorta della infallibile apienca. La Malea, la Nasta, l'Olio Medico, di sianne auuanpanco, con l'acqua più inclinguibile s'auualora l'incendio; e con la terra conto fi ammoniza. Der nimil guifa i noftri mali, inoffri vizi, i noffri affanni, fo co fauori, emparamenteymam vengen rintuzati, e alleniti, più fempre

ESERCIZI mai rincrudiscono, e più che mai si dilatano: ma con la vmiliazion della no. ftra duperbia, e con la connersion nostra a DIO; si minigano quanto prima, e talor si attutiscono al tutto. Si vede la paludosa erba I oto rincresparsi, e poi sotto l'acque tufarsi mentre il sole in occidente s'asconde : s'ecome al mattutino apparimento de' raggi folari, anch'ella subito apre le foglie, e disascola... baldanzosamente campeggia. Gli vommi ancora nella grazia, o disgrazia di DIO vanno di bene in meglio, o di male in peggio in tutte le cose loro: perocche l'ira di DIO non è altro che la morte di tutti i nostri beni cosi naturali, come soprannaturali; e similmente l'amicizia sua è vna pioggia secondissima di tutte le grazie desiderabili, è vua perpetua pace dell'animo; è vu gouerno sapientissimo di tutte le cose eligibili; è vn imperio soprala tirannia de' sensi : è vua maggioranza sopra tutti gli vomini. La pietra Mensite, spolucrizati sopra vu membro, che in setto si debbia incendere, o tagliare; totalmente rende quella parte insen'ibile al dolore, allo spasimo. La Pietra diuma, ch'è fondamento delia terra, e firmamento del cielo; ritiene virtù molto a questa superiore. Ecco Iob mostrarti a suoi tormenti immortali morto, e solo vino nella speranza, e nell'amore di DIO. S. Pietro in mezo alle catene, alle carceri, a ministri di morce, suanemente dorme, e riposa in DIO. S. Sterano vede, e gode il Paradiso nell'inferno delle sue pene. S. Lorenzo, come se susse Attore di comica, e non di tragica scepa; in mezo a' suoi martori orribili, e atti a fare arricciare alla Morce i capelli, burla col Tiranno, e prede a giuoco i fuoi strazi, e le samme. Il Serasico Archimandrita con lieto aspetto, e cuor costante, voita le fi alle a terori, a sustanze, a parenti; piglia bando spontaneo Frank and a property of the party of the par dalla patria, e dal padre; rinega soprumanamente se steño: e in vece di palagi. dinobili compagni, di varie delizie, di molti comodi; s'incauerna fra rupi scoscese, connersa con fiere, si pasce di cibi saluatichi; e fra tante inumanistime 8 penitenre, fruisce dinina beatitudine. Acquiesce ignur Ei, & habeto pacem, & per bec babehis frustus optimos. La pace, la contenteza, la felicita, l'abbondanza di unte le cole, non si può ritrouar nel mondo, perch'è vna guerra continua, ne anche negli vomini, perche sono ricetti d'ogni miseria : adun ; in DIO dolo, come vnico pesseditore, e sommo donator d'ogni bene; stà eterna la deificazion dell'anima nostra; stà immensa la pieneza di tutte le grazie. Le belleze di Valti, di Sufanna, di Betsabèa, di Giuseppo, quanti disturbi , e disonori , e rouine multiplicarono a gl'infelici? La forteza di Sansone, la sapienza di Salamone, l'autorita di Aman, il regno di Saul, la potenza di Nabucdonolor, non si riuoltarono in lagrimosi, e misereuoli successi? Tutte l'esaltazioni ymane, se non s'indirizano alla gloria del Creatore, sempre infallibilmente al corso della felicità nostra si fanno vie trasuersali, e del nostro beatissimo Obbietto difiniarrici. Adunque l'anima nostra non presuma di gloriarsi, comestolta nelle pompe mondane, ma in DIO; ne di godere, come superba, in se ftessa ma in DIO. Il monte Olimpo, e Ato alzano la sommita così al cielo vicina, che non è fottoposta ne a piogge, ne a venti, ne a neui, ne a sulmini. Torreggiano anche Atlante, e il Caucalo fino alle stelle; ma d'ogn'intorno tra l'occano di ghiaccio i torrenti, l'aria nunolofa in perpetua notre vi coua; le piante di gielo incrostate; il dorso per tutto neuoso, di macigni, di bal/i s'inorridisce; gli aquilmi, e gli austri di turbini, e di procelle armati vi fanno continua guerra. Tali sono gli amici, e i nimici di DIO. Quelli, pacifici nelle discordie, vinili nelle perfecuzioni, pazienti nelle miserie, giubilanti nelle pene, intrepidi nella morte: l'anima loro come albergatiice del Sommo Bene, affanni, detrimenti, cruciati come beata non sente, e non conosce, e non teme. Questi all'incontro fra dolori, e solpiri, e cupidità, e pianti, e sdegni, e lamen-

ei, e alterigie, e passioni, e libidini, e inuidie, e surori, e disperazioni, or vilipesi, or danneggiati, or assisti, ora vecisi, persecutori di altri, agitatori de'llor propri mali, come in agone infernale tengouo l'anima, e il corpo sempremazi crauagliato, sempre mai tormentato. Quelli spera no sicuri nella missericottia, e s'acquietano lieti nella protezione di DIO. Questi pauentano ira implacabile giudizio rieidissimo, pene eterne. A gli vni, e a gli altri auuerra bene più che non credono, e niale più che non temono, contoirme a i meriti loro. Quod timetim pius, veniei super eum: desiderium suum iusti dabitur: per grazia, e benigniti di (SESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Purgatorio. Cossumi veri di seppellire. Sepoltura, e sua pieta. Desunti, e lor sufiragi.

#### XVII.

Numanità più che ferina, anzi alle stesse fiere insolita, e orribile; vedere vn sin carillimo consanguinco, sientare in prigione, o morirsi di fame, o arder nel filoro, e in tanto biloguo i lognario; e in tanto periglio abbandimerto, e in 6 milerabil calatair, încru relire ancora contro di lui. Simil ficrera e la nostra, quando all'imme del Pergainno fiamo numer di pretà, e anari di infragio. L'ancres Superfiziene, vaneggrando; che la Luna fulla nella fira ecclure da i migra del suo time, e della fira fede turbira; con sonori Arumenti, e con taci accele aimana, e confolana quel fuo doloro fo inforcanio. Il popoi reacle faracosi barbaro che all'anime de finoi parenri feminiaze della l'ifon beantica menoriare nelle purganue formeta non folo fi moftrera ingrato di futti dio fi nitoale, na con perperna obbinione, e con parole talor derione farà incentazione delle lor fiamme? Non è moftro di befinalità più enorme, più orrendo, qual e un'vomo, va Criffiano, va figliuolo; il quale ne i tormenti continue, e tra le maria alla morte ritore la vira, e la leatinume de fuoi generario quando può la restura con muonere alla henenolenza, alla compaffione, il giorame mo el an mi più dispetati verso la li ecce loro. Sepolerali rivi con entente più toffe, a bellic che a vomini; frequentauano gli diamere nazioni. Alemo electari ha me i definiti loro fi deuor auno; ilcuni gli aliondati no in fitti una materi del datano in pafto a ili vecelli, a i cani, a i peto altri lo ceneri de diarri i dueri frare mano al vento. Non è più detellabile attri ci al moltra rener nelle fanci nell'interno in mezo a violentificatione di moltra renerali france dell'interno in mezo a violentificatione della dell mi incendi funt alcona memorie di facta proposazione, l'anime de' nollci paf-(21) ? O spiroto di bera, e cuor di scoglio ben'a color, nel cui ferreo petto non a forra di pieta ne li partotela, ni la milericor dia, ne la religione. I minico è communerature di tiuti , chi non è amico de' fuoi . La natura fubito nati ci fa per obbligo a l'IO- al ra dio, alla madre, alla patria zelanti , e deuoti . La imimetti comin i fuoi morti è repopuante a i procetti dinni, odiofa alla carità vinana, titannica ver'o la patria eleffe; la quale di mi attania a DIO giuffamente fi ducle che in fillo di finen , per noftra fillonia ficno è fighiodi fuoi cosi trattennoi . Se gi'idolari areano in fomma venerazione la fepoliura,, 6 filmanda varat onde, transchede, efiliate l'anime de corpi interolti : e fe gli flesi celebranano eli anniversari, per caro, e pio munoriale de pli amici, e parenti già morti, perche noi Cristiani con preci, e oblazioni cominue o al-



da gli stessi Gentili, i quali non aueano certa credenza di resurrezione, e vero 19 lume di sede. Noi dunque con più stretta giustizia siamo a questo sussidio catatatuo tenuti, quanto è superiore l'Euangelio alla idolatria, per grazia, e be-

nignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefatlore.

Impietà contro i Defunti ; ingratitudine, e gastigo di questi empi. Perillo ; Antigono, e cast loro.

### XVIII.

Etillo inuentore di vn'altra morte, formò vn toro di bronzo: dentro s'imprigionanano i malfattori; e fotto s'accendenan le fiamme : il tormento era tanto piu immenso quanto piu era stentato; sicche si moriua più volte non fi potendo morire alla prima. Muggina con le stridu. lamentose de' tormentati. L'animale stesso per l'angoscia, e per la pieta pareua stillare dal dorso di bronzo sudor di sangue, e da gli occhi di ferro vmore di pianto. L'iniquo Maestro lo presento in dono al tiranno Falande; il quale (contr'al coffinme della tirannide ) giullo, e pictofo, vi condanno dentro prima l'artefice a prouar la pena, e riccuer il premio dell'arte. Archirettore di più incomparabil supplizio e cului, che denero all'ardente Mongibello dell'anime in fira il martoro, e allunga il tempo del martori re a iluoi a; penati de funti. Quini a tutte l'ore miseramente gridano; Miseremini mer, mijeremini mei, saltem vos amics mei; quia manus Domini tengis me. Quare persequimini me ficus DEVS, & carnibus meissaturamini. Cosa nelsuna puo cagionare in DIO inimicizia, ne salegno, se non il peccato; il quale tauto è contrarissimo alla sua Maesta, che al proprio VNICENITO por ator solamente delle altrui pene gia non perdono la morte, e morte atrocissima. Or tu cristiano alcrettanto ch'e DIO contr'al peccato, sei nimico, e tormentatore dell'animo que, dalle quali al ricenneo, e l'effere, e benenolenea, e grandeza, e innumerabili benefizi. E non t'annedi, che mentre fenza vsar compassione, e salute al tuo beneficatore, vai deuorando la roba fua, cioe sbranando le carni fue; eu farai col retto di ardere, nuovo l'erillo, in quel fivo flesso, che en accendi, e nel mo incendio il mantieni, e l'accreferalirm? Non fei legittimo pofseditore, ma singumario ladrone di quelle riccheze, che tu con danno, e strazio del primo padroneti godl. Se c'e DIO, per inseparalul conteguenza egli e giusto; e giusto, per suo debito egli dee rigidamente rimisurare alla tua crudelta quelle penali miserie, che tua torto a contra gli altri di gii esacerbate. Il non ci penfi, e noa te ne fai scrupolo, du morte all'anime de' tuoi genitori sin vect di connertire a folleuamento de' lor mali voa minima particella di tutto quello . che ti anno donato ? Qui subtrabu aliquid a patre suo, & a matre et deut hot non effe peccatum, particeps hamitide eff. Quelle burhanzo de' turi benni, que' tuoi lamenti con rimbondendi, quelle siperstizioni de gli apparati, delle mestizie, delle condoglienze, che giouano a i poneri morti? I debiti loro alla Cuufizia superiore non si posiono sodistare con questi vanif-simi pagamenti. Apparie alla ma fre vii siglinolo, che di loncaro segiona. con vilo mello, e rardiffuno palso vna compagnia di altri giottari, c, e leggieri, e giablianci camminanano mnanci. A lei richiedendone la cagione, mo-Aro il fuo vettimento effer quali vi nugolo gonho, e carico d'acque, onde ve-H 2 mina



Stoltizia de' testatori. Iniquità de gli eredi. Esito della roba lasciata. Elemosina. Carità.

## XVIIII.

Valunque a le stesso è auaro, e micidiale ; a qual'altro dunq; potrà effer amica la vita sua, o miserabil la morte ? Se il padre annoso di arricchire i figliuoli, piu follecito procurator del mondo, che zelante annocaco della propria salute; non a intesa la mente, non à preparate l'opere a santilicar con le benedizioni celesti l'anima sua, mentre che postedea libero l'arbitrio, e ageuole il potere; certamente ne la giustizia, ne la misericordia mouera DIO, ne la carita vinana inclinera i parenti a somenti lo di alcun benchizio spirituale. L'antichissima età osseruaua 1 notal confuetudme di accompagnar nel sepolero oro, e argento insieme con l'istesso desimto: così la roba dell'anaro, e dell'empio vien sotteriata seco nel baratro; one: o deposta y resto a morti conciossiache niente profitta a colui; e i fuccessori, viui solamente a i loro interessi, e morti alla pieta del benefattore comunemente si veggono. Con tutto co noi con inganni rubiamo, con violenza vsurpiame, con omicidio all'affiniamo il compagno; per sola pazia di far ricchi, e grandigli estdi, anzi i nollri nimici, a noi medefimi inuidiando l'eterno bene, all'anna nostra portando odio, e offesa talmente, che alcuni vemuti all'effinzion del lume vitale, estinti d'ogn'intellezione ( nol posso espri-mere per l'orrore ) talor a persuasione alemi, talor a forza lasciano poco, anzi nicite a suffragin de la lor vita futura . Qui fibi muidet , mbil est ille nequius: 3 3 bac re ditto est malitue illius : & si benefecerit, ignoranter, e non volens facis, & in. avuifilmo manufestat matinam suam. Questo spir to così difentato, così danno-so permette la giustifilma Ira di DIO in quelli, che anno accumulate riccheze con la distatione delle pouere fami ple : che vna sentilla d'autore non anno giammai auta verso la Flemosna, che nel cuore, quas anuelenato midio anno sempre couace i dire espressiuamente) vona di mortiferi penaeri, e nutrite fempre a co io mille leclerateze, o mille leclerati ferpenti? È in vero i peccati fono serpenti, che vecidono il receatore, trafiggiono il prossimo, appuzano il cielo. S'anune na l'insquo a morite i parenti, quali anoltoi sopra il cadaneso, intorno gli tianno pronti, e famelicia dei redar la sua roba. Piangono glio cchi , e ride il cuore. Promeile, e giuramenti anuilupoano con ferma deln er zione di elequire fol tanto quello, che a forza di fiti dall'imperio delle leggi, e dalla potenza del Foro fara lor comandato. Muore collin, y voto di mettro sopracerrece di pecesti: e in quella maniera che le dodici Tauole fafit, la terra fi ripiglia le spoglie corporee, il mondo le pompe, gli credi le sa-enlea DIO, o il demonio l'anima. Allora infidi gli anteri ingrati i paren-ni agni benestato in oblio ogni lascio in abusione; ogni spela in protopopee mondane, ogni entrata in bische, in luttureggiamenti, in estique a unta di ann inparmi, e auarizie, e rapine, e impieta, che il testatore a suo danno, e diletto altruia efer chate in tefaurizare . Qui aceruat ex animo suo iniuffe , algi 9 congregar, or in bonis illius, ahusluxuriabitur. La prouida coniettura e fimile a 3 vna proiezia: ma che bilegnano le diligenze conietturali done la esperienza in facto stello si dimostra il successo? Se tutto il giorno (cola che non si può g

前以上外の日本日本の一日本日之人と 本日 二日



63

dicanti morti di fame, condennati gl'innocenti, gl'inferiori tiranneggiati. Allora contr'all'ira diuna ti saranno scudo i figliuoli, i nipoti, le riccheze, le potenze terrene? Vuoi ricoprire il fetore, e la mostruosità delle, tue sceleraggini, seche il tremendo Giudice non ahomini, e non diseacci la tua presenza dal sino rigido aspetto è Comparisci dinanzia lui sotto il manto della Carità: perocche questa può mitigare, e (siami lecito dire) animaliare, e corrompere la Giulizia di DIO. Ante omnia autem mutuam in volvimetipsi charitatem sontinuam babentes, quia charitas operit multitudinem peccatorum. I titte le virtu cristiane son figliuole di DIO, ma questa e la primogenita, regina del Cielo, imperatrice del mondo, Madre de gli vomini dispensatrice di tutti i tesori celesti, per grazia, e qenignità di GESV CIRSTO: il quale col PADRE, e co lo SPIRITO Santo, è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

## Orazione di un penitente, a CRISTO.

### XX.

Naudito litigio, tremendo giudizio. Io reo, d'infiniti peccati conuinto col testimonio della terra, e del cielo, dinanzi a TE contro di te voglio muoner lite, benche tu sij mie Signore vnico, e Giudice santissimo. Incanco lo misappello affolucamente dall'ira della tua giustizia all'equità della ma misericordia. In prima tu mi opponi d'auer creato l'Vninerso, tutto rivieno di vari diletti, di continui frutti, d'innumerabili beni per me:la doue io sempre ò intelo, & operato di ritorcere tutti questi gran benefici a uno oltrag-gio, a tua o, ela. Questo è vero: ma TV SEI MOR IO PER ME. Ancora mi accusi, che anendomi non pure della creazione vinana degnato, ma della immagine tha dinina prinilegiato i mi abbi feorto impiegar l'opera delle tue mani continuamente nel feruirio del tuo, e mio intinico, e distormare la titafembianza nelle enormità de' peccati. Verita infallibile: ma TV SEL MOR-TO PER ME. Ti lane ti eziandio, che i doni facci, e le doti dell'anno, che fono tutti gratuiti, e lingulariffini fauori tuot, fieno stati con tante indignita, e tante contaminazioni da me del proprio onor degradati: non conoscendo me, quanto io ha viles non riconolcendo te, quanto tu hi benefice nrillimo , facendo io danno ame flesso, e difonore alla tua Maesta: sicche questa mia piandi peccati, non feme di virtu euangeliche; fempre inatidità nel bene, e in essa cutti i germogli de' vizi innesta i, e cretciui. Verissimo e il tutto, ina IV SEI MORIO PER ME. Apprelia tu mi ricordi quane volte mi ai conferuata la roba, la liberta, la vita, la reputazione, l'imma contro il mondo, e gli animali, e gli vomini, e i demoni; an en domi sempremai apprestato ne' timori il confictio, ne'p erigli l'ainto, nelle milerie il religio, nelle disperazioni l'esalcamento: e che io all'incontro infin gli anni della discrizione ò principiati dall'off fa dinina; imitatore de'vizi autichi, innentore di nuone steleratere diffenfore de' malchzi miei, e d'altrui, non pensando mai, ch'io son mortale di vita; non mi curando punto, ch'io fon morto di grazia. Quella è vo accusa più che verissima; io lo so, e nol nego: ma TV SEI MORTO PER ME. Similmente a gran voce tu esclami contro di me, che auendomi scritto col sangue tuo nel real primit gio della tua REDENZIONE, e infinite volte affuntomi all'altissimo Conuito de gli Angeli; con tutto ciò in vece di tener memoria, e



faluum faciet populum suum a peccaiis eorum. Sieno dunque auuocati della mia causa, e rimoderatori della tua giuttizia; la tua Passione, il tuo Nome, il tuo Euangelio, la Madre tua; prima che mi condanni all'inferno; e il tatto mi si conceda folamente per tua grazia, e benignità, GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, sei mio vnico DIO, e saluatore, e Benefattore.

Sobrietà. Crapula. Persone, Leggi, Detti appartenenti a questo suggetto. Sanita. Digiuno.

Obrietà è madre di tutte le virtu fecondissima. Questa partorisce la fanita, la prudenza, la dottrina, la antita: di bene in meglio va felicitando sempre i beni della sortuna, del corpo, dell'amino, e dello Ipirito. La crapula deuora le nostre riccheze, accresce il prezo ai cibi, versa tutti i danari entro le voragini dell'arte medecinale; in somma ella ci rende in breue o poueri, o infermi, o stroppiati, o morti. Se la Natura prudentemente a queste delicateze a contrapposto il luogo angustissimo, qual'è il ventre; il gusto momentaneo, ch'è l'assorbimento del boccone, lunghi, vari, e molti i danni, che ognor ci tranagliano: se il corpo tanto si ciba, e si sazia di pouere vinande, quanto di preziose delizie; a che fine viruperarci con l'elempio di Filosseno, e di Melantio, e di Pitillo; le cui golosse ridicolose, e disorbitanti non par lecito di mentouare ?a che fine ammazarci, competendo con Milone con Astidamante, con alcuni altri fimili, tanto immensi diluuiatori, che il tricorpore Geriene, e il centimano Briareo meno voraci, e meno infaziabili erano in paragone di effi. A Dionigi Fracleotto la graffiffima corpulcinza impediua la respirazione; alla quale poi bisognaua con aghi lunghi aprir la firada, in varie parti del corpo confitti. Quale stolto vorrebbe quanto cra collui, estere inutile, e miscio, e increscenole a se, e a gli altri così dolorosamente? N'en ci a mandati qua l'eterna Prouidenza, percl'enoi terminia-mo a guisa di bessie il fine del Bene insinito nelle ignobilissi me cure del ventre, il quale deu'essere passura di vermini: anche non ci è data la roba, perche all vso della famiglia, e alla carità de' poueri noi la vsur; ian o, ritorcendola in abuso di briact eze, di golosissime intemperanze, di estern ini corporali, 🐱 spirituali. Perche dee l'vom darsi in preda così a questa fiera, che la roba, la fanita, la mente, l'anima ci diffir a, ci annelena, e ci estingue? O gesti ero ci, seppellir la vita nel sonno, as puzare di rutti, e di vino, e di pes ilenti fiati i cir-custanti, miouere a stomaco, a sdegno, a odio la gente co' vomiti; balbettar con le parole, bamboleggiar co' fatti; farsi ridicoloso, e selectrocuole altrui. Se quelle igne minie si contuneono a giouani, a vecel i.a Cristiani, a vemini profel ori di n odestia, denobilità, di sauieza, sia giudice l'illet o reo. A Demosiene l'acqua serui per vino. I ompeo Magno essendo infermo rifintò vi cibo di gran costo, benel e salutifero al suo male. E paminonda sanossis no Capitano, muitare a cena e rimirando la cena esser satta y n n agnisse sussissio bancherto, subito si parti; giudicando esfere incompatibile forteza d'animo, e lauteza di cibi. Agefilao, auendo alcuni popoli corteleggiato verfo l'efercito fuo con grande al bondanza di vettouzglie gentili, e squisite; riferbando alla ne- 10 cessita del vitto militare solamente la farina, a vil si mi serui distribui tutto il resto, astinche le deliziote vinande non inicii miniscio, e sucruassicio la virtù



MORALI. operazioni loro. Non può l'anima lvolare al Cielo, ne contemplare DIO; mentre che dal cibo aggrauata, e nel vino ebria quaggiù se ne giace. Non est 27 enim regnum DEl esca, & potus; sed iustitia, & pax, & gaudium in SPIRITV San-Ho: qui enim in boc seruit CHRISTO, places DEO, & probatus est hominibus. Non puoi goder la giuftizia dell'Euangelio, ne la pace dell'animo,ne il gaudio dello Si IRITO Santo; mentre tu peggio d'vn Epicuro nella fogna della gola, e nella sentina del ventre riponi il tuo fine, e il tuo bene. Studio quotidiano de gli Agrigentini era di metter tauola in diffolita burbanza: Empedocle mot- 2\$ teggiando gli trafiffe, che s'affrettanano a trangugiarficio che auenano, come se il di seguente douesser morire. Più acerbo elaggeramento sarebbe contr'vu Cristiano; il quale tenendo vita di Sardanapalo mericasse questa pubblica infamazione, che di giorno in giorno tale vinelle per morir presto in eterno. Ci- 29 bram dunque il corpo in mantenimenes, non in diffruggimento dell'anime, sommunitriamogli quanto n'a di bisogoo, non quanto n'a voglia,non facendo violenza alla natura, sopraggranandola a morte. Noli propier escam destruere 30 opus DEI. Il demonio con questa macchina diede il gualto alla innocenza, e la morte alla immortalità de postri Brimogenitori; onde alla sine postia espugno tuato il mondo. Or confidera quanto e mertifero quello vicio, quanto importante il pericolo: confidera eziandio quan o necellario il rimedio qual'è

Intemper enza di gola. Sobrietà. Delicateze. Esercizio. Fame. Sete. Digiuno. Esempi vari di persone.

specialmente il digiuno, medicamento sanatiuo di tutti i più immedicabili affetti dell'animo nostro; per grazia, e benigniti di Gi.SV CRISTO; il quale

col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vuico DIO, e Saluatore,

#### XXII.

Forismo della Natura è, che la Sobrietà sia gusteuol'eccitatrice del- 2 la tame, e la same fuattiffimo dondimento de cibi. L'escrezio altresi allo boniaco, e alla fanta è fempre fautifimo apparecchialore di menfe. Non anno d'inque tutte le regie elleine alcuna vinanna, che più all'ami, e diletti, quinto l'alfinenza, e la fanca. All'incontro la vira. delicara, e oziola, nanfeame di ripieneza, mangia con violenza, affapora con infipi leza cioche l'arte può, e la pre, arare. Dario, e Artalerse, due Rè di l'erfia; ridocti dalla guerta in mileta necessità, benuero estremaniente assetati, acqua to, bida, e para da e giuratono di non aucre giammai gullaro alcun vino al par diquella previolo, egiocondo. A Tolomeo Re dell' guro, peregrinante, callimato, fu reila formeta lontavanza de fuoi carriaggi, vii pane abbiette accommedato, il quale afternio celi effereli varitto l'ambroha di Gione, Teodofio Ir per urare nal calo della cucciagione condotto alla cella d'yn romito, nancio; ane ficco ini nto nell'ac to, e nell'olio,e l'antepofe al più fuperlo comino che e i ausse mai apparecchiato il pasazo reale. I cenare Rè, nell'impred, e ner'a pli si rabi su cultretto a prender cibo, e sonno, come vid foldato ordinario ; dal male accidente gli foj rabbondo tant'inq enfata dolceza, che u atc li f. mille fine il suo ane celsore, il quale aueste a gli l gizi l'an-cca moderanza del viucre allaigasa in propose del catezzo, della vinana vita corruttele i emperatifime. Le me maledizioni, a perpe no documento de

Pro-

ED.

MIG-

vode

THE .

XIII.

-1,

In

20

et.

pol.

1

637

山山

11-

e Benefattore.



tà nostra così vilmente, che il corpo sia il gnidatore dello spirito, ne che il vetre sia il dominatore della ragione. La golosica e la radice, e il germogliaméto ditutti i peccati. Il ventre e il natural domicino de gli spiriti immondi. Egli sempre chiede, sempre abbaia, sempre smania per intligazione de' suoi tartarci abitanti. Vuoi purificar questa pestifera tana, e scacciarne le sue impurissime bestie? Quiui in luogo della crapula introduci il digiuno. Questo rasserona la mente, diradica i vizi, ammortifee i veleni delle tentazioni, siccome vn'acre, e amara medicina fa contra i vermini del corpo, e vna triaca in- 10 contro a i cibi auuclenati. Questo all'anima forma, e distende l'alie, e rinforza il volo verso il regno celeste. Egli è il nutrimento, anzi il conuito dell'a-nima, la quale mentre digiuna, diuiene vn'Angelo; essendo l'eterno cibo de gli Angeli folamente la beatissima speculazione di quello infinito ENTE; il quale solo è il tutto, e solo il tutto crea, contiene, vede, intende, opera, signoreggia, e gouerna. All'altissima eleuazione di tanta, e tal Maesta ci guida, e c'inalza il digiuno, per grazia, e benignita di GESV CRISTO: il quale col PADRE, econ lo SPIRITO Santo è nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Temperanza. Intemperanza. Digiuno. Sapienza nimica della Crapula. Esempi d'vomini, e d'animali.

#### XXIII.

Erpetuo bando à la Intemperanza dall'Accademie della Sapienza: perocche differenti configli, e immici costumi fono sempre tra il ventre, fighuol della terra, e l'intelietto altinolante. Anima fobria e fapientillima, e corpo carnolo non genera senti eleuati; non altrimenti, che vn vafo pieno, rende il rimbombo roco, e mutolo; e il Sole anni uolato dall'aria, non può risplendere, e l'occhio per vizio di panno intorno addenfato, ingrolla la vista i milmente il ceruello dall'ynnda, e fumota crapula foflocato non può germogliare spiriti acuti, e ingegnoss. L'ore matutine quanto alle speculazioni, rispetto al contemperamento de' sens, e alla sereni adella mente son'oppurtune? Il clima, il cibo, il sangue grosso samo gl'ingegni orcusi, e gli vom instolidi. Gli animali quanto maggiori di corpo, tanto inseriori di assuzia, e d'ingegno a gli altri. La pouerta, perche ne' continui distemperamenti del viuere non si attusta, ne si corrompe, da ciascuno e simuta, e riconosonta per innentrice dell'arti, e madre delle scienze. Vlisse, la cui person. presso i poeti si celebra per simbolo di prudenza, non s'imbessi siccome i copagni in vinporco, il quale fi allegoriza per animo golofo, e impuro, non effendo la golofica per diffinizion morale altro, che sordida irrazionalica. La sa-pienza di Salamone imparo nella idoiatria; conciossache la vita oziosa, e lemense splendide ne portano simili sienesie. A Daniele, carssuor compagni fur donate intelligenze di secreti, e di misteri profon li ; perocene anteposero Rersh, e vili apparecchi a conniti di tutte le più rare vinande, riguardenoli, e prodighi Moife affunto al grado di ragionar con la VIIA eterna di cofimmortali, vine quaranta giorni d giuno di ogni alimento mortale. Il Coro de'nollri facri Dottori, di tutte le discipline, d'ogni valore, d'ogni merito, supersore alla dottiffima Atene, Museo del mondo; nello studio della Temperauza rassino principalmente i suoi scritti, sicche lo SPIKIIO gli detto, e il

47-

30

572

.



la fame, e la fete si può dire vna claugnazione senza guerra, vna vittoria le iza sangue. Se desideriamo di abbatter l'inferno, e di son giogare i Sopraccapi de' vizi; cominciamo a domare il corpo con le altinenze: allora la superbia del fenso, la signoria del peccato, la fortificazion di Lucilero, viocidienti, e vinili soggiaceranno perpecuamente alle sacre leggi dell'Euangelio, per grazia, e henignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

## Esercizio spirituale, e corporale. Cristiano vero. Digiuno. Intemperanza. Tribolazioni.

## XXIIII.

Sercizio è vtilissimo, e necessario a tutte l'arti, a tutte l'età, e a tutte le condizioni de gli vomini. Quetto in guerra fa i foldati arditi e pronti all'armi, e acquista la vittoria più che la gagliardeza. Ciro tenena le genei d'arme lempre digiune finche non aueilero in alcuno eserciramento prima sudatos sicche il sudore doucua essere il merito del mangiare. Nobilishimi imperatori, come Ale landro M. Aureliano, Massimino, il Caracal.a, Agesilao, con assidui studi non pur di fat che, ma di premi, abbondanti efercitauano la foldatesca, e con quella se stessiancora. Qualungi virtu dell'animo, se non è posta in opera; mue le, e ingloriosa rimane. Sei Cristiano di fede, e non di fatti? Il solo nome non ti fa differente da vn pagano. Quid proderit fratres mei, si stidem quis dieat se babere; opera autem non babeat? Nunquid poterit si les saluare eum? Vin cors o vino le non opera mai niente, sara veraméte vn cadavero. Morta e la rede nostra, se in atto non faccciamo esperienza. degna di esta. Non altrimenti che la guerra, e non la pace, a i gran capitani adorna la gloria, e accresce i trionsi, e muone i prodi guerrieri principalmente a riporre nel valor la speranza, nella spada la liberta, nella vittoria la salute: cosi la milizia Cristiana i fedeli di CRISTO esperimenta, glorifica, eternu-folamente nelle angolce del corpo, nelle passioni dell'animo,ne' martiri, nella pazienza, nella perdita della roba, nel detrimento della fama, nelle perfecuzioni de gli amici ingratissimi, nella sorte resistenza del tenso. I tribolati, e pazienti sono i generosi esercitatori della virtù Euangelica, e i veri imitatori di CRISTO. In omnibus exhibeamus nosmetipsos su ut DEI ministros in muita patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustijs, in plagis, in carceribus, in feditionibus, in la oribus, n vigilijs, in ieiunijs. Ma il primo autitamento de gli efercizi morali commene che fia il diginno: perocche questo rattempera, e ammorasce la sensualita, la qual'è principalissima origine di tutti i mali. Per via di limil' spurgazione l'an ma il disecca de gli vinori viziosi, e mortiferi, che sono i peccati : e per questo il digiunatore nell'agone del mondo sa gran proue contr'4 Lucitero agenolmente feappando, refistendo, persenerando, vincendo, Gli afetti fon gli frumenti che al demonie preparano la tentazione, e condu-cono a fine l'espugnantento della nostra forteza; questi dal diginno espurgati, l'autriario ci puo far quel danno, che i vno ignudo firebbe vn sanguinario si ogliatore di peregrini. Lidra per assenzare il viaggio suo di Babilinia in Gerulalem, per moiti, e diversi terrori pericolosissimo; fa vin editto di comune digiuno a cucta la fua com agma. Elia col vigore del fuo digiumo quadragenario, infaticabilmente cammina quaranta giornate alla cima del monte Oreb,

A PRINCIPAL PRINCIPAL

k.

-

吉龍

1

CA.



de' nostri eccessi, oue non è misericordia, ne solleuamento', ne termine. Perderemo la sanità, la roba, la vita, l'onore, tutto lo stato nostro; mentre vogliamo feruire a DIO, e vbbidire a i precetti suoi. Siesi vero: ma l'agricoltore i non arresta il suo faticoso lauoro per la temenza delle suture tempe se, e il nocchiero alla persidia del mare, al suror de' venti raccomanda tutte le sue mercanzie; e il soldato mette in deposito la vita sua in mano alla morte, a i nimici, all'armi mortali. Quanto più siducialmente deue il Cristiano arrischiare, e perder tutto se sessione a speranza di fare vn guadagno, immenso di contenti, e infinito di beni, e sempiterno di fruizione per grazia, e benignità di GESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nossero vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Digiuno. Piacere. Penitenza. Ira diuina.

### XXV.

Igiuno, all'anima nostra di benedizioni celesti fecondo è quello, che non è di molte, e deiiziose vinande aggranato; ne di vizi profano, e impuro. Se l'astinenza del corpo, non è dieta dell'anima, per la cui mortificazione si è instituito il digiuno; qual profitto, qual merioce ne può da lui ridondate > Percuotere indarno l'aria con l'armi, e combattimento di forfennati; nella conualescenza sfrenarsi alla crapula, è vn risanar per morire. Siffatte pazie noi anche rappresentiamo, quando con tutti i contentamenti del corpo, e con tutte le stemperanze dell'anima si digiuna. Grida la sacra Scrittura, Sanctificate ieiunium. Vedi tu, che la sustanziale forma del digiuno è la mondeza della coscienza? e che l'opposito e vn assurdo, e vna va-nità, come se tu credessi di tener le mani pulite, mentre che maneggiassi morti corrotti. Que baj tizatur a mortuo, og iterum tangit eum; quid proficit lauatio illius? set bomo qui tetunat in peccatis suis, es iterum eadem saciens; quid prosicit humiliando ses orationem ilius quis exaudieis Vinoi pel digiuno viniliarti, e nel digiuno orares. Non contaminar ne' peccati il digiuno. Perocche superba vindta mutola orazione prello l'Altissimo è quella del digiuno fra le delizie, fra i satollameti, fra le scelerateze assogato, e suanito. Chi vuol digiunar come CRISTO, si astenga di mangiar come Adamo, il quale peccando, nel cibo mangio la sua morte. Prima il Lupo si vnira la pecora per sua moglie, che il demonio voglia, o possa imparentarsi con quell'anima, che nelle sacre astinenze semplice di vitto, e pura di mente si vina. Così anche DIO non riceue per sua si ostal'anima nossra, ritrouandola immonda coucubina del dianolo. Il digiuno dunque, ficcome vna solutiua medicina sgombra di noccuoli secce lo stomaco; si fa virtu purgatina dell'anima tanto escacemente, che la rende tabernacolo di DIO, adorno di varie perfezioni Enangeliches essendo pero satto con le debite circustanze; le quali specialissimamente sono adombrate in queste quattro parole, Che, Quando, Quanto, Come. Se i cibi peccano primamente nella superstuita gustosa, e incentina. Se l'ora e dinersa dall'vso comune. Se la soncrehianza del pasto ossende la complessone. Se con voracità bestiale si mangia. Bisogna dunque digiunare come si deue, non come si vuole, per offerire a DIO ello digiuno interamente odorifero, e non dispiacenole. Ma no per tamo la fanta Chiefa intende, che il digiunante fia contro di se tanto seucro, e crudele; che mentre egli redifica l'anima, debba distruggere il corpo. No

日日の一日日本

1

神

1.0

10.

De marine De marine

coll



MORALI

facri Dottori, ne dalla crucififfion dell'istesso FIGLIVOL di DIO fiamo atterriti quanto importi la fantità, e danneggi il peccato, e vaglia la l'enitenza. Con mille presenti, e intercessioni, e vmiliamenti, e assanni ricomperiamo la perduta grazia d'vna meretrice, d'vn'amico, d'vn Potente. All'amicizia, o alla disamicizia di DIO, il quale solo, e non altri a potesta di leuarci la roba, la fanita, gli onori, la vita, ell'anima con immense afflizioni temporali, e perpetue; niuno fa reflessione alcuna pur col pensiero, non che porga satisfazion con la penitenza. Non c'è DIO? non è giusto? non e onnipotence? E noi forfe non fiam mortali? non fiamo rei? non si pone in bilancia (o tremendo cimenco) la eternità de' nostri mali, e la infinità de' nostri beni? E ogni giorno, ogni ora, ogni momento non puo dare il tratto a quetta dubbiola, e importantissima bilancia? Orsu risoluiamoci di rimetterci con quelli due pretelli nella Clemenza diuina: Si erraui, su doce me; si iniquitatem locutus sum, vitra non ad dam. Egli con la sapienza del suo FIGLIVOL c insegni la itrada celette onde i nostri errori ci anno così dilungati con la bonti del suo SPIRITO ci stabilifca perseueranti nella innocenza. Separiamoci col mezo della penitenza, dal mondo, e da noi medefimi, per riunircia DIO, e stare in eterno con DIO, per imparadifare l'anima nostra con DIO; per grazia, se benignie di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Vestimenti pomposi . I sempi accomodati . Penitenza .

## XXVI.

Estimento al corpo e tauto conueniente, che la Onesta lo richiede, la natura lo vuole, e la necessita lo comanda. Ma l'ornamento pomposo e vn prodigio di gran pazia, e di poco valore. L'animo ignobile appenice d'illustrarsi con l'abbellimento del corpo; e il corpo desorme procura d'illengiadrirsi con le pompe. Anche i sepoleri sanno gian mostra di esteriori magnificenze, con ricos rendo le interne orribelita loro. Dall'altra parte quelli, che per le regie doti dell'animo si pregiano d'essere immortali di nome, e divini di opere, sdegnano di tarfi altrui con quelli immi di vanagloria apparenti. Il Sole da pianera nelluno, el'oro da mun'altro metallo ricerca, ne cura fregi d'onore; effendo essi della propria gloria cutauro augusti, che senza il loro splendore niuna cosa, niuno artifizio si vede bello, ne raspuarde-nole. Per la qual cosa i sanciulli, e anche le donne, i capi de' quali per lo piu di ecruello vaneggiano, con affettatete di varie ornature s'in liuriano d'ingradire apprello la gente. Apelle a vn suo discepolo, che aucua dipinta Flena, pempeggiante di gemme, e d'oro; attribui quella lode ironicamente; lui a ragione aver così ricca effigiata colei, non aliendo fapito artifiziofa dilinearla. Cost ancora costoro lasciando mentro, e ponero di vistu l'animo, ripongono tutto la fludio di render con vilifimi pregi ipettabile il corpo, fatti da loci ate finnigliantissimi a gl'Istrioni delle tragedie, i quali con manti teali apparente, mente si appresentano al popolo quali essi veramente non sono. In vestitu ne glorieris voquam. Lecoragione sortissima. Omnis caro senum, es omnis gloriamenti quassi st i agri. A che i roposito addobbare questi nostri se oteri ancienti? e inorare, e inostrare questo sacco di fieno e inimortalare la gloria nostra con

HELCHON WEST

80

京都の食の食品をおとれるのであるのであるのであるとなるのであるのである。



M 0 R 1 LI. fima tempera, non di fastose ornateze franchezgia il foldato: l'animacziandio ben temperata con la fineza Euangelica, e non con l'abufo mondano, mostra di se gran prodese nella milizia morale. Hara su si oculato, prosetta, che vi ro profetico Euangelista si può nominare: questi le sue membra vestiua di sacco. Elia con inuidia della Natura, con isdegno della Morte sopra va carro fiammeggiante di faoco fu già rapito da terra, e ora immortale per miracolo al mondo si serba: questi era Zona pellicea accinstus renibus. S. Giouan Batista, a 11 cui dal fantissimo Incoronatore de' Santi su donata la prerogativa della maggior sandt i ira gli altri vomini: questi Eras vestitus pilis Cameli, & Zona pellices 12 circa lumbos eius. Ora dunque se a questi Diletti di DIO1 saccin, le pelli, i cilici ricopi mano, anzi masprimano le carni così orridamente; noi per innumerabili eccessi a DIO fatti nimici douremmo sopra le spine dormendo, giachi d'interne punte armati vestendo, fin'alla morte martirizar questo corpo. DIO come ricopri la nudita di Adamo dopo il peccato? Fecis quoque Dominus DEVS 13 Ada, y ox re eius tunicas pelliceas, o industeos. Se vogliamo gratificarci a DIO come penitenti, vsiamo panni di penitenza, e non di fasto apparenti. Fratelli co attentissime orecchie raccogliete questo buon documento, Chi non punisce con la penitenza il peccato, morra impenitente ne' fuoi peccati; e chi delicatamente a se stesso perdona, ageuolmente al perdono ritroua inesorabile DIO. Est. tremendi pericoli mille, e mille fiate in parole, e in fatti ci annunzia, e minaccia la Sacra Scrittura. Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis vestrus. Autio- 14 co esterminatore del popolo Ebreo, e profauatore del Tempio Ierosolimitano 15 ( estendo l'anima vicina ormai a scoppiargli del petto ) sacca giuramenti, voti di teli citare i Giudei, arricchire il tempio, adorare il vero DIO. Ma la sua inueterata maluagità ritrouò sorda la Misericordia, e vendicatiua la Giustizia; ond'egli spiro l'anima fra le braccia al diauolo. Se DIO è giusto, e noi incorrigibili, il medefimo caso atrocissimo soprastera ineuitabile anche a noi, o per morte subuana, o per prinazione de' Sagramenti, o per inabilità di contrizione: Da così estrema rouina la Mente superna, riguardatrice più della sua pietà, che de' nostri demeriti, ciabbia nell'eternità sua predestinati; liberi dal peccato, e affoluti dall'Inferno, per grazia, ebenignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.



Belleza.

心理のなかの

Belleza. Lisci. Ornamenti. Vmiltà. Sagramenti abusati.

## XXVII.

Elleza fenza grazia è vn amo fenz'esca : perocche la grazia partorisce l'amore; e l'amore il desiderio. Ma incomparabil belleza e quella, che nel suo amore mirabilmente alletta il cuore di DIO, l'animo de' buoni, e la mente de' saui: perocche belleza senza virtù, e come vna pianta fiorita, e non fruttifera: e però come diletto profano a gli vomini bestiali solamente aggradisce. Questi vagheggiano l'ombra del bello; quegli altri ammirano la periezione di questo dono; che nella modestia, nella pudicizia, nella castità singularmente risplende. Queste virta son l'vnico decoro, e la vera belta delle donne, le quali si fanno al mondo più celebri per la buona fama, che per la bella faccia. È che vale vna donna, che fia vna idea di belleze nel viso, e vua sentina di vizi nell'anima? Gli enormi costiumi peggio che il fango rendono ad altrui spiacetiole, e abbietto ciò che di fuori apparisce nel volto, e ne' vestimenti amabile, e riguardeuole. Verissimamente la vita di lisci, di frenelli, di strebbiateze, e di altri suergognamenti suor della condizione vimana trasfigurata, eziandio nelle meretrici fi mostra vitupereuole, a gli stessi mondani pare un segnale più di pazia, che un atto di commendazione. All'incontro alcuna persona, in cui ne la natura;, ne l'arte, ne la fortuna abbiano fatti sfoggi ne di vagheza, ne di acconciature, ne di arricchimenti; fe la vergogna le colorisce il sembiante, se l'onestà le adorna i costumi, se la moderanza le accresce reputazione al vestire; conuerte in se tutti gli occhi, e i cuori, e gli encomi, non altrimenti che se susse vn Nume disceso dal Cielo, per vn legislatore de gli vomini fatti animali. Filosofano, che la Belleza sia vnaperfezione del tutto, composta dalla proporzion della quantità, dal temperamento della qualità, e dall'ordine delle parti. Ora con qual verita si può intitolar belleza la nostra, se il Tutto formale (dico l'anima) è mostruoso per la sconceza, e disformità delle sue operazioni, di virtu fatte vizi; e per la disfigurazion delle parti corporee, di natura trasformate in arte? Chi nominerà bello vu viso dipinto, fregiato, e screziato? Come sarà bello vu corpo, che sia di vestiti diuersi, e molti, fatto som ere; e per catene, smaniglie, anelli (tutti lacci del demonio) satto prigiene > Se DIO è sormatore della Natura, e la Natura è maestra dell'Arte; qual presunzione, qual pazia c'inquieta e ci suergogna di riformar con artifizi sciocchi il magisterò di DIO, e di soprusare la inaggioranza della Natura? I magisfrati alle accuse delle possessioni turbate sanno giustizia: il Giudizio diuino lascerà impunita la nostra arrogaza di auer bene spesso del proprio stato rimossa, e alterata la sua fattura? Qual pittore ardirebbe di accostare il pennello a vna figura d'Apelle, impersetta per caso di morte, o magagnata per ossesa di tempo? E il Cristiano non arrostisce di farsi Aristarco alla Sapienza dinina, contaminando impertinentemente l'ope-8 re sue? Se alcuna persona è bella, perche vuol ritoccare a sproposito la sua. helleza? Se anco è brutta, come potra falseggiare altrui le visibili sue satteze? l'erche studia d'esser quel che ella non può essere? E se dispiace a se stessa, come potra piacere ad altrui? Questo è vn'adulterio pessimo; conciossiache si adultera la Natura, perch'è profanata dall'Arte. Si adultera la Pudicizin, perche

pudicizia, arte del diauolo, destruzione dell'anima; dimostra la persona, satta mancipio del mondo anzi che amante di DIO, mentr'ella d'oro, e d'argento, e di perse risplende; e l'anima, pouera, e ignuda se ne stia di cristiane virtù: di poi muori, e companisci dinanzi a CRISTO, e baldanzosamente domandagli eterna retribuzione d'auerlo imitato ne' tuoi costumi. Dinanzi a lui tu sarai spettacolo del tuo aspetto lisciato; de' capelli inanellati; del collo, delle mani, delle dita nobilmente accerchiate di collane, di maniglie, di anella; ti scoprirai co' delicati, e ricchi vestiti va Adone, vna ninta. Egli all'incontro ti rappresenterà la ua faccia di sputi, e di situidi ssiguiata; lachioma di sangue aspersa; i piedi, e le mani consitte: le spalle cariche d'vina croce; i vestimenti vulgari, e logori. O insensate, o disorbitantissime antipatie fra CRISTO, ei Cristiani. L'Amor diuino, suaussimo accordatore de' cuori dal vero Bene discordi, si degni al santo Euangelio di contemperare in perpetuo i nostri disordinatissimi attetti; per grazia, e benignità di GESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo, è nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Belleza pudica, e impudica. Adornamenti femminili.

#### XXVIII.

Dornamento splendidissimo, e belleza inessabile, oue riman vinta l'Arte, e stupida la Natura è il decoro delle virtu cristiane. Questa vagheza e tanto amabile, tanto potente, che l'istesso DIO, vnico Sole di belleza, e d'amore se ne inuaghisce, e l'ammira. Quam pulchra es amica mea, quam pulchra es ? Quanta spesa, e tempo, e fatica si perde 2 in rabbellir questo corpo ? Vn anno penano la mattina le donne in questi vaneggiamenti, fatte simili alle femmine Sibarite, alle quali, inuitate a banchetti, si doueua vn'anno innanzi per obbligo intimar quell'inuito; assinche a i 4 loro superstizios abusi agio sussiciente susse da i banchettanti assegnato. S'impaccia, e si stracca tutta quanta la famiglia; si mette sottosopra tutta la casa per acconciar con la squadra, e riordinar con le seste, e dipigner col pennello vna donna; e quando s'è satto ogni cosa, non s'è fatto nulla; e il sine di simili ssinimenti ritorna di nuono al principio per non finir mai : ficche in armare, e rifornir vna galera manco tempo, e assanno, e cose vi son necessarie. Non soddisfanno mai, non piacciono punto a se stesse per desio di piacere ad altrui. Per questo spensierate l'economia domestica trascurano, empie il culto dinino vilipendono. Prudentissimo su Licurgo, che di Sparta con esilio scacciò tut-ti gli artissi de' lisci, e de gli altri rabbellimenti donneschi; come guassatori 6 de' costumi, e dellecitta : considerando che l'vtilità, vero scopo di tutte le 7 cose, precede alle belleze, e all'azioni per dignità. La consorte di Manuel imperator di Gostantinopoli, non volse mai grandeggiar nelle vesti pomposamete; abborri d'esser lisciatrice dell'onesto sembiante; stimando queste lusuriose inuenzioni esser inclusive della onne, piene di scioccherie, e prine d'onore. Le statue degne di Lisippo, le pitture degne di Apelle; sempre maranigliose d'artifizio, non adornate di panni sogliono essigiarsi; perocche nella semplice nudità, non già nella vestitura, l'arte si apparecchia il cimento non sol di emulare, ma di superar la natura. Così le persone di alto stato, di gran valore, di animo diuino; aspirano alla gloria, e alla immortalità con lo studio delle virtù pin inimitabili, non con le operazioni della gente vulgare, e insensata. La belleza suol far brutta, e odiosa se stessa; perocche ritien questo disetto a lei naturalissimo, di far le persone superbe, soprastanti, molli, delicate, ozioso, schiue: come vanagloriosa vuol essere adulata,e quasi dea; vuol esser da ciascun venerata; e quasi tiranna vuol soggiogare al suo imperio non per merito, ma per forza, la terra, e il cielo. Inimica incompatibilmente della Forteza, guerriera, e morale; sicche bello, e forte rarissime siate si discerne alcuno. Portatrice di mortali nimicizie, di guerre, di morti, e d'innumerabili danni. Desidera, 10 s'ingegna, si slorza di apostatarsi dalla santissima Pudicizia: onde la Belleza è quali di continuo lascina, impudica, e disonoreuole; perocche lusinga gli occhi all'amore, e infiamma i cuori alla concupifcenza, e stimola gli animi a gli strupi. Le case, le cuta, i regni, gli vomini, e DIO in tutti i secoli antichi, e moderni posson testimoniare quanti sdegni, e slagelli, e rouine, e distruzioni da questa mala semenza sien pullulate. Mentitori dunque di verita, e di sa- 12 pienza son quelli, che a solutamente parlando, la belleza sentenziano selice fortana, e beatitudine, e dimnità. Angelica belleza e quella, che non disonora il corpo, non iscandaleza il prossimo, non osfende il Creatore. Digina belleza e quella, che non si espone al diletto, e all'applanso de gli vomini; ma ferue folamente all'onesta della natura, e alla gloria di DIO. Quanto maggior esaltamento sarebbe tignere di vergogna, e non di liscio la faccia? È più lode ornar l'anima, padrona del corpo, che il corpo vilissimo serno dell'anima? O quanti stolti Narcisi, specchiandosi, vagheggiandosi vanislimamento innamoran delle proprie belleze? che se nello specchio della coscienza si cotemplassero,i Ciclopi,i Satiri,le Gorgoni, i Cinoce ali, e tante altre mostruo- 12 sissime generazioni, in paragone di essi apparitebbono manco bestiali di costumi, e di aspetto. Qual cosa e più enorme del peccato? e più sora della impudiciziate più abborrenole della infamia te più orribile del demonio? Se tali abominazioni dinanzi agli occhi ci figuralle lo specchio, auremmo in odio le amate affettazioni, e in orrore le dilettose belleze dietro a i quali fantasmi tato annolamente s'aggira e fi confuma la vanagloria vimana; nelle quali arti l'alchimia semminile per indorare il crine, e miniare il viso perde tutto il tempo, e disperde tutte le sustanze dell'anima. De ramentiamoi, che la belleza è vn 13 ombra, e che l'eta è vn vento. Vedete la rosa, sior di beltade, nascer col Sole, e col Sole morire Tu donna, che ora per gionentu sei Elena, presto presto per vecchieza farai Ecuba. Allora i capelli d'oro si faranno d'argento; i den-ti d'auorio, appariranno d'ebano; il viso scolorira di pallideza, inorridirà di grinte, le ciglia cadranno su gli occhi, e gli occhi s'incauerneranno fra le palpebre: allora veffirai panni diforrenoli, e funerali, quasi piodigi della propinqua morte: a schiuo aurai gli specchi per non veder quelle sembianze, le quali gia vagheggiani, e ti vanaglorium in esse: non ritrouerai te stessa in te medelina; qualetu allorai farai, non vorresti vederti; quale prima tu eri, non 14 petrai più effere: suegii ai lungi da te per odio, e sempre aurai te appresso er pena. Ele mattanneral di tener sotto giouenili adombramenti nascosi molti anni, ma cherando il viso di lisci, o facendolo grommaro di biacca, e in rascando le chiome di sori; tanto più i disetti del tempo, e della natura farai manisesti, e coli euoli; e pubblicherai te medesima delle tue satteze scherni rice risticolofa. Non vi lasciate, o donne adular dalla belleza, ne lusingar dall'ambizione; sia vostra cura, e pompa, e diletto il continuo zelo di fantiscat l'anima vostra, e d'innamorar CRISTO delle vostre belleze celesti, e non terrene. I vostri amatori mondani per vostro dispregio, e per torto diletto vi ammire-

100

14

mii

6 -

100

II-

ranno; questi non anno alcuna autorità di priudegiar la vostra sama, e il vostro onore, e la vostra gloria di bene alcuno: in DIO tolo eminentissima si riferba tal potestà: & Egli sa mirabili in terra, e gloriose in cielo quelle creature, che allo specchio del suo Enangelio, e non all'esemplar del mondo si rab-

15 belliceno, e fi adornano immaculatamente. Adunque Fallax gratia, 19 vana est pulchritudo: mulier timens Dominum ipsa laudabitur. Le antici e donzelle, di cui furono vaga eggiatori gran personaggi, come Dei, Eroi, e Rè; tutte sono state da gli scrittori aggrandite di tante lodi, che ne Apelle co'snoi colori, ne Apollo col canto aurebbono le belleze di quelle tanto magmiteaméte ritratte. Or quanto sopra ogni fama celebrate saranno quelle, che amante auranno il Monarca dell'Universo ? Le Caterine, le Cecilie, le Margherite, le Lucie, e l'altre fantissime Vergini auendo a CRISTO confacrata l'anima, e il corpo,e l'amore, e l'egregie belleze loro, doue ora fanno eterno foggiorno? in l'aradifo. quali ora fono di gloria? regine, e diue nell'Imperio celette. Arresteranno il moto alle incessabili ruote i Cieli; ma non restera gia mai la grandezza, e la beatitudine di queste Ancelle di CRISTO. Morra in sempiterno oblio tutto il mondo; ma il sacro encomio di queste bellissime Verginelle, sara dinanzi a DIC in eterno dalla falmodia de gli Angelici Cori cantato. Voi donne profane per lo contrario vedrete le vostre borie, le vostre vagheze tarsi preda di gente libidinosa, scherno de' saui, strazio della vecchieza, spoglie di morte, cibo di vermini. Rinfauite dunque; purgate ormai le mondiglie del fenso con le mondizie dell'animo; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vinco DIO, e Saluatore, e eBnefattore.

Belleze, pompe, ornateze inconuenienti. Esempi, e Leggi a ciò confaceuoli.

#### XXIX.

Reminenza di leggiadria concede la Natura sopra gli altri vecelli al Pauone Ond'egli insuperbito di tanta gloria, volentieri la pompa delle stellanti piume a i suoi vaghggiatori dispiega incontro a i razi del Sole per illustrar a tal lume più ambiziosamente le gemmate sue penne. Ma se poscia declina gli occhi guardando la desormita de' suoi piedi, subito con stridolo gemito ripiega, e racchiude lo specchio de' suoi pennuti spledori, vergognandosi della sua solle alterigia. Simul'esempio a noi stessi può rimprouerare, e deue raumiliare la nostra superbia. Ci paoneggiamo di beltà, di vessi, di nobilta, di riccheze; e di tutte le cose nostre ci osseriamo alla gente vantatori, e parabolani; ma non riuoltiamo gli occhi alla stomacosa nascita nostra, ne alla misera vita, ne alla spauentosa morte. Il giouane con artifizio a Venere nutrisce, e adorna la chioma; in portamenti essemminati lussureggia, in costumi Sibaritani si auueza; e in tanto a i sapienti Cristiani apparisce mez'vomo, e mezo donna, e tutto bestia, e vn aborto della natura vilissimo, e vn dispregio della virilità enormissimo. Che si duole di non esser donna piuttosto che vomo? O giouane, sei vomo, procedi virilmente; sei razionale, viui con vso di ragione; sei Cristiano, CRISTO nella sua milizia riceumartiri, non Cupidi. Se mentisci te stesso, candoti dal tuo sesso dalla tua Repubblica



Orazione d'unafflitto, allo SPIRITO Santo.

XXX.

PIRITO d'amore, Mente dell'Universo, Dono di grazie, Vita dell'anime ne' peccati gia morte- fe la tua Pieta non abborrifce i preghi delle tue crea ure, melma le orecchie a i gemiti d'yn'afflitto, quale son'io. Non mi riconoscerai per opera delle tue mani; perocche i peccati mi anuo cosi delormato, e diffrutto, che a pena l'ombra, non che l'aspetto serbo della immagine tua. To so, che tu hai cagion, e infieme ragione, anvi necessita più Mai di garligarmi, che di perdonarmi ; con tutto ciò ricordati , che tuo cottume, tua arce tua natura e di vlar mifericordia eziandio a chi non la chiede, a chi non la merita, e a chi non te ne sa grado. Aggiugni, che allora lutua Onni, otenza s'mal a fopra fe flessa, e che allora la Gloria tua risplende più oltramiralile, quando tu concedi perdono a i peccati, e vsi compa sione a i peccarori. Exaudi me Domine, quoniam benigna est misericordia tua: secundum multitudinem miserationum tuarum respice in me. A Te s'ascrine la Bonta, e il perdono delle iniquita, e la speranza de gl'iniqui, e il firmamento di tutto il mondo cadente. Il tuo Amore dopo l'eccello di Adamo conuerti al PADR' Eterno l'ardore ven licatino in feruore misericordioso: al FIGLIVOLO inspiro soprincredibile carità di soggiacere alla mortalità, di morire per i suoi nimici, di sostenere il gran peso di tutti i nostri delitti. O mio Signore amantissimo; Tu solo, amando, in punir l'ossese in vece di pene adoj eri i premi. Tu folo sei pietoso alle preci, alle necessità di quelli, che poueri di consiglio, prini di rerigio, disperati d'anto ricorrono alla kua Clemenza. In solo a vna parola, a vna lagrima, a vn fospiro ti pieghi, ti addolcifei, anzi t'vmilij al peccatore, al quale in cambio di giusta vendetta vsi benefizi continui; E Tu solo sci più benigno, e più beneficente verso il tuo proprio inimico che verso al suo amico, anzi verso il figliuolo non sarebbe vn vomo benche di costumi diuino. Per la qual carità io seruo tuo dalli scogli delle tribulazioni, dalle tempeste de' péccari, dal fui or del demonio in questo pelago mondano variamente sbat-tuto, anguidato, e ormai sommerso, ricorro a Te mio vinco Protettore, che mi porghi la dell'ra, e mi appresti la tua fedele aita, raccogliendomi vua volta nel porto della Ma grazia: Quia repleta est malis anima mes, & vita mea inferno ap. progreguauit. Affondata in virinar di vizi e l'anima mia, e gia moribonda alle porte de l'inferno s'approffimas de Creator mio benignissimo non ritardare al foccorlo nella mia falme la tua protezione, e infieme non denegare alla tu-Bonta quel diletto, che sente in effere a tutti pietosa. Offendere, condannare, vecidere l'immico e tirannia de gli vomini, e vso delle siere; ma sostenere con gran pazienza, richiamare con benefici al perdono i malfattori e natura tur-propria. E tanto è possibile, che ti dimentichi di vsar pietà eziandio a i più maluagi peccatori del mondo, quanto può esfere, che tu non si Creatore del-l'Vniuerso, e non si DIO d'amore. Vero è che i miei peccati sono insiniti di numero, inulicati di enormità, irremilibili d'impenitenza: io sono il peccatore de' peccatori, anzi lo stesso peccato: io cosesso, che tutto il Caos delle iniquita passate, prefenti, e future, posto in contrappelo con le mic sole, sarà di peso come vna panna in comparazione d'vna montagna; tuttauia io ti supplico vinilmente, che Non intres in iudicium cum seruo tuo, quis non iustificabitur in 3

10

四月 五月 五月 日日

10

100

40

m's

TON

10 11 10



# Fabbriche mondane. Architetti dannosi.

#### XXXI

Difizi terreni sono architetture di rouine, d'impouerimenti, di vendite: perocene i moti de' cieli per dinina pronidenza annicendano tutte le cofe; e nell'estremo tracollo del mondo subisserano tutte le moli mondane. Presso i Lacedemoni era in vso vna maledizione contro il nim co, ch'egh affai fabbricaife, e molti caualli a fue spese tenesse. M. Craslo prominziana, che le molte edificazioni erano del proprio flato espugnazioni fenza guerra. Il comodo, e la necessita, non il fatto ci debbono essere i principali maettri di tabbricare. Qual prudenza, qual frutto alzar fabbriche per roumar noi medefimi? e per confultori delle nottre roume adoperar gli Architetti, i quali con affermazioni di poca spesa; e di breue tempo ci seppelliscono la vita, e la roba ne gli edificamenti, ancora imperfetti? O sapientissima legge di telo la qual condannana gli architettori a condurre le fabbricazioni a fine co' lor propri danari, se oltre alla quarta parte si spendena pin che non aueano aggiustato. Ma per chi, e per che tante muraglie, tanti casamenti? Non enim babemus hic manentem ciuitatem, sed futuram inquirimus. Noi thamo in questo mondo a pigione, e ci viuiamo a ore; perche dunque nelle case d'altri per breuilfimo tempo studiamo di consumar la pecunia,e di farui pigionale anche l'anima nostra, ch'è cittadina del Cielo, done al fin debbe rimpatriarsi in eterno? Il facro Euangelio non ci rimprouerera, che noi attendiamo a fabbricare, come douessimo in perpetuo viuere? del quale stesso vaneggiamento furono da empedocle gia prouerbiatigli Agrigentini. Piu considerata im- 6 prefatu quella di Abramo il quale in terra di Promessione antepose a qualun- 7 que azion mercantile primieramente la compera d'yn luogo sepulcrale. Onde Monumento porta in fronte feritto, come ammonifee la menre, quafi memoria- 8 le della noitea mortalità. E gli Egizi nominano la cafa Diuerforio cioe Olpizio, Albergo; perocche noi come forellieri, & ospiti debbiam quanco prima di questo secolo dele rejare. A Edificabunt domo:, & non habitabunt, & planta- 10 bunt vinear, & non bibent vinum earum. Questi nostri desideri terreni vogliono abbraceur l'ombre, e nauigar per vii pelago, che non a porto, ne riua: per disperate tra le ci dilungano dal nostro Bene. De non gittiamo il seme dello nostre speranze a truttar nell'aiena; ricordiamoci che la Morte all'anima nostra presto mentira turto quello, che già vanamente desiderana. Contuttociò se noi pur hamo auidi, e studiosi di fama terrena, perche non illustriamo e no tr ingrandiamo la casa con le nostre virtu, anzi che stolteggiamo di magnificare, e di perpetuare con le mura,e con le roune la nostra magnificenza? Se aspiriamo a gloria immortale, perche a DIO non facciamo l'anima nostra palagio di celesti grandeze, e tempio di Euangeliche esaltazioni? La casa non è serua noffra? L'ammanon e dominatrice delle cose nostre? Adunque vna cosa intensibile e terrule preualer dee di ornamento, e di pregio a vua sustanza eterna, e infino a i cieli anteriore di merito? Qual pazia, qual riprenfione, qual pena fia questa dinanzi al supremo Tribunale al sin giudicata? Quiui CRISTO, di-struttor de' superbi, sara Giudice, l'Euangelio, legge di ponertà, sara testimo-nio, e accusatore. Vedete l'antica Babilonia nella moderna Babilonia sepol-13 ta; gia Imperatrice dell'Oriente; ora serua di Cani; già miracolosa di Orti

di

Tu

ALL STATE OF THE PARTY OF THE P

aer ei, immensa di sito, altissima di torri, inespugnabile di mura: vedetela ora vn Mostro di barbarica tirannia. Il tempio di Salamone gia miracolo dell'Arte, e Regia di DIO, mostra ora solamente i segni, e il nome dell'eccelsa, e vetusta sua fama. I grandi edisci si risoluono in gran sepoleri. Or dunque fabbrichiano nella Città celeste le nostre magioni, oue si gode perpetua vita, reale stato, gloriosa selicità; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Lusso vmano. Temperanza d'affetti. Riccheze. Doni. Carità. Miseria de' poueri. Auarizia...

#### XXXII.

Randeza maggior del mondo è la piccoleza dell'animo verso le grandigie mondane . Onde alcuni Legislatori per far gli vomini dininamente magnanimi, assegnarono a i cittadini il patrimonio eguale di entrata; ritirando con questa moderazione il freno alle fedizioni, al luffo, alle tirannidi: concrossiache l'oro è più crudo, e più mici-diale del ferro stesso; che questo è solo strumento, e quello e il sicario: 2 aggiugni, che la natura dell'auarizia è insaziabile, e il desiderio nostro e insinito: e queste ragioni la predetta legge inspirarono a quei Sapienti: e Leon Spartano amertina, che franchigia di pericoli, e porto di felicità era quel luogo, done il possesso delle riccheze suste a tutti egualmente spartito : perocche dall'anidita, e dall'ambizione traboccano i furti, le inginsfizie, le fraudolenze, 4 e gli altri costumi bestiali. E gli atichi Indiani osferuauano per legge la egualira della roba, e della fortuna; perocche non foprauanzana ninno di nobiltà, 5 di onori, e di maggioranza l'altro; tutti padroni, e seruo nessuno. Lisandro capitano di Sparta, da vna guerra gran tesoro riportandone vittorioso, niente al suo interesse volse appropriare; ma donò alla sua città magnanimo tutte le 6 spoglie. Catone lauorana la terra, mangiana co' suoi mercenari alla medesima tanola, i medefimi cibi; ricusò presenti degni di Rè (stimando essere i doni più catene di seruitù, che onorificenze di merito ) su riformatore del lusso Romano. O chiaristimo splendor di Roma, quanti vomini altissimi sono in-1 feriori alla tua grandeza? A Cimone Ateniese, che disprezò vasi d'oro, pieni di gran pecunia, cedano pure di fama tutte le imprese, e i regni del Magno Alessandro; perocche quelli supero l'Auarizia, della quale su serno quest'altro. Qual magnanimità vmana, qual beatitudine terrena può mai ritrouarsi più ammirabile, che non degnar di marauiglia, e di stima queste cole mortali? Ammiranda è la Virtu, che fa gli vomini gloriofi, e immortali; non le riccheze, che trasformano gli vomini in bestie; conciossiache non apprezano la bontas s'masimiscono contro la sapienza, vogliono indiarsi sin sopra DIO. Per 9 questo Licurgo stabili vn decreto, che da Sparta susse bandito l'oro, e l'argento, quasi micidiale de gli vomini, distruttore delle città, incendiario di tutti i to beni morali, e politici. Le riccheze viuono in mezo a i pericoli, muoiono in mezo a i martori del cuore, e alla dannazione dell'anima. Difficili mamente fenza peccato s'acquistano, e senza vizi si posseggono, e senza trauagli si godono. Impossibil cosa è volere in vn medesimo tempo seruire a CRISTO, e al demonio, fruire il mondo, e il Paradiso, tenere in pace l'animo, e inquietar del lefte mo can leg man not l

de

īc,

1,

0



15 levol vien la dato. E tale è la Carita. Fortunati a pievo coleto, i quali ficuri ali ettano al lei buen come, a i lei granfatti dopo la morte il premio della men oria in mertale. È qual gloria più eccella puo in quetto mondo fortire vu've mo, che dalla fama in egni luogo, in ogni tempo confeguir lodi, onori, e henedizioni? Quelle prerogatiue a gli vomini caritatiui, e beneficentifimi fono i roprie, e fatali. Ogni perfona, ogni cafa, ogni tempio, ogni libro fempre o con lagrime, o con marauglia, o con elemi lineazioni, o con elògi fanuo crema tefimonianza, e dolce ricor fazi ene di quetti Dij elemofinari. Feco la verita della facra s'erittura. Qui pronus ef ad mifiricordiam, be-

16 nedicetur; de panibus neffres suis dedit pauperi . Vistoriam & honorem acquiret , qui dat munera: animam autem ausert accis ientium. Il benefizio di saluar da morte, e di solleuar da iniseria l'anime de' soueri, si estende a tanta virtà, che a un tanto benefattore inultiplicano le benedizioni in terra, la gloria in cielo, e continue vittorie contro le perscenzioni della fortuna, e contro le impugnazioni del dianolo. Per la qual cosa ne sama, ne storia, ne tradizione ci porge notizia, che l'esercitatore della carità sia morto giammai calamitoso di vita, ne decise dalla grazia di DIO. Anzi non pure a lui, ma eziandio alla sua stirpe l'eterno Retribuitote à donato roba, dignità, grandeze. Se le persone regie, e ancle il vulgo stesso a vergogna si reputa d'esser vinto di cortessa, e di magnanimità, come può esser in eterno giammai possibile, che DIO, il quale senza la prodigalità del beniscare non potrebb'esser DIO; possa mostrarsi anaro, e crudele verso colui, che alle sue creature, al suo corpo missico dispenfa misericordia, e liberalità? DIO, che celebrerà il Giudizio vniuersale sopra il premio della carità, e fopra la pena della inumanità ( quasi che tutte l'altre operazioni fieno relative, o inferiori, o circustanti a questi due soli obbietti) chiuderà gli occhi della misericordia, e le orecchie della equità, e le mani della retribuzione a quelli, che si sono con sommo zelo suiscerati per la carità? DIO, che à sacrificato in olocausto d'infinito amore per la redenzione de' suoi ribelli il dilettissimo suo FIGLIVOLO; a gli amici della carltà vorià effer nimico ? Si vedrà piuttoto cader tutto il Paradifo giù ne gli abissi, che DIO negar charità mai a gli vomini caritatiui; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Prudenza. Oscasione. Auarizia. Carità. Elemosine ingiuste.

#### XXXIIII.

Eliberazione prudentissima è quella, che sempre alla condizione de gli vomini, e delle cose, e de'tempi accomoda l'opera. Consiglio dunque diuino si può stimare oggidi quello, che ei ammonisce, e c'induce a sar elemosine; perocche la pouertà de gli vomini, la carestia delle cose, l'auazizia del secolo richiede oggi più instantemente da noi cuesta spirituale esercitazione. Se nella opportunità spesso è riposta la somma delle cose; onde le cose al tempo, non il tempo alle cose debbon servire; e i Fittas erici ascriveuano alla Opportunità il principio del conseguire il bene, e la forma di persezionar le cose; e altri la nominauano Gouernatrice de' negozi

gozi vinani; quanto più debitamente con la Opportunità del tempo calendo congrunta la necessità de gli vomini, e il precetto di DIO, siamo costrecti à mule pheer la elemotina? L'occasione sugge via più che il vento, e il tera, o spartice più che il baleno. All'indugio sta vicino il pericolo, e pronto il dan-no, e inualido il pentimento. Dies mei velocius tras serunt qui na texente tela faccidnur, & confum in funt aligi vila fre. Nortempre con la iperanza es tolitghiamo il termine del vinere; con la negligenza sospendiamo la voioria del far bene. O infipienza. In tanto improtasa la morte ci opprine, il mondo ci abbandona, le ricchezze ci fi ribellano, gli eredi fetteggiano a fi cie nota e della morte noffra. O pazia vinana quanto fei detellacite ? Duras facica piu che vn giumento, patire stenti più che vno schiano, far del suo corpo strazi più che d'vna bettia da macellare, perche altri goda il trutto delle notire fat che ; perche i namici trionfino delle nottre spogiie; perche gi'ngrati, e mumani potteri v: uano beati delle nostre pene eterne . Est of alia infirmitas pejsima, qui vidi jub sole; drustia conservate in malum don.ini fui; pereunt .n. in affictione repima. E qual e infirmita piu frenetica, e pestikera, ene in luogo di inedicina vsare il veleno, e in vece di risanarsi con vnguenti, trapassassi il petto col ferro? ala son l'auare, e ingiuste ricchezze; le quali d'immicizie accondon le case, armano alla morte i parenti; si consumano per le prigioni, si crasportano al dominio di gente ffraniera, condannano il possessiore all'inferno. E pur tuttauia (O maledizion dell'anaro tremenda) egl. continuo fabbricatore de' fuoi cormenti; ne vino, ne morto può guitar le fue cor iofe delizie;a guifa delle api, che tutto l'anno trauagliano a tupar le celle di mele a morte loro, e ad 1 vso di altri; così anche i muli portano some d'oro, e mangiano miseramente la paglia. L'affamato riempie il corpo di cibosl'affetato fi rettaura con la beuanda; l'ignudo si rij ara dal freddo co'vettimenti : l'auaro e poucro tolaméte per esser trop; o ricco; sempre viue digiuno del suo e auidiffimo dell'altrui. Vedi la fua cafa come vn mare nel fuo vorace feno auer la pecunia, e la roba de's ouers Cristiani afforbita; vedi le sue casse di mille finti, e latrocini ognor traboccare: con tutto cio la douizia lo la fierile; anfiolo l'abbondanza sinumano la superfluita; mendico ressori: alla sua fame immortale quanto più ampia fi rinoua ognor l'elca; altrettanto pui infa/iabile fi raccende il digitno. E tal auaro non aura parente alcuno che per ragione di legge debba ercditar la sua roba; nondimeno questo Cadauero d'anarizia non bee, non mangia, non dorme, non posa, viue di morte, e muore di same, ne sa per chi, ne perche. Puosi trouar eccesso più siero, e gastigo più giusto, e razia più tragica > El refamente fi duro cafo ei elphica la Verna facra. Contiderantreperi 9 10 aliam vanitatem sub sole: V'nus est, & secundum nor babet, non silium non fratre; & tamen laborare non cessat, nec satiantur ocuh eius diu ius, nec recognist dicens: Cus laboro, e frau lo animam meam benis? In bos quoq; vanitas est, e affi i no pesti-ma. Alla fine il suo betto fara la bara, la sua casa il sepolero la sua patria l'inferno. Quetti guadagni, quette veneure in fint debbe l'intelice go lere, folamente per cagione d'arrichire oli trani, caugrandire inimici. Or dunque hbrando con giusta bilancia la curira, e l'anar via si ponderi bene, e si esperimenti spesso, qual sa più fruttuoso e nobile esercizio di questi due o l'vso della dininità elemofinaria; o l'abiso dell'enara impierà. Quella creatura che non a carità od' è vn'ombra del Niene, od è vna essenza di mali. Doue ron è carita non v'e nulla; e quel che v'e meriterebbe di non effer nulla, non effedo per se, ne peraltri buono a nulla. Non è cosa creata, che naturalmente e studiosamente non intenda sempre d'imitare il suo Creatore : l'vomo solo che padroneggia più il mondo, e participa eziandio più della diuina miscricordia;

也如此仍不依在何不以以不即心也不以成小也将以外也以及也因不在



Riccheze transitorie. Sommo Bene. Auarizia insensata. Interesse cieco.

#### XXXV.

Emocrito si dissondea sempre in risa, Eraclito sempre in lagrime. Quegli della nostra vanita si rideua; questi della nostra miseria si mostrana piagnente. L'anima nostra ridicolosamente vaneggia, e miserabilmente s'aisligge tutta immersa nelle riccheze, le qualisó piu fugaci, e cadenoli, che i vasi di terra lopra la ruota del vascillato. Queste polsedute ci caricano, amate ci macchiano, perdute ci addolorano, abulate ci dannano: e quando ciauranno tutto il mondo acquittato, altro non ci auranno guadagnato di proprio, e di stabile se non vn sepolero. O vanita, o miseria. Ecco Dario aprire la sepoltura di Semiramis, nella quale secondo il testimonio d'vna inscrizione, speraua gran tesoro sepolto; e in fine quiui troua-re solamente vna pietra, ou'era vn libello insamatorio scolpito, che suergognaua l'infame auarizia, e l'esecrabile fellonia di quello infolente. O vile i,o sfac ciateza della cupidigia. Vedete due fanciulle, vna Romana, l'altra Efefina tradir le citta per vagheza di feminili ornamenti d'oro, le quali per giusta pena viue furono poi fotterrate. Alcuni tutta la pecunia loro anno cucita dentro la veste, con la quale anno voluto esser nel monumento gittati. Altri po-co innanzi la morte anno ingoiati i danari, per non gli lasciare altrui. Vno institui se medesimo di tutto il suo erede nel testamento: e premendogli più la spesa de'medici, che la recuperazion della santa, deliberò di finir più tosto la vita, che diminuir la roba. Non so veramente, se o riso, o pianto a quelte pazie si conuenga. Non acconsente alla violenza, non soggiace all'imperio altrui giammai voluntaria la nostra natura : e le stesse bestienate alla suggezione, alle miserie, essendo bestialmente trattate, con dannoso surore al sin si rifentono contr'a gl'insolenti padroni: e gli animali quanto sono ; in sorti, e piu generosi, con maggior resistenza ricalcittano alla seruiti E noi vomini dotati di ragione, alla liberta nati, partecipi di celeste dimnità, ricenitini della ineffabil glorta di D O, mostriamo desiderio, e volontà, e contento di venderci schiaui all'Auarizia, e sottoporre al giogo del dianolo per vil prezo l' anima nostia? E poi quanto e siera la tirannia dell'auarizia, e quanto e cala-mitoso il seruaggio dell'auaro? Sua vita è auere fortuna di ricco, e animo di pouero: suo fato è di possedere, non di godere; di serbare il suo ad altrui uon al proprio seruzio; come cultode, non come padrone: sua pena è di stentare. per altri, di affliggersi a sproposto, di morirsi continuamente di fame, e di sete . Qui amat divitias, frustum non capiet ex eis : & hoc ergo vanitas . A che fi- 10 ne proneder molti strumenti d'vn'arte, one tu non sappi effere artesice ? Stare 11 anfioso il giorno, e vigilante la notre a pie d'yna fruttisera pianta, e poi mangiar le frondi per se enterbare i pomi a gli altri? Auere una cantina di vin Falerno, e ber l'agresto, e l'aceto? Dormire in su lo strame, vestir di straccise lasciare alle tignuole in preda tutti gl'arnesi, accomodati a simil bisogni? Essere vsuraio, rapace spergiuro ingrato a DIO, esterminator del prostimo, omicida continuo di se medesimo, annichilatore della Natura; e queste disorbitanze non saranno pazie, furori, e bestialita, essendo fatte senza salute, senzavtile, senza onore! Naturale influsso, che ciascun prenda piu cura del proprio 12



MORALI.

co; inique germogliano infiniti malise se pur alcun bene, ci prestano sissatto be ne per noi no è godeuole, ma è godimeto de gli stranieri, de gl'ingrati, de gl'ini mici. Così dispone sa sapietissima Giustizia diumate giustissimamete, merita per petuo male chi vilipende l'eterno Bene. Le Potenze tiranniche presso corrono al precipizio loro. Le ricchezze, create da D1O, si ribellano in breue da quelli, che le possegono contr'al lor Creatore: perocche niuna sustanza o incorporea, o razionale, o animata, o insensibile sostrisce di accomodar l'opera sua lungo tempo in disonore di DIO, e in diseruigio dell'vomo: che la Na tura per occulta proprietà non può, non sa, e non vuole impiegar la esecuzione della sua vuttù in sauor di quell'empio, che ostende il PADRE della Natura. Similmente l'auaro fa giusta, e lecita l'auara sete dell' oro, che ardendiffimamente gl'infiamma il chore, con altre diverle scuse cioè d'infirmità, d' impouerimento, di figliuoli, di si cie: ma in escetto egli si vede embrar del niente, ingannato dalla propria stoltezza; la qual è di sondarsi tutto sopra la fortuna, il cui natural'elercizio è il continuo mutamento delle cose; il cui frut to è sempre danno, e dolore. Finalmente ogni afietto, ogni gusto, ogni co- 18 pia ci riempie, ci sazia, ci annoia, eccetto che l'Oro. Oriu tutto il mondo sia nottro : alla fine ? Auremo in nostra potestà monti d'oro: e poi? Viuremo cento anni lempre mai ricchi, sempre mai fortunati. F che ci giouera? Sed er argentum corum, & aurum corum non poterit liberare cos in die irg Domini . La 19 morte non riccue doni: e i morti non portan seco riccheze; e le riccheze non 20 apportano gioua mento a i morti. La Giustizia celeste non sor rattien la sentenza per oro: non revoca la pena per molto argento. In fine concludo, che non sarcmo stati a prò nostro posseditori di veri beni, ma sognatori di vane riccheze; e cosi dopo questo sonno mortale ci troueremo le mani piene di ven co, e la mente pregna di ombre ; e con disperata penitenza, e con interminabil supplizio piagneremo la gran pazia d'anere idolatrato a un salso bene, apportatore d'ogni nostro perpetuo male; dalla qual diabolica orinione ci risani e purglu la niente l'vinco Disti enfatore di tutti i beni, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro un co DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Verità Euangelica. Elemofina riguiderdonata. Esempi di Elemosinari. Benefizio, e sue circustanze.

## XXXVI.

Gni verità è bugia in paragone del Verbo diuino. Sono le promette del facto I vano lio canto fedeli, e feure, che il promettere appresso DIO è il redefinio, che appresso l'vomo l'auer conseguito. Promette dun que il Donatore di intre le felicita spesse volte beatitudini celessi, e mondane a i Jenoti della Carità. Or trouerassi alcuno si empio, anzi atessa, che possa ce de e la Jemosina. Tesoriera di DIO, retribune a gli operatori suoi poterta, e miseria e In dispersione velocemente vano quelle ticcheze, che auare a CRISTO, e crudeli al prossimo si veggono: siccome continua, e misecolosa multiplicazione di tutte le grazie son le ricche ze a i poveri dispensate. Assi dividuanti propria, er dividei della costra fainte, vua propiziazione de nostri secca i, vua connersione de gl'iniqui, vu accreteimento con-

MORALI era schiauo; con tutto ciò non temendo punto di sutura mendicaggine, conmemorabil generosiei ricordaua al figliuolo. Quomodo potueris, ita esto miseri-cors. Si multum tibi fuerit, abundanter tribue; si exiguum tibi fuerit, ettam exiguio libenter impertiri stude. L'animo tuo con tua incomodità grandemente caritatiuo acquiftera presso DIO meritamento maggiore d'ogni altra prodigalità elemosinaria, senza scomodo, e senza molto zelo altrui dispensata da vn ricco. Lo serutatore de nostri cuori sempre tien fiso lo sguardo pi u all'intézione, che all'operazione : ond'Egli volse odorare gli olocausti di Abel, e non que' di Caino; e sentenzió più accettabile, e più magna la ponera offerta di quella Ve doua Gerosolimitana, le cui entrate eran le braccia, il cui vitto era la fatica; ficcome all'incontro di manco valore apprezò le pecuniose donazioni de gli altri Magnati; i quali o di rapine, o d'ambizione, o d'interessi vinani formana no, o mescolauano almeno le lor oblazioni. A ragion dunque CRISTO Conuocans discipulos suos, ait idis: Amen dico vobis, quoniam vidua bec pauper plus 14 omnibus misit, que miserunt in gazophylacium. Quanto l'animo in ogni riguardo e superiore alle riccheze; altreiento più all'animo del pio donatore, che al gran donatiuo suol conformare la qualità del premio il giustissimo Rimune ratore. Doniamo dunq; a i poueri, cioè a CRISTO, per quanto si può, assai, e volentieri, e presto, e spesso. Perocche, se assai; a cento doppi tesauriziamo appresso DIO: se volentieri sipiù strettamente ci oblighiamo la beneuolenza de gli vomini, e la beneficenza di DIO: se presto, noi raddoppiamo il semplice benefizio, secondo quel detto vuigato. Qui cito dat, bis dat, e in tanto la 12 volontà mutabile, e la speranza incerta noi fermiamo, e assicuriamo sogra il real fondamento dell'opera fatta: se spesso; noi conuertiamo il cossume in na tura; e cost non più accidentalmente, ma quasi per natura dinina faremo benefizio a ciascuno. Cristiano, che aspiri di effer coerede di CRISTO, Cor 12 inopis ne affaxeris. & non protrabas datum angustianti. Sappi, che mentre al mé dicante fai niego di carna, gli aunenti vna frecciata nel cuore: mentre alla fua necessita prolunghi il sounenimento, quasi tiranno con lente pene gli allunghi la morte per farlo più volte viuo morire : mentre che aspetti preghiere, e che ricerchi memoriali; non per amor di DIO, ma per cagion di superbia fai bene a'trui. Spezie di vender la cortessa e corteseggiar col mezo de' preghi: del che non fi guadagna ne g azia, ne merito: e niuna cofa è piu cara di prezo che quella che si compera con rregamenti. Onde gli antichi; Malo emere, quam rogare. Il serurzio terormo è come la medicina inoppor 13 tuna; ed è vua volonta inno luntaria la deliberazione del benefificar negligentemente. In lomina l'affetto solo e il vero prezo del benchzio: perocche tanto maggior gratitudine si riceue, quanto più gratamente e gratuitamente fi dona. Se adunque all' opere della n'ilencordia, le quali senza questo spirito dell'affetto son morte presso a DIO, e dispregieuoli presso gli vomini, c'internoriremo per amo re di DIO intallibilmente sa em latti degni di se dere in eterno sopra i troni del Cielo, Numi diuini; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore e Benefattore. Rito

Rito de gl'Indiani. Compassione. Elemosina. Doni.
Benefizi. Cognizion di se stesso.

## XXXVII.

Ietolo rito si osferua nell'Indie : quiui niun mendicante si permette vagar per le vie tapinando: perocche i sani a i mestieri sono impiegati, e gl'inutili o dal parentado, o dalla Infermerià regia vengono ali-mentati. E noi Cristiani rimi reremo giacerci a i piedi cotanti poueri nudi, vlcerofi, languenti, ftorpiati, moribondi, fenz' auer compaffione alle lor passioni? Or la tola natura non ammollisce i petti de'barbari, e de'nimici alla misericordia nelle miserie ? La nostra vita cammina sempre in mezo a i peric li de gli vomini, e alla mutabilità delle cose; però il fortunato non vilipenda, e non assigga gli ssortunati, potendo anch' eglì auer bisogno dell'altrui pietà, e riceuer giusta retribuzion d'impietà. Le riccheze conseruate, aumentate non conseruano la felicità, e non aumentano le consolazioni, mapiuttosto ci aggrauano di peccati, e di afflizioni . A che fine DIO ci felicita. di questi beni, se non per benificare il prossimo, e santificar l'anima nostra? Qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ve possimus & ipsi consolari eos, qui in omn pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur & spsi a DEO. () sualdo già Re d'Inghilterra per il continuo dono della elemofina di alcuni altri regni ampliò il proprio regno: e la sua mano tanto elemosiniera dopo morte sempre si resto incorruttibile. Tutto sottosopra si riuolge il mondo, e tutti gli vo mini s'affaticano a morte per l'ansietà del ritrouar l'oro, e l'argento, e le gemme; tutte cose di breuissimo gusto, e di perpetuo cordoglio, e ruine. E in tato abbiamo il cuor di macigno a riceuer l'amor di DIO, e il desiderio del Pa radiso. Altiera magnificenza c'induce a vestire splendidamente le mura a ingrassar cani, e caualli: ma niuno spirto di carità ci muoue a compatir niente,a rimirar mai la nudità, la macilenza, gli stenti de'mendicanti. E noi più fieri delle fiere, che amano la specie propria; e noi benemeriti più de gli animali, che de'membri di CRISTO non faremo e vini e morti maladetti, e decestati da gli vomini, e fenza misericordia puniti da DIO? Esausto il tesoro de' beni, rifecco il fonte della pietà vedranno coloro, che lasciano morir di same, e di sete CRISTO: il quale tanto più rigido farà il suo giudizio, e più inescusabile il nostro fallo; perocchè ci era osterco il guadagno della sua grazia, e la compera del suo regno per un pezo di pane, per un bicchier d'acqua, per un quattrino, con tutto ciò noi per niente l'abbiamo tenuto; ma piuttosto nello sterile mulino di questo mondo; oue in lingo di farina, di cui si dee fare il pa della vera vita, si macina rena, e poluere, di cui si viue tristissimo il corpo, infeconda l'anima; ritegniamo tutta la roba nostra riposta. Chi è nimico di carità, è persecutor di CRISTO: chi non alberga nel cuor suo la carità, per conseguenza sa il petto albergator del demonio, cio è l'esterminio di tutto il suo stato spirituale, e temporale. Qui habuerit substantiam buius mundi, & vi-derit fratrem suum necessitatem habere, & clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas DEI manet in eo? Mentiamo, e folleggiamo per certo noi al-tri Cristiani, tenendoci figliuoli del PADRE delle inisericordie, ne auen lo misericordia di tale, che pir la sua calamità mouerebbe a misericordia la Crudeltà. E in darno speriamo d'esser consorti di CRISTO

Re, se prima non siamo compassionenoli di CRISTO pouero. Perocche l'anuerfica, e non la felicita e il vero paragone dell'amicizia, ficome anche la to guerra, non la pattura fa proua del nero canallo: così a tresi 111510 infedeli, e maleuoli amici flima coloro, che a i bifogni de' fuoi fratelli cioè a lui Retlo non porgono su reciente sussidio e quel che più inaspritecia Cinicizio diuino; esti stesti non a i mendichi per carità, ma solo a i ricchi per interesse 11 fanno gran donatini; qui acqua portando al mare, e là seccando anatto i piccoli rufcelletti. Il ricco tutti i doni al proprio merito, e alla sua grandiza reputa debiti, e necessari: la doue il pouero sempre ti si professa obbligato, e sempre sa orazione per te a DIO. Que primi doiu tengono ascoso l'amo, e il visco per altrarre a qualche ingiustizia i potenti; e tono anzi vna mercatanzia d'inganni, che vi a fe to di liberalità. Quell'altri non solo meritan titolo di beneficenze reali, ma di olocaufii diumi, per i quali fi placa la irata Giustizia eterna, e s'impetra ogni grazia celeste. Non e cosa più nobile e vtile auer debitore, e rimuneratore DIO, ch' e Monarca dell'Vinuerso, e più che prodigo nel donare, che auer confidenza in vn vomo, di fua natura e pouero e ingrato, e superbo > Non e giustizia, non è pieta, non è benefizio quella donazione, che doue non è vera necessità si alloga. La ottima liberalità, mentre non è gra tuita, si fa mercenaria; perocche la Virtù dona se stessa per sua bontà, non per estranea ricompentazione. Ma quanto sia malfondato il fondamento de gl' inut li donator, eccone l'autorità incontrastabile: Benefacite, & mutuum da- 12 te, nibil indesperantes; & erit merces vestra multa, & eritis fily Altisimi, quia ipse benignus eff super ingratos, & malos. I u maculi dunque la fincerità della elemosina, qui ndo non vuoi particij arla ne a i fani, e giouani, e robusti, ne a i tuoi nimici, ne a gl'indegni, e maluagi. Quante cose medicinalmente prendi laide, e stomachenoli a prò della tua fanita ? Quanti guadagni da mestieri vilissimi lictamente riceui? A quanti ministri di giustizia i er comandamento del Principe sottometti le tue riccheze, la tua persona, la tua liberta, la tua. propria vita? Quate spese multiplichi a danno del prossimo, a ortesa di DIO? Perche dunque per beatitudine dell'anima tira, e per legge di CRISTO, rifiuti, e disdeni di vsar minima cortesia spietatamente a vno, che rappresenta la persona dello stesso FIGLIVOL di Dio, chiunque colui si sia? Narrano tutte le carte, come GESV in alpetto di pellegrino, d'infermo di lebbroso, riceuente la carita, innumerabili volte s'è manifestato. E quando egli è del Cielo disceso per saluar l'vomo, e riedificar il mondo; in forma diserno inapparenza di peccatore à occultata la Deità sua; e nella detestazion della Cro ce à ribenedetto al fine tutto il genere vmano. CHRISTVS nos redemit de ma. 13 Redicto legis, fastus pro nobis maledictum ; quia scriptum est: Maledictus omnis, qui pendet in ligno. E quelli, che di tal minoranza, e auuilimento di CRISIO lo no stati gia spregiatori, anno ereditata co'lor seguaci l'eterna maledizione, la quale anche te fer sa le oltraggerai CRISTO ne'poueri, e se ti mostrerai tirannico giudice della pouerta. A Creso desiderando selicissima vita, su dall' 14 Oracolo risposto, che nella cognizion di se stello può conseguirsi la felicità di se stesso. Questa virtu inalza l'vomo a conoscere a lai meglio DIO; perocche, se ti riconosci per vomo, e mo tale, e peccatore, e miserab le e intuficiete al bene, e impotente a ogni cosa; ne consegue questo assoma, che DIO solo sia da te stimaro il Principio del tuo e Tere, e il Moto del tuo ben esfere, e il Firmamento del tuo bene stare. Però, siccom'e sapiente chi sa quel ch' e insi- 15 pienza, la quale non la cognoscer se stessa, in quella guisa, che la cecità eziandio non puo rimirar le medefima, così vero vomo, e fanto crissiano è quello, che senza la grazia di DIO, e senza il merito di CRISTO si confessa merite-

111

0

1

国際のはからいるとは

日本は日本は日

はいのは

一一二

10

uole di non esser niente, o d'auere ogni male. Fatta simil premeditazione, aure mo persetto conoscimento della stoltizia, e della indignita nostra; e con ragione delibereremo; che noi meritauamo di mendicare, e di andar tapinando infesicemente come quegli altri, a i quali noi temerari vogliam riueder il conto della nascita, de'costumi, della professione, auanti che moniamo la mano a consolargli d'vna elemosina. I tuoi antenati, la tua famiglia, tu stesso ai con mille colpe irritato DIO a deprimere in calamitosa rortuna te, e tutti i tuoi; con tutto ciò la diuina Bomà non solo ti à compatito, ma ti à reso ben per ma le, ti à fauoreggiato in mille maniere con mille giustificaziomi: e tu servio iniquissimo vuoi tenere a sindacato il tuo miserabil conseruo? e mordacemente rimprouerargli i disetti suoi? Ma tu sentirai la voce, e prouerai la mano del sempiterno Giudice, quando gli comparirai dinanzi. Or su ricco non dispen sar più con angusta, e mendica mano i danari, non aspreggiar con ingiurie più il pouero: ma largo, e benigno da continuamente a vsura ii tuo petulio non a te stesso, perche l'auarizia ti riterrebbe la mercede; ma si bene a DIO, il quale in eterno ti conseruerà il capitale, e in insinito anche ti aumenterà i frutti per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col l'ADRE, e con lo SPIRITO Santo, e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benesattore.

# Liberalità. Elemofina. Auarizia. Riccheze. Esempi diuersi.

#### XXXVIII.

Agnanimo costume osseruauano Epaminonda, e Scipione, di non si riturare a casa il giorno, se nuono amico prima con qualche seruizio non s'erano obligato; essento azione più illustre sar acquitto di ami ci, che di pecunia; siccome indegno d'onore è quelli che onora, e stima i danars più che gli amici. Quanto più noi Cristiani debbium grandeggiare in questa magnanimità di farci ogni di emici i poueri, el e ci amicano, e ci obbligano la Maestà di DIO? Et ego dico vobis; facite vobis amicos de mammona iniquitatis; vt cum defeceritis, recipiant vos in aterna tabernacula. Tutto fog giace alle varie, e continue oppressioni della tortuna quel che si acquista, o si conserua, o si spende, o si dona; tranne la elemosina, la quale mantiene sicuro, eterno, e soprabbondantissimo il frutto; perocche pissimo, prodigo, e onnipo tente è il suo Ricompensatore. Nelle tribulazioni verdeggia di speranza; ne pe ccati siorisce di perdono, e nella morte fruttifica di gioria. I a virtu del ma ghanimo fa la letribuzione di gran vantaggio superiore al riccuimento del be nelizio; della qual generofità fi gloriana il Magno Alessandro, e il Popol Ro mano. Dunque DIO, il quale è vn perfetto, e inondante Oceano di beni, e di beneficenza; potrà essere o mal pagatore, o restar fallito debitore de gli vo-mini carreatiui? La natura dell'vomo grato si sdegna, e si contrista del benefi-zio riceuuto; quando la sua possibilità rimane di gran lunga impotente a satissare dountamente al benefattore: sicche tu elemosiniero, se (volendo tu render grataudine alla diuina Beneficenza) dei per alcuna cagione auere in odio DIO; come troppo benefico, non come troppo auaro dourai odiarlo: perocche in effetto esperimenterai tanto esfer maggior del tuo merito la retribuzione diuina, quanto è maggiore delle tue forze la Onnipotenza sua. L'estto della parlimonia ymana è la perdita delle riccheze terrene l'effetto della

MORALI magnificenza elemofinaria e l'acquifto di tutti i beni: concioffiache DIO, mida in dispersione la roba, che se ne ità inquile, e morta, disatando sempre mar più, e meglio quella, che in participamento del profilmo finceramente s'impie ga. Le fatine di Troade stauano senza prezo a pubblica voltità de popoli elpolle: il re Lifimaco le fottopose al dazio; e s'ibito mancaron della tolira rendita. Fu rimossa questa graneza ; e di nuono ritornacon doniziose di sale. In Edesso scaturi vn rigagnoso a tutir gl'infermi sopra natura salutisero : i Prefetti del re Antigono facendolo a i tanguenti venale, e caro; costo si riseccò quella vena. In Epiro vna spezie di legume cominciò intorno a vna palude per due anni a germogliare fenza feminamento alcuno: A lebandro figlinol di Pirro muidiando a 1 popoli quella gratuita meste, vi tenesia le guardie; onde quella fruttificazione infieme con quello stagno mano, e non rapparue mai piu. Siccome l'agricoltura ti multiplica il gran fominato, e il grandio ti corro- 10 pe il consernato; così anco la elemofina arricchisco il ponero; e l'anarizia. impouerisce il ricco. Accetta questa similitudine per più espressivo accertamento del fatto:vn lume, se accendesse infinite lucerne, infinitamente fuor di se altroue con sua maggior gloria, e senza diminazion sua dissonde la sua virtu: non altrimenti la carità, felicitando più abbondantemente altrui; rende se me desima più gloriosa, e felice: anzi d'infruttuoso capitale si sa sempre fruttiscante di ricchissima vsura. E noi ostinati nella nostra peuersitasprima vogliamo, e conseguiamo noi poueri, noi serui, noi peccatori da CRISTO ogni gra 11, zia, ogni bene; dipoi a gli amici di CRISTO ci dimostriamo auari, spietati, oltraggiosi? E vecidiamo a CRISTO donator della vita, i suoi membri vitali? dico i poueri, suoi amici, e suoi membri. Fili eleemosynam pauperis ne de- 12 fraudes, o oculos tuos ne transuertas a paupere. l'erche specifica il suo concetto col verbo defraudare? Solamente per ammonirti, che la tua roba non è tua; ma per ragion di natura è comune al bisogno de gli altri, e per comandamento di DIO e dounta eziandio ai poueri, dopo la necessità del tuo vso; dico vso necessario, e non abuso immoderato. Percio la tua Elemosina, inridicamente parlando, è giustizia più che insfericordia. Se tu susti padrone assoluto, sare-sti D1O, uon vomo, e in qualunque maniera tu donasti il tuo cosi a i buoni, co me a i rei; non potrelli foggiacere ne a bialimo, ne a colpa, ne a pena; conciossiacne ne saresti donatore propriamente per misericordia, e non principal-mente per giustizia. E questa è sentenza de sacri Dottori. Siamo dunque più 13 tosto Economi, che padroni; sicche se la Economia nostra sara con ingiustizia, e con impieta da noi amministrata; qual potenza ci scampera dalla Onnipotenza? quale scusa ci defendera dalla sincorruttibil Giustizia? Il Sommo Legislatore nella caritateuol distribuzione di tutte le sustaze determina la perfezion della carità cristiana; la qual legge perch'è da rari, e da pochistimi ric chi offerna a, per questo esclude quali muti i ricchi dal Cielo: Iesus autem dixit discipulis suis : Amen'dico vobis, quia dines difficile intrabit in regnum extorum . Con altrettale spauento ci atterrisce Basslio il Magno; il quale con l'autorità 15 Euangelica denunzia per disperata la saluazione a que'ricchi, i quali, tutto che nell'altre opere pie fieno deuoti,non vino verso i poueri alcuna miscricordia. Veramente vn cristiano essere indefesso negoziatore del mondo, e il negozio di CRISTO sempre tenere inesercitato; e in sine poi singersi DIO misericor dioso; io per me non so; non so; mi confondo. Taluno portera vn'anello, aura qualen'altro adornamento superfluo, che potrebbe mantenere in vica, e in onesta vna samiglia intera. Taluno ancora onorera la stessa orina di argento, e non sara cortese d'vn soldo a vn mendico. Tu dunque con quesse alterigie incoronar'a Lucitero, imperator de'superbi, de gli ambiziosi, de'vanis la resta



di argento, e di oro, e di gemme; dall'altra parte ignudare i poueri, assassimare di argento, e di oro, e di gemme; dall'altra parte ignudare i poueri, assassimare i cristiani, calpettare il tacrosanto Euangelio, auere in detestazione la carità, i cristiani, calpettare il tacrosanto Euangelio, auere in detestazione oltro della Predestinazione, quando con l'opere ti prosessi figliuol della Perdizione. Or esci vna volta inori di questa spinosa macchia dell'auarizia, oue il de monto ti martira l'anima, ti pugne la coscienza, ti ascende il Sommo bene.

monio ti martira l'anima, ti pugne la coscienza, ti ascende il Sommo Bene.

16 Vuoi far tuo patrimonio il regno de'Cieli? egli fi compera con la elemosina.

Vuoi emulare D1O nella sua maggior onnipotenza? Procuia di secondarlo con la sola carità. Vuoi ricuperar l'anima tua dalla seruitu del diaucio? prezo susticionissimo è la elemosina. Vuoi per non nulla ester regnatore in cielo, e serassico in D1O? ricrea, e rannina i poneri con quel che ti auanza, con quel che ti si guasta, con quel che tu getti via. Consorma la tua carità col precetto della vetusta legge. Posquam autem messueriti segetem terra vestra, non secabuis

eam vsq; ad solum, nec remanentes spicas colligeris; jed paupenbus, & peregrinis di-mittetts eas. Ego sum Dominus DEVS vestrr. Se tu sei di l'atura ordinariamente a gli altri vomini proporzionata, non defiderare, non adoperare i vedimeti, ac como acuoli a persona gigantea. Se tu sei vomo, suggetto alla merte,a cui tra passa in vn baleno la vita, il cui bisogno di pochissime cose vien sodis atto; per che vuoi affogar ne gli strabeccamenti monda ni > Se tu ai vna mercanzia (dico delle ricclieze) vile, non tua, rapina di altris e puoi con essa farti posseditor d'vn'imperio; perche (DIO buono) vsi tu ritrosia, o piuttosto pazia riculado per nonniente di effere imperatore ? Le tue ricchezze sono sterco, di stima; sen fume di sparizione, son pegni, di ristituzione, tuttauia con esse puoi agenolmente impadronirei del Regno celefte; e ritardi, e rifiuti, e abborrifei così gloriofa occasione? Di che temi? di non mendicare? DIO, che ti dona l'anima, la vita, la roba; e non meriti niente; s'inrigidirà contro di te mentre tu sei liberalissimo verso di lui? In virtù dell'offerte dinine, in su la considenza. della benignità dini a, io certiffmamente crederò effere impossibile, che vn lieto elemoliniero vada lagrimoso elemosinando; e che si conduca in pouertà vno, ch'è stato ricchissimo benefactor de' poueri. Questo caso non ò mai ne ve luto, ne letto, ne vdito, ne creduto, ne lospettato. Or quale auaro non sarà mutatore de fuoi cossumi, aspettando seuro dalla elemosina straboccheuole inon dazione di tutti beni terrenir corporali, e celesti? per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e no stro vnico DIO, e Saluatore, e Benefactore.

Costume dell' Aquila. Carità diuina, evmana, e ferina. Sussidi stambieuoli. Beneficenza. Esempi.

#### XXXX.

Iudice de'suoi veri siglinoli la Regina de gli altri vecelli determina il Re de'pianeti. Ond'ella subito nati gli espone all'opposto lume del Sole; al quale se gli occhi di essi aperti, e immoti,e securi d'abbagliamento s' assistano, per sua legituma prole da lei vengono allor'approuati; ma se vacillano a tanto splendere, come adulterini son repudiati, e suor del nido sbanditi. Non altrimenti il PADRE eterno legittima, e pradisce per suoi siglinoli, quelli, che intesa, e serma ritengon la mente nell' vinco Sole del Paradiso, imitando perseuerantemente le sue dinine virtivicioè CRISTO

CRISTO Saluator nostro. Se l'anime cristiane, quasi stelle con la pura luce di questo Sole non risplenderanno d'opere celestiali, cadranno senchrose giù ne gli abissi, come incapaci, & indegne dell' eterna Predessinazione. Na quos prasciust, & predestinauis conformes sieri imaginis FILII sus, ve sie spje Primogenitus in multis frairibus. CRISTO e la persettissima Idea della carità; però l'immagine di CRISTO è dissigniata, e del tutto disnaturata in colui, ch'è priuo di carità; il quale per quello difetto non potrà in cteino participar 10 della diuma filiazione. La carità è di tutte l'altre virtu maestra, e creatrice în cosi essenzial forma, che senza lei la virsu è vizio, e con lei il vizio si com-0, 11 0 mutain virtu. Per la qual cosa molti giusti aspirando al premio della giustizia senza la scala della carità, sono a penaspirituali ascesi, che sono al sinc módani caduti: la doue molti iniquissimi, essendo stati della carita zelatori, sono rifurti dalle iniquita loro alla grazia, e alla vita eterna. La carità dunque è l'anima di DIO, & è il cuor nottro. Senza la carità ch'è vna divinità della vi 明春日本日本村田大平中 ta spirituale; resta l'vomo un cadauero senza alcun senso di bene. Questa è il complimento di tutte l'operazioni diuine, & vinane. Adunque. Super omnia autem bac chantatem babete, quod est vinculum perfectionis. Questa è vn' amici-zia indiffolubile fra DIO, e l'vomo; & è vna fuane vnaminità vmana, la qua ci fa il profiino nostro amar quanto noi stessi. Con queste due ali della cari-tà cioè la dilezione di DIO, e del prost ure; si editi, e sicuri, e altinolanti co-templiamo quanto e DIO, gustiamo qual'e DIO, e in fine didentiamo dijin D.O. La carita e figliuola di DIO, e madre de gli vomini; è legislattice di tutti i santi cossumi, è consernatrice della politica; è innentrice dell'amicizia; è aumentatrice della pace; e infomma vua prima Vniuersita dell' Vniuer 0 fo. Dove regna la carita non son necessarie le leggi, ne tribunali di ginstizia, .... ne gouerno di regnatori; perocche la carita è infinica de furti abbominatrice 日のこと 日の日 de gli emicidi, schiua le ingiurie, fuege l'anarizia, abborrisce la superbia, fa di tutta fe fiena grattina pari cipazione a tutti. Dou' e carita, iui abbonda ogni bene; concioli ache femi re con la carità è il Sommo Bene. Queffa è quella Pietra argolare, che bearan en e vnifec infiente la terra, e il cielo, e fa vnanimi e pai éti frietti gli vem ni, e DiO e co incor renfibil miracolo à fatto DiO vomo e l'vemo D. O. La carria fola genera, e comada l'amer di DIO, e il benefiz o del profi mo; forta il qual fondamento è l'abblito- e fublimato il mordo, e il l'aradito. In his ducl'us mandatis untuerfalex pendet, & projette. Se a CRISTO, nofito capo uebbiamo render ogni maggier renerenza, per individuale obbligazione fian o tenuti a viare anche a i fuoi membri ogni mag gior misericordia: senza che non è vomo colui, che tutto viue a se stesso, e no è vmano ancor verso gli altri. Il mondo non è creato al seruizio d' vn solo, ma in con une di tutti i viuciti. El islesso Creatore, il quale à data l' vltima perfezione alla carità, fatto vomo à donata non folo tutta la fua vita, ma ezian-dio la fua morte al benefizio di tutte le fue creature. DIO creando e matenendo l'Universo, non mostra d'esere DIO piu per altri, che per se, non auendo egli bisegno mai di niente? Gli animali, e gli clementi per innata proprieta si mitouono all'uniuersal censesus zione della natura. I Lupi, e i Cerui notando pel mare appogeiano il capo i su sequenti alla parte diretana de gli anrecedenti a vicenda, tanto che sientrapassati . Vn Elefante al passo d'una larga sossa, discerdendo ini denno sa delle sue i en ponte a gli altri che passino e se laggiu ne trabecca vno tutti gli alcri con varie materie riempiono tanto quel fondo, che il caditto rittaggono la quel per colo a faluamento. Fu muentato vn Emblema toj ja snos privo di ceet, i, e fano di gambe; il quale portana vn' altro, intero di occlis, e trenco di gambe: quelli facendo il viaggio, e questi



Orazione d'un Sacerdote al santissimo SAGRAMEN TO dell'Altare.

## XXXX.

Agramento d'incomparabile amore; misterio di sempiterna misericordia, tu Signore, tu DIO a noi tuoi serui, a noi tuoi ribelli ai consacrato, e gratuitamente donato. O viltà nostra nobilissima, o mortalità nostra beata, o peccato nostro fatto degno di premio. Tu DIO ti sei fatto vomo, per sar l'vomo DIO: tu Principio, di santità, e di bonta incirconscritto, ai voluto morire per li scelerati: tu l'aestà d'infinita grandeza, ri sei degnato di eleggere l'anima nostra empia, e ingrata, per altare del tuo sacrifizio, e per tempio della tua residenza. Il tuo popolo a ben ragione, e obbligo di catar con la lingua, e di contemplar con la mente la tua dilezione, la tua pietà verso di noi: Consitemini Domino, quonia bonus, quonia in seculu misericordia eius. E noi di questo suiscerato affetto d'amore, di questo smilurato effetto di amare, ti ringraziamo con la ingratitudine, ti ricompensiamo con le osfese. Niuno di noi ardirebbe di toccare con mani lorde vna cosa di gran prezo, e di gran belleza; e pure con la coscienza di mille peccati enorme, e setente, noi osiamo di prédere il tuo corpo santissimo, ecol veleno de'nostri vizi ostinan presumiamo d'insettare il tuo sangue purissimo. E io quante volte son venuto all'altare per immolar te Agnello immacolato, non come sacerdote, ma come carnesice, che al macello va per ismembiar carni venali? Questa tua sacrosanta Fucaristia è vn dono fenza merito, vna grazia fenza prezo, vn' mor fenza efempio contuttociò io niente contrito, pessimo cristiano, sacrilego religioso con arroganza incipiabile mi fo degno della tua veneranda facrificazione, della quale fi reputano indegni i piu sublimi Seraini del Cielo. Come potri vn tanto mio sacri-legio ritrouar presso la tua Giustizia giammai scula, e perdono, e pieta? Quan-to è delizioso di sapore, essece di medicina, viunicante di spirito questo tuo cibo celeste? ma siccome all'inferio o graue il Sole, e nauscoso il vitto, due cagioni del viuer nostro; così a me poco gusta, poco diletta, poco giona questo tuo Sacramento vitale, perche infermo nella volonta peccatrice, moribondo nella graueza de' peccati morto nell'ostinazion del peccare mi giaccio, mi abbandono. Se qualche accidente mi aggiruia nel letto, sollecito, e amoroso medico a visitarini, a confort rini, a finarini t'affretti con questo cibo, ch'è ristoro del cuore, medicina del corpo, e vita dell'anima. In ogni tempo, in ogni luogo, in ogni bisogno sempre sei preparato, e desideroso, e mosso a ricordarti di me, a pigliar cura di me, a lar dono di tutto te stesso a me. Quid est homo, quod memor es eius? aut filius hominis, quoniam vifitas eum? Se l'anima è d'inique macchie tutta desorme, se da i serpenti internali sta lacerata, e auuelenata; con la tua virtu sagramentale tosto la rendi purificata, e libera, e lieta. Se il mio cuore macerato da continue afflizioni, vn solo momento non può respirar dalla sua angonia, il tuo Sagramento alle mie lunghe, e trauagliose tempeste impromfo, e tranquillo porto dimene. Se i miei sentimenti stanno in discordia con la ragione, e in guerra con l'Euangelio; questa Manna diuina in pace con l'anima, in amore con DIO mirabilmente gli vnisce. Se mi spatienta qualche pericolo di precipitar ne gli abissi col peso de gli antichi peccati, o col timore di suture, e prossime colpe; questa tua sacrosanta Forteza subito mi libera, mi



Conuito d'Assuero. Meditazioni sopra! Eucaristia.
- Amor di DIO.

#### XXXXX.

Ssuero imperatore di cento venzette prouincie regalò i suoi Satrapi d'vn conuito sopra ogni vso, e pensiero vmano splendidissimo di apparato, amenissimo di sito, e reale di personaggi. Ma l' vnico Monarca della terra, e del cielo viene a magnificare vo conuito fuo con apparecchio canto miracolofo, che nol possono tutti icieli capire, ne la Natura comprendere, ne l'eterne Ierarchie glorificare. La menfa è dinina,i commentali sono i fratelli di CRISTO, il cibo e l'istesso DIO. O conuito incoparabile, o misericordia immenta, o liberalità infinita. Memoriam secit mirabilium suorum misericors, & miserator Dominus; escam dedit timenubus se. Qual cola e più ammirabile, che viuere in DIO? o più suaue, che nutrissi di DIO? Quali delizie del senso, qual selizie dell'animo non soprabbondera sempre in colui; al quale, cibo, e vita e DIO? Il vitto nostro è mortale, perche non. preserua l'vomo da morte; ma questo è veramente immortale, perche dona la vita eterna. Qual persona può esser tanto indemoniata nel male, che non desideri il Sommo Bene? E in qual forma più dolce, più sublime, più sicura si può conseguire la diuina Beatitudine, che farsi vuanimo coll'istesso Donator d'ogni Bene? Questi rarissimi privilegi si trouano tutti maravigliosamente in questo santissimo Sagramento. E siccome in angusto Mappamondo si vede l'Uniuerso descritto; così eziandio in questa sacrolanta Ostia, tutto il Paradiso the circumscritto. O granmaraniglie d'amore, o insolite arti d'amare: DIO fare all'vomo grazia, e dono del mondo, e de'cieli, e di se stesso, e dell'anima fua, e del suo cuore, mercè della sua inimmaginabile dilezione. Tu solo Amor diuno ai potuto vincere l'onnipotente DIO facendolo in abito feruile vinanare, in tormentosa croce morire, in pane, e vino immolare: sicche o Amor diuino se tu ai fin qui potuto essere onnipotente sopra DIO, assoluto Creatore, e Signore di tutte le cose, e di tutte le creature; non puoi di qui auanti estéder piu in alto la tua onnipotenza, se DIO eternamente infinito non diuiene più infinito della incircumscritta immensità sua. Ora si, può ben l' vomo altiero della sua vmanità, eleuato sopra i cieli, e maggior della natura angelica, lieramente cantare. Venite, audite, & narrabo, omnes qui timetis DEVM, quanta fecis anime meg DIO beato in se stesso, contento di se medesimo, si degna. di flabilire le sue delizie, le sue grandeze, il suo amore nell' vomo, fatto di terra, naturato di morte, concetto in peccato. Qual Re vestirebbe della sua porpora, degnerebbe della sua menta, ornerebbe del suo diadema vn suddito di nascita, di pouertà, di malori di pregieuole, e orribile ? E pure il Re de're, il DIO de gli dei al sommo Conuito del corpo, e del sangue suo esalta noi peccatori, e ci adorna della veste nuziale, e ci dona la diuinità sua. In somma DIO per amor dell'vomo s'è in vn certo modo dimenticato d'effere DIO, e p amar l'vomo è stato crudele a se stesso. Or dunque dica l'vomo, dica l' Angelo, dica DIO, se quanto a creato l'Onnipotenza, e ordinato la Sapienza, e conservato la Bonta, e incomprensibile di valore, e d'opere, e di miracoli al par di quanto a fatto l'Amore. Non ci ama DIO con amore vmano cioè interestato, infido, noceuole; ma con amor diuino, cioè sincero, eterno, fruttuosis-

はなられる はははないのか

山路部山西北部西西北西山西西湖

取因 其 為 年 年 日 四 四 四



misticamente CRISTO, ma crucifiggi sacrilegamente CRISTO. Da si maladetta apostasia ci allontani, e ci liberi quella Bonta, che l'eterna maledizione a riuolta in gloriosa benedizione, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore. e Benefattore.

Pentimento di peccati. Adulterio spirituale, e carnale. Anima impura, e ingrata. Grazia di D10 quanto importi. Mogli fedeli.

## XXXXII.

Ssendo la Tortorella rimasa vedoua, tutta solitaria, e gemente sin alla 1 morte sempre pudica, e sedele al primo consorte si viue. L'anima no-stra per la morte del peccato, vedouata del suo sposo CRISTO; essendo fensale il demonio, si rimarita incestuosa col Mondo; ne piagne, ne sospira la mortal vedouità della Grazia, cioe la perdita d'ogni bene. Vedi la Maddalena i suoi occhi già due stelle di gioia auer conuertiti in due fonti di pianto, confiderando la profana sua vita. Ecco Pietro nella continua memoria della sua apostassa auer tutti e due gli occhi stillati in lagrime. Pagolo spe dea tutto il tempo in lagrimare, fra sospiri, e lamenti ognor repetendo; Qui non sum dignus vocari Apostolus, quoniam persecutus sum Ecclessam Dei. Il Profeta, conoscitor del suo graussimo eccesso, portana gli occhi pionosi di pianti, il cuore compunto di fieri dolori, le membra macerate da cilici, e il corpo afflitto da i digiuni . Marcellino Pontefice lauò col sangue la macchia della fua idolatria. E noi tanto più lieti, e festeuoli consumiamo i di nostri, quanto più siamo inimici di DIO; e principiamo sempre l'amicizia del mondo al legramente dall'offesa del Creatore; e come le bestie al macello, rapidaméte al nostro precipizio corriamo. O ciechi, e infelici noi, quanto sarebbe necessario a correggere i nostri baccanti costumi l'esempio di Crasso, e di alcuni altri, che alienissimi, e quasi disnaturati dal riso suron sempre mai? Noi peccatori siam nati al pianto; douremmo viuer di lagrimes; lo spirito del cuore dourebbono effere i sospiri; portare in pallido colore dipinto il cordoglio douremmo de'nostri peccati. Camminar per vna strada, che si aggira tortuo-sa fra mille pericoli di morte; per vna strada, che si mena inganneuolmente all'inferno; e col Sapiente no prender questo risoluto consiglio? Risum reputati errorem, o gaudio dixi; Quid frustra deciperis? Il Mondo instituio vocellatore dell'anime nostre, il demonio esterminator de gli vomini potranno all' empio intento loro piegar tanto gli affetti nostri, che prestiamo sede, e consor miamo l'opere alla malizia, e alla maleuoglienza di essi molto più che al sacro Evangelio, strada sicura del Paradiso, e a CRISTO, vnico Beatisicator de' Fedeli Pidia nello scudo di Pallade impresse con tal maestria la essigie sua, che se quindi si scomponena l'aspetto dello Scultore, tutta quella scultura scomessa cadena in terra. DIO similmente a formata la immagine sua nell'anima nostra in si mirabil ragione, che se per li peccati vien da noi dissormata, co uiene per necessità, che tutto lo stato del corpo, dell'anima, dell'intelletto, del la relea a della solicità amana si risoluta in danno, in disporte, in morte in viene la roba, e della felicita vmana si risolua in danno, in disonore, in morte, in vltima perdizione: Quoniam DEVS creauit bominem inexterminabilem, & ad imagi-



MORALI. III3

Onde, siccome vna maritate nobile, sauia, e onesta dee sostenere ( detto d' vn 13 filosofo ) anzi gli abbracciamenti de gli Orsi, e dè i Draghi, che le altrui congiunzioni illegittime; non altrimenti l'anima è tenuta di soggiacere più volétieria qualunque rouina più graue, che sottomettersi al mortale, e disonorato giogo del Tiranno infernale. Proprie doti d' Amore sono la fedeltà, la mo- 14 dellia, la pudicizia, fenza quelle, non d'amore, ma d'inimicizia è compolto il Marrimonio. Anche l'Anima se non conserva; i privilegi della innocenza, del la religione, de'sagramenti, sempre incontaminati, non può mai godere la pace, e la vinone di CRISIO, ma piuttotto ribella guerreggia con Lui. Vedece Alceste d'amor', e di fedesempre mai celebre, puttosto eleggere di morire 15 pel suo marito, che di viuere senza l'amato conforte. Vedete Camma condire 16 le noze con velenosa benanda, per la quale al marito immolo in vina medesima ora la sua pudicizia, e la vita dell' empio vecisore del caro consorte. Vedete Panthea sdegnare magnanima, e sedele, di sopraumucre al suo morto Signo- 17 re. Aggiugnete Arria moglie di Cecinna con altre moltissime. L'anima no- 18 fra, d'amore, e di pietà inimica, non lolo con penitenze, con mortificazioni, per gratificarsi al dinino Sposo, niente s'assiigge (quando ella dourebbe a mil le morti anzi che a vna sola, e minima osesa di DIO acconsentire) ma colma d'ingrattitudine, e di crudeltà, non si cura, non si ricorda, che il suo Diletto è crucifisto per lei; anzi non pure seco non accompagna qualche passione, ma ne ancora alcuna compassione; anzi con peccati continui al crucisisto Sposo rinoua le piaghe, e aggiugne acerbo spasmo al dolor del Piagato. Orsu anima cristiana tempo è ormai di fare delle tue scelerita finale intermi lione; laserando vna volta di commettere tanti stupri di peccati col diauolo; e risoluédoti di onestare i costumi tuoi, di santificar la tua coscienza, d'internarti profodamète nell' Amore del tuo Amante, per grazia, e benignità di GESV CRIS 10: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Fenice . Eucaristia . Amore vmano, e spirituale . Purità è impurità dell'anima . CRISTO amantissimo.

#### XXXXIII.

Refaga della sua morte la immortal Fenice', di vari, e odorosi aromati fabbrica vii funebre ricetto, de ue in mezo a gli odori, e a i razi del Sole s'incentrisce il suo corpo, e in breue alato risurge a vita. Non altri méti l' VNIGENITO eterno il giorno precedéte alla sua Passione institui nel sacrato Pare e Vino la memoria della sua morte, e la etcinità del suo amore, e il complanento di tutte le grazie: ende in questo rego di tutti i frutti spirituali odoritero, il FIGLIVOL di DIO per noi missicamente muore; e in noi sacramentalmente rinasce. O Fenice diuina veramente vinica di potenza, vii ca di marauglie, vinica di sauori, vinica di misericordia. Cui facit mirabilia magna solui, queniam in aternum misericordia eius. Questo gran l'agramento è peria del cielo a i desunti, e ringgio di protezione a chi altitti, è s'imamento di giussizia a i buoni, è tesoro d'indulgenza a i rei, è vi acce chimento di tutte le virtu a i Penitenti. Qui l'anima diuiene acconciarice di tutte le sue imperfezioni; pur ch'ella prima con lu confessione acconci le stessa. Che se ne gli acconcimi de poderi, e delle case



dini de gli affetti rimangono degradati. La Beatissima Vergine ricenette, por tò, conobbe, vide, godè questa Beatitudine; ma quanto su intemerato, e met sabile il suo zelo, i costumi, e l'anima sua? Brami d'essere assunto a tanto grado, a tale vsizio, che l'anima tua sia madre di DIO? Concepisci CR ISTO co' santi pensieri; porta CRISTO con le continue deuozioni; partorisci CRISTO con l'vimiltà; allatta CRISTO con la elemosina; vesti, e pasci, e alberga CRISTO co' precetti diuini. Allora sarai frattello, e madre, e padre di CRISTO. Es nunciatum est illi; Matertua, & fratres tui stant foris, volentes se videre. Qui respondent dixit ad eos; Mater mea, & fratres mei bissunt, qui verbum DEI audiunt, & faciunt. Impara tu ancora con l'esempio di questi a non dimorar suor della grazia diuina, se desideri di farti amico, e familiare e consanguineo di CRISTO. Perseucra di star sempre inuiscei ato nell'amore, e nel culto di questo suo Sagramento, con quella innocenza di vita, con quella purità d'animo, ch'è degna di buon cristiano, econueniente a questa facramentale Dininita; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benesatore.

Virtù varie dell'Eucaristia. Splendor di S.Ermo. Ostia de' Gentili. Considenza di se stesso. Esempi.

#### XXXXIV.

Llora beneficentissimo in noi, onnipotéte in se stesso apparisce DIO, quando l'imperio della Natura ormai rimato e di configli, e di forze, e di ripari in abbandono, l'gli co la sua destra dal fondo delle calamita ci follena, e in porto ci riconduce. Ora la sua Bontà ci à preparato vn Firmamento di aiuto vna Franchigia di ricorlo conti 'al modo, centr' all interno, verain me iness no nabile, per liberarci da timore e per imprimer cinell anima crem mente il cara tere della fua diuma Mifericordia. Parasti in conspettu meo mensam aduersa se , qui iril idant me. Augurio di vicina tian sui lita suole a i nautratanti moltrari la impropola lice di S. I imo la quale a Ca store, e a Polluce ascriucua l'artica superfizione. I egno certissimo di salute ci presta in ogni tribulazione que so Sarramento di pieta, e d'amore, oue colui si adora il quale si nomina Stella splendida, er matutina. Quando il Sole comincia dall'aureo letto a rifurger tutto fylenete, vedi totto inuolarfi i ladri, e rimbolcarsi i ladroni, e le micidiali siere sbandare. Con anche quado questo Sole del Paradiso risplende nell'anima, egii igombra via gli spiriti internali, rasserena la tempestosa mente, infiamma gli astetti al bene, scancella i peccati, auuma tutte le nostre potenze mortificate. Santo Epitetto persuale a vn Conte la frequente, e deuota participanza de'Sagramentisse desiderana di farsi po tente rij aratore de' mali mondani. Conciossiache i doni son nelle guerre d' amore, nunzi di sace; e quello Dono celeste si fa riconciliatore dell'anima. ribella, e di Ciud ce irato fa ben fico amante l'Altiss no ; e di tutte le nostre paffioni di, e notte inquietissime dinenta fuauissimo addormentatore, sicche le presenti non ci iravagliano, e le suture non ci spauentano; quasi essece Mandragora, che per incitamento di sonnolenza si porge in beneraggio a coloro i cui numbri deblion patite niedicinale spasimo di ferro, o di fuoco. In pace,in idipfum dormiam, & requiescam. Sonno dolce quiete continua contr'alle tempe-

V-

ø,

9



fortuna co' suoi giramenti souuerte, e sproson la tutte le cose mondane. Imitia mo dunque la pradenza delle api, e delle grù a or è nostro; queste cotra la turia de' veuti portano co'piedi afferrata vna pietra octole, per lo cui librameto ver so i luoghi opportuni drizano il volo, e sostengono il corpo, che non è traspor tato à caso per l'aria. Anche questo gran a agramento incorporato nell'anima nostra ci rendera fortissimi sostentori delle anuersità, delle tentazioni, e di tutti gli asfalti, contro di noi mossi dal demonio, dalla carne, dalla fortinas per grazia, e benignità di GESV CRISTO; il quale col PADAF, e con lo SPI RITO Santo è nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Eucaristia mirabilmente beatifica in ogni cosa tutto l'vomo. Esempi confermatiui di questo valore.

#### XXXXV.

Oprannatural potenza si vede regnar nella Musica di canto, o di suono armonizata. Marauigliosa concordanza di paragone, e di effetti nasce fra la Musica, e la Eucaristia. Quella dunque o con voci musicali, o con instrumenti armonisi, quasi mirabile incanto, riduce alla intera sanità i frenetici, gli sciatici, i morfi dalla tarantola gl'infetti di peste, gli annelenati dalle vipere: e non pure al corpo diviene medicina d'infirmita, e addol-cimento di dolori; ma eziandio con l'armonia della Ragione tempera, e accorda gli stemperati moti dell'animo; sicche può insieme col suo valimento reuocare in vita il corpo già moribondo, e far diuino l'animo già imbestialito. Ma queste son marauiglie, di vaniti, e di niente ripiene; se la restellion lo ro vogliam contrapporre a i veri, e potenti miracoli, che nella Eucaristia risplendono più ampiamente che in terra il Sole. In prima, e sopr'ogni cosa; l' anima se vuol goder suauissima pace in mezo a tante guerre del senso; e santisi-carsi beata fra le perpetue miserie del mondo, e sarsi vn Paradiso di gloria in questo abisso di tanti peccati, e di tanti demoni ognor tempestoso, ella no può meglio sortire questo fanore, e non può conceder a lei questa suprema virtu, più a pieno che l'Eucaristia. Le carte, le chiese, le citta, la cerra, i cieli testimoniano, predicano, esaltano le grazie infinite, i benefizi miracolosi di questo ammirandissimo sagramento. Da lui quanto sa desiderare il cuore, quanto può chieder la bocca, senza fallo, e senza misura si riceue ad ogn'ora. Desiderium cordis eius tribuifis ei; & voluntatem labiorum eius non fraudasti eum. La Morte è fomite di disperazione, fato distruttivo di tutte le cose, abitatrice dell' inferno, forella del peccato, conforte del dianolo, regina di tutti i mali, doloroso fine a tutti ineuitabile in tanto che quanto più si sugge la morte, più veloce ne segue il tempo del morire. Questa in sembianza di orrore ci rappresenta nella memoria le tante iniquità nostre, e i crudi suplizi concomitanti, e la pe nitenza ormai infrittuosa. Vuoi che alla tua mente non soprastia continuo in festatore di quiete sifatto mostro ? Accorda la stessa mente su questa diuina Ce tera, que sacramentalmente risuona suauissima la Sinsonia dell'amor di DIO: e tieni altresi per costante, el e tulti i sedeli, che al passaggio di questa vita co santo zelo, e purissima conscienza si nutriranno di questa Manna spirituale, saranno ceme tabernacoli di DIO trasportati da gli Angeli in Paradiso, in quel la guila che al monte Oreb altissimo con la fortezza di quel pane succenericio Elia, infaticabile, si condusse. Qual pensiero, qual desio, qual diletto può

loce .

El

-11



MORALI

110

ma combattuta, e affondata, perifice per fempre. Ma se intanto vi sopra inien quest'Olocausto pacuscacor di tutte le sedizioni spirituali, esto siesso prestamé te rende tranquillo, e puro, e lieto quel cuore, benche egli rapito da fuoi furori di già non potesse ritenere a freno le sue pationi. Et fasta est trangnillitat 16 magna; dice a quello propolito il facro Euringelio. Vedi a vi bambino piouere amare lagrime dal vifo, e lui fenti di firida intronar tutta la cafaima fe la madre il fuaue latte in bocca gl'instilla; tutti gli atti addolorenoli fubito cefsano in lui: tanto ama e affettuosamente piglia quel gratissimo nutrimento. Cosi chiaro t'accorgerai quanto agcuolmente l'anima tua fi liberera da'litigio si moti del senso, e quanto fortunata supererà tutti i contrasti del mondo, se fa miliare fi fara questo cibo diumo; doue abbonda ogni più desiderato bene. Quanto fauore, e gaudio, e ventura stimeresti la veduta del santo Sepolero. della veste, del lenzuolo di CRISTO ? e qui lo vedi, lo tocchi , lo gusti, lo mangi; e non ti reputi eguale a i Numi del Cielo? Niuno dunque s'accosti a CRISTO come Giuda, ne all'Agnello come Lupo, ne al Fonte come porco; ma più nella colcienza lucido che vno specchio, e più chiaro che il sole a questo real Conuito si assida; oue la Madre stessa di DIO si accusa indegna di seruire, non che di sedere. Esamina dunque te stesso, e contempla quanto è l' amore, e la misericordia, la beneficenza di DIO verso di te vermine, loto, eniente; per grazia, e benignità di GESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Concordia. Discordia. Armonia. Eucaristia. Stoltizia, e impietà wmana. Varie storie.

XXXXVI.

Oncordia è vna santa vnisormita d'animi, e vn' armoniosa temperatrice del mondo. Senza questa la vita vmana sarebbe vna peri etua guerra, e l'vniuerso in vn Caos tutto si ridurebbe. Con questa in bre ue la pouerei si ta d'oro; senza questa le riccheze si couertono in pol uere. La vnita siccom'e principio de'numeri stabilissimo, cost è seconda origine di tutti i beni, perocche ella conserua gli elemeti dalla corruzione, i corpi dalle infirmita, gli anuni da vizi, le citta dalle romne. Questa è vna general parétela di tutti gli vomini; sicche seza lei, la stessa cosanguinità del padre, e del figliuolo co fine di crudelta si estingue del tutto. Questa pacifica duminta è madre dell'a gricoltura, e l'agricoltura e vn ricchissimo seminario d'ogni bene, e d'ogni felicitu. La pace e vtile al vincitore, e necessaria al vinto, e premiatrice della virtu, eclemete a 1 ce. Questa e una legislatrice táto diuma, che seza lei, tiráneggia la Ingiustizia, e muore la Religione: s'introducopo costumi bestiali, inonda il sanque per tutto,i pianti, e i lamenti, e le morti su la scena di tutta la citta sepre al popolo rappresentano orrende, e nuone tragedie. La cocordia e di tanto valore, che vno di essa dotato val per cento, e cento fra se discordi non vaglion niente: concioffiache questi accecati d'ura e da se alienati per pazia, distruggono la propria vita prima che vendichino l'oltraggio altrui. La guerra scioglie il legame della paretela disumiscella fedelti dell'amicizia, dispodesta la iurisdizion delle leggi; milura con la vtilita fola, e con la necessità presente il bene, e il male, e i configli, e i negozi, e le imprese: Niuna cosa è sicura, niuno luogo è fraco, niuna persona è venerabile. Ma la cocordia stabilisce i principati, moltiplica le géti, arricchisce i popoli, genera, e onora le arti: per suo acquisto, e mateniméto mille preci, e processioni, e sacrifizi si offeriscono al Dio della pace, e dell'amore.





Nunzi riueriti. Mali annuziati. Prudenza de gl'animali. Inconsiderazion de gli vomini . Vari prodigi . Virtù dell'Eucarissia .

#### XXXXVII.

Gni nazione, ogni secolo per legge comune à ne' Legati santo il nome, e inuiolabile l'vfizio con ogni reuerenza stimato: e l'ostensore di essi era in pena di tanta violazione mandato in preda, e in supplizio a i nimici, da' quali veniuano delegati gli offesi nunzi. Quanto dunque la Giustizia di DIO cadra siera vendicatrice sopra coloro, la cui superbia è stata ingiuriosa contro gli ammonitori de gli scandalosi, e contro i predicatori del sacro Euangelio? I utti quelli, che accusano la indignità del peccato, e annunziano al peccatore la pena, sono ambalciatori di CRISTO; il quale contro i discredenti, e gli oltraggiosi, minacciatore di graui estermini s' inacerbisce in queste parole : Ierusalem Ierusalem, qua occidis prophetas, & lapidas gregat pullos suos sub alas, & nolussis? Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta.

La chioccia con la sua voce a se chiama, e sotto l'alse ricopre i pulcini, accioche si riposino da gli scorrazamenti, si riparino dall'aria cruda, si assicurino da gli artigli de' nimici pennuti. Similmente la Pronidenza diuina or con profetici annunzi, or con Apostoliche predicazioni a peniteza il suo popol richiama, per diuertirlo dal corso dell'eterna morte, per rauniuarlo sotto l'alie della sua pietà: e bene spesso ci atterisce con le infirmità, con le visionit, co' prodigis variamente appressandoci sempre la cura sua, prontissima giouatrice della nossira salute. Prima che la regia Metropoli di Giudea per mano di Tito cades se in rouina de' suoi edisizi, e in sepoltura de' suoi cittadini; sopra il Tempio vn anno in forma di spada si distese vna orribil cometa: e vn'Ebreo per sette anni con lugubre suono ad or'ad or repeteua la fatal desolazione di quella Città: e per l'aria furon vedute a sanguinosa guerra concorrere armate schiere in sì spauentoso spettacolo, che non solamente gli vomini, ma la terra, e il Ciel ne tremauano. Altri segni funesti aueano già in altri tempi simil'espugnazione alla stessa Città notabilmente pronosticata. Ma Didimo, che per l'infaticabil'esercizio dello studiare, e dello seriuere su detto auese il petto composto di bronzo, e compilò tre, o quattro mila volumi; non sarebbe sufficiente a ritrarre i carte i moltissimi, e i multiplici segni naturali, e soprannaturali, che il s superno Motore a i Giudei, a i Cristiani, e in sino a i Gentili à piamente influiti, quasi mute lingue del cielo, e infausti messaggeri di male, per cagione di rifuegliare gli vomini al bene, o di preparar gli animi alla costanza. Siccome il ministro del Foro cinile, quando è toccator d'vno indebitato, gli denunzia il termine perentorio (senza che per questo vso di toccare vna persona, o vna cosa, eziandio appresso gli Antichi; quiui ragione, e dominio si pretendena da colui; che toccaua) in questo modo anche DIO, quando con auguri sinistri,e con dannosi accidenti ci visita, come debitori di pena mortale ci viene a citare al suo estremo Giudizio; e ci significa d'auer sopra di noi ormai signoria, non più come Padre, ma come rigido Creditore. (Madigiazia intanto il nostro intelletto volando sopra i termini della sublimità sua, tutto pio sormonti al

10.1

ge I

de

THE

CHIE

208

21

ESERCIZI

she il Nilo, fatto muono mare, monda tutto l'Egitto, anticipatamente s'affretcano di condurre i figliuoli, e l'voua in parte alta, e lontana; opponendofi con fimile anticognizione all'irreparabil furia dell'onde. Tu vomo con l'intelletto, e tu Cristiano con l'Euangelio certissimamente la vicina tua morte, l'incorruttibil Giudizio di CRISTO, il pericolo dell'Inferno antiuedendo, studia ormai di rilenar l'anima tua dalle basseze di questo mondo, e dalla fentina de' 14 vizi (tunc qui in Iuda a sunt, fugiant ad montes) perocche non è tempo, non è bene di giudaizare nella vilta de gli assetti, e de gli interessi terreni, ma di ripararsi a i monti celesti, che sono i santissimi Sacramenti, e in particolare alla Eucaristia; oue si troua sicuro, e presente il refugio de' tribolati, la rocca de' conuertiti, il giubbileo de' peccatori, il conforto de' pufillanimi, la falute de i disperati. Quiui contr'al modo si vince sedendo: quiui si accresce a i sensi pace, e guerra al demonio: quiui DIO sopranaturalmente ci aunisa i pericoli, c'inspira al bene, ci attrae all'amore, alla beacitudine, ci somministra prudenza, e forteza, conciossiache quiui risiede l'altissimo tribunale della sua Sapiéza: Multifariam, multisq, modis olim DEVS loquens patribus in prophetis, nouissime diebus istus locusus est nobis in FILIO. Or prendi questa rara ventura, ene ti si fa incontro: non fuggir la presenza di questo Nunzio diuino: preponi alla frenesia de' tuoi desideri il suo consiglio Euangelico: santifica spesso la tua consersazione eon la sua Deità, viuendo spiritualmente nell'amore, e nella grazia del suo fruttuosissimo Sagramento. Se tu con sistatta sauieza reggerai, e guiderai l'anima tua, ficurissimo aspetta in questo secolo il dono della perfezion settiforme, e nell'altro la eterna glorificazion di questa misera tua mortalità; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPI-RITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Ospitalità. Maddalena penitente. Giuda traditore. Beni, es mali della Comunione degna, o indegna.

#### XXXXVIII.

Ecessaria per tutti i luoghi, antiquata fra tutte le genti, celebre in tutte le carte si scorge la pietà dell'ospitare i peregrinanti. Ma nobilissimo di rito, e gloriosissimo di frutto è sopra ogni mente ymana il zelo dell'introdurre nell'anima sacramentalmente C R I S T Ormentr'egli sta peregrinando appresso di noi ora come sacrosanto Legato della PADAE, e non'ancora come Deisicatore de'giussi. Nominauano gli Idolatti Gioue, dio ospitale, quasi amatore della ospitalità, e protettore de gli ospiti, e vendicatore de'pellegrini oltraggiati: anzi singeuano gli Dei loro per giu ste ragioni peregrinare tal volta pel mon so. Se tanto esemplarmente possono moralizare presso i Pagami le fauolesquanto più e sicacemente dee presso i crissiani sede, e autorità ritenere la dituna Scrittura? Questa dice, che il PADRE celeste co siera mano sulminera sopra quegli empi che o per forza, o di rado, o con peccato riccueranno il peregrino FIGLIVOLO nel petto soro. Se Licaone mentre apparecchia insida, e mortale ospitalita contr'a Gioue, in Lupo egli vien trassormato, e il suo palazo dalle sactte, e dalle siamme distrutto: qual vendetta rouinera sopra l'anima, il corpo, e la roba tua o cristiano se ospitale a CRISTO prepari. Ne'secoli vetusti erano gli ospiti di vingueti, e di lauande subito ristorati: e di vari, e preziosi doni poscia onorati. Noi

a legarlo in mano de'carnefici Ebrei; corre impenitente a rimettere il prezo di fi esecrabile mercatanzia col gastigo del proprio sospendio. O fia maladetto il venere, one fu conceptio quelto figlinolo di maladizione. Certo: diano. li solamente furono configlieri di si nefando pensiero : e i ministri del diaciolo folamente turono esecutori di tanto gran malestzio. Vendere a prezo di morte colui, che dal cielo era discelo per iare vinuersal riscatto dell'anime nostre. Muoner guerra fotto la ficurta della pace, al fuo Maettro, al fuo bene accore, al fuo DIO. In sembianza di agnello abbracciar CRISTO, in forma di lupo denorar CRISTO. Salutare come amico, baciare come tratello il fuo te nerando Signore; poi tradirlo, poi veciderlo. Fu veramente un faluto fenza salute; suroncatene gli abbraccianienti, e su il bacio vna ferita mortale. Non si trouò giud ce ne mondano, ne internale, che ardisse di lormar sentenza sopra questo dialolico cecesto; n modo che al fine l'istetio reo condennò se medesimo alla morte. Non si tronò giustiziere, che nel supplizio d' vn malfattore cosi detestabile volesse sunestar le sue mani, sicche le mani stelle di quetto nuouo Anticrisso furon ministre del douuto patibolo. La terra madre de'viui, e de'morti, non volse dar sepoltura, a quel sellone, che auea data la morte alla Vita del mondo. Animali, e vecelli tanto fieri, e rapaci no fi ritrouarono, che ad vn cadauero canto infame, canto abbomineucle s'appressasser a pascer la sa me loro. E recipitò questo vinano satanasse giù nell'inserno done più tormecofo, e più ornibile s'inabilla il centro: e quiui fara infinita la pena, eccino il tempo, disperato il rerdeno contr' a Giuda; e contr'a que' maluagi cristiani, che mentre si ricomunicano con CRISTO, sempre nel corpo di esto CRISTO rinsanguinano le mani, per la mala coscienza de'vizi passati e presenti, e futuri; fatta inimica, e micidiale contr'a DIO. Com'è dunque possibile che questi, quasi trenchi recisi dall'albero, possano di spirito rinuerdire nel merito di CHRISTO, da essi tante siate deriso, e ingiuriato? La dannazion loro sarà per giustizia fatale; la conuerbon loro sara per miracolo diumo. Bisogna, che le cose eterne del n ondo, e le cose interne dell'anima sempre in loro comincino da maledizione e terminino in distruzione; perocche in loro sempremai più multiplice si rinsonde, sempremai più inesorabile si rin cea l' ira di DIO. Onde lo SPIRITO Santo contr'vn tale così pronunzia. Et induit male dictionem fout vestimentum , & intrauit feut aqua in interiora eius', & ficus eleum in ofabus eius, Questa è la sentenza del presente delitto - Segue ora la du razione dei fuo punimento . Fiat et ficut vestimentum, quo operitur, & ficut zona, qua semper pracingitur. Durante la vita loro, tutte l'opre, tutti i pensieri tutti gh estissempre staranno accompagnati dalla maledizione di DIO, e per neces faria confeguenza sempre riusciranno vani, dannosi, e infelicissimi . All' incontro, se noi saremo veneratori di questo buon Sacramento dal cielo, dalla teria, e dall'interno sempremai venerato, saremo sortunatamente possessori di quanto à D.O, e goditeri di quanto è DIO; per grazia, e benignità di Cr E-SV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è no-

stro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Vari popoli, ospitali. Persone zelatrici di ospitalità. Sacramento dell'Altare ospitato nell'anima.

#### XXXXIX.

Arauiglia di natura, e sforzo d'ymanità si può nominar quella cortesia, che gli antichi popoli, benche mumani di costumi, e barvari di legge, teneuano in vio, e in rispetto verso i peregrim. Graue codennazione statuiuano i decieti de'Lucani contr' a quel citta imo, che dal suo albergo auesse alcun peregrino escluto. Puntuano il elti l'vecifore d'vn cittadino con l'efilio, e l'vecifore d'vn peregrino con la morte : anzi gareggianano fra loro dell'esercitare l'ospitalità più cortele, e più frequente. Appo i Goti, e gli Suezi, e gli Schiauoni h minace ana, e si esequina l'abbruciamento della cafa, la quale auesse per tre volte a i viandanti contrastato l'albergo. In alcune città dell'Affrica le guardie delle porte conducono al publico ospizio ciascun forestiere; in alcune sorteggiano i Cittadini fra loro l'asfunto di alloggiare acconciamente gli tirani. Nella Candia i primi luoghi, e le prime viuande a i peregrini si proponeuano; senza riguardo anche di qualunque altro gran personaggio domestico il qual fusse allora quiui a mensa. I Germani aueano in reuerenza gli Ospiti, come Semidei: e molti a gli stessi parenti preferiuano fistatte persone, come anteriori di venerazione. Or noi, che fiamo cristiani, cioe professori di carità, non mostreremo accoglimenti di sacro zelo, e d'animo candidissimo in quel giorno, che all' istesso Re della terra, e del cielo per allogiamento facramentale o feriamo il cuor nostro ? Se l'antica idolatria facea queste sante leggi, e la istesta barbarie de gli vomini offeruana questa vimanita di corteseggiare con tale assetto, e con tanta liberalità verso le genti straniere: quanto dee sprananzare di animo, e d'opere in riceuer CRISTO il popol Cristiano? Ma perche l'interesse in tutte le cole con mortali sbalordimenti ci percuote, e ci saetta la mente; intendo con escmpi di rendere i pensieri allegri, e l'vso prontissimo, respetto al fruttuoso acquisto, che ne ridonda sicuramente a coloro, che di tanta pietà sono deuoti. Abramo accoglie alla sua mensa in forma di tre Angeli DIO: il quale per temporale, sempiterna remunerazione a lui nella sterile eta dona vu figliuolo, e nella sua figliolanza fantifica il seminario della celeste generazione, che è la Incarnazione del VERBO eterno. Lot aperse l'ossello suo, e apparecchiò lautissima cena a due s'ingeli, che appartuano peregrinanti. Questa sua deuozione su spotentissi ma liberatrice di lui medesimo, e di tutta la sua famiglia contr'all'incedio di queile città, oscene esterminatrici della Natura. Il pietoso benesizio, che la donna Iericontina vso a i due rispiatori Ebrei, di quanta misericordia, di quanta remunerazione a lei, e a tutte le genti sue ritorno egli soprabbon-dante. La Vedoua, ospiratrice di Elia, quando tutto il mondo moriua di same, 10 e di sete, visse nella multiplicazion delle cose al vitto più necessarie, lieta, e felice: ricuperò da morte un figliuolo suo unico. Quell'altra donna, albergatrice di Elisco, impetro nella sua sterilita vn giocondo parto, il quale poi dedesimo: Foru non mansis peregrinus, ossium meum viatori patuis; meritò questo se singularissimo primilegio di esser contro il demonio, e il mondo, e gli vomini il più forte, il più inuitto Agonifia, che nel suo stadio l'antico Testamento giamma



MORALI

120

gli accompagneremo il peccato; il quale gli à cagionata la morte; qual Ciclope, qual Lestrigone, qual Busiride, qual Procuste aurà commesso mai tradimento, e malefizio fimile al nostro, contro gli ospiti, vecisi, o denorati da tali Mostri? Vn aspido in vna casa domesticato, e nutrito, non pure vecile vn suo 22 figliuolo, che auea vecifo il figliuolo del suo benefattore; ma esilio perpetuo prese da quella magione, doue contr'alla fede, contr'alla gratitudine, contr'alla natura fi era tentato fi fiero delitto . L'Aquila era prima naturata d'ymana 28 forma; di poi fotto il suo tetto auendo a vn peregrino vsata dislealtà, e oltraggio; fu in quelto aspetto d'animal rapacissimo trassormata, con l'aggiunzione di quest'altro gastigo, che in sua vecchieza le s'incuruassero in così sformata maniera gli artigli, che satti alla preda mabili, essa per same finisse la vita. Se gli animali tengono giudizio sopra questa inumanità; se gli Dei talsi ne sono vendicatori: qual seuera, e incuitabil giustizia sosterranno gli empi Cristiani dal vero, e giusto, e santissimo DIO per la sellonia vsata contr'al suo VNI-GENITO, mentre nell'albergo dell'anima lo raccettano con simulata religione, e con proposito di rinouellar contro a lui sempre l'offese > La Sapienza diuina ci rischiari la mente, sicche nella contemplazione di tal Sagramento possiamo la nostra ingratitudine riconoscere, e insieme glorisicar l'infinito amo re del nostro DIO; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Carità, e condoglienza di CRISTO verso noi. Ammirazion, e lamentazione sopra la sua Morte.

L.

Ingularissimo di marauiglia, e degno di eterna memoria è l'amor tuo GESV mio versonoi, el'obbligo nottro verso te. All'incomparabile fauore, col qua e tutto il genere vinano vien beneficato, anzi beatificato dalla tua Bonta, sono inferiori tutti i ringraziamenti, e ponere tutte le retribuzioni. Par dono della fua vita, del fuo onore, di tutti i beni al nim co; e si gran Donatore essere DIO: j er trono vna croce, per scettro chiodi, per diadema vna corona di le ine eleggerije di si gran satto esserne escutore DIO per salute del suo ninico: sarsi DIO in siero oriore, mortale, abbietto, penoso; dimostrarsi al mondo lo stesso DIO peccatore, per li peccati del suo nimico; e di simile orribile esserne autore DIO contr'a se stesso a prò de nimici; restino la terra, e i cieli muti d confusione, immobili di stupore. Non pur il tempo tutto, non pure la eternita stella; ma, s'è lecito concedere, innumerabili secoli eterni sarebbono breut a riterire, a celebrare questo misterio d'amore. O me infelicistimo sopra ogni misera creatura: io nella mia natura ò abbassato DIO con la incarnazione; e non mi vergogno? io ò fatto ierno il Creatore; e non mi pento ? io o confuto in Croce il lempiterno Monarca; e non mi sotterro viuo? l'er pagare il nuo debito immortale, s'è satto reo di sangue, debitore di morte il Ciudice dell'Universo; e non muoio di dolore ? O misericordia tua infinita o maluagita mia inespiabile. Veggo al tuo capo soprapposta vna corona di dolore, e non di onore; vna corona intrecciata di spine, che trapatino fin'al ceruello : e la inta testa di mondani penseri altiera, si arroga dignita, fasti, e preminenze. Veggo i tuoi occhi, due Soli del Paradiso speti

ESERCIZI L'ogni splendore, e velati di morte: e'i miei occhi aperti a guardi libidinosi, ar denti d'ira; mi sono scorte a opere infami, al precipizio infernale. Veggo la tua bocca, fonte d'acque celesti, enangelizatrice del Sommo Bene, amareggiata di aceto, e di fiele; quando la mia in cibi delicati sta immersa, e in maledicenze, e in maledizioni aunelenata. Veggo le tue mani, che anno fabbricato il mondo superiore, e inferiore, esser consitte : le mie sempre s'renate 2 contaminare, a distrugger tutte le opere tue. Veggo anche i tuoi piedi a fissi alla Croce; piedi, che posando, per isgabello anno il Cielo, e mouendo fanno tremare il mondo: e i miei sempreveloci a trasgredire il tuo sacro Euagelio, sempre correnti col demonio verso l'inserno. Veggo il tuo petto da vna sacia sbarrato, e per l'apertura scaturir sangue, cioè amore verso me, tua creatura; e acqua, c oè raffreddamento d'ira, già infiammata contro me peccatore: ma il mio petto, il mio cuore son fatti spelonche, oue tutti i vizi s'annidano, prontissimo sempre a indragarsi nelle cogitazioni, a indemoniarsi nelle operazioni. Il mio petto finaltato di ghiaccio non fente l'ardore dell'amorofaPafsione tua: il mio cuore interribilito fra le furie de'peccati, non s'arrende alle ira tua. Veggo le tue membra con pubblica nudità suergognate; quelle tue membra, cui non è degno il cielo di ammantare, ne il Sole di rimirare. Tu ignudo Signore, che riuesti la terra d'erbe, e di fiori; che arricchisci le piante di frondi, e di frutte; che illustri i cieli di tanti lumi stellati? e pure tu nudo? E le mie membra, na e nella feccia de'vizi, ministre d'opere ignominiose, lussureggiano di vestimenti; agognano vesti di oro, di argento, e di gemme fregiate. Che se io sussi vero cristiano, di tanta arroganza dourei auere dolores estremo, e perpetua vergogna. O spettacolo di pietà, e d'orrore, e di morte. Il FIGLIVOLO di DIO versa pe'nostri peccati siumi di sangue, e versa per la nostra ostinazione fonti di pianto: e noi che nasciamo piagnendo, e viuiamo in vna valle di lagrime; dal cuor nostro duriffimo non possiamo in si la-grimeuol caso spremere vna stilla di pianto. Si vestono a bruno il Sole, la luna, le stelle; s'intenebra tutto il mondo; sospira e freme con tremoti la terra; si spietrano per compassione le pietre; i monumenti alberghi di morte, s'inorri discono di terrore; quando trionfano di allegreza, e non anno vn pensiero al-cuno solamente i cristiani; per i quali CRISTO innocentissimamente patisce innumerabili strazi, e muore atrocissimamente in Croce; Ond' egli crucifisso casi esclama; O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, o videte, si est dolor, sicut dolor meus: Non è in queste membra luogo alcuno dalle battiture intatto, dalle ferite illeso; tutto il mio corpo è fatto vna piaga: sono stato preda tale di lupi, di leoni, di draghi, che non è più in me segno d' ymana appa renza. Sono auanzato a i tormenti, perche fono stanchi i tormentatori. E voi ancora cristiani volete a gara co'Giudei farui contro di me ora con le bestemmie ministri di pene, ora co'malefizi, maestri di crudeltà? Nel mio immenso dolore, nel mio incomparabil martirio, in questa mia vmanità, fatta notomia di strazi, e di morte, ancora non si disaspera la vostra fiereza?non si ammolisce l'ostinazion vostra : Se mi sbranate il cuore, come potrò amarui diletti figliuoli? Se mi rapite l'anima, come potrò darui la vita eterna, 'fratelli cariffimi? Se mi squarciate il petto, come potrò nasconderui dalle saette del PA-DRE, o popolo amato? I vostri vizi sono le pene mie; i vostri missatti sono la crucifission mia; la impenitenza vostra è la mia morte. De non mi straziate più, non mi vecidete più. Perche fate al Sommo Bene tanti mali ? Volete sbandire il Saluator vostro da voi? E ridurre al niente il Creator vostro? Ai questa reuerenza si deue al FIGLIVOL di DIO? Questa gratitudine si rende al PADRE mio? Tali sono le tue giuste que ele, o Signore, contr'a me specialMORALI

131

mente formate. Non merito scusa, ne perdonanza, ne grazia. Dare io co peccati la morte a DIO, il quale per darmi la vita è morto per mer se a questo mio sopraddiabolico eccesso non contrapponi sopraddiuina la tua misericordia, tutta la circonferenza delle pene internali sarà vi punto di pene, rispetto al merito di questa mia infinita scelerateza. Pietà signore; contesso la mia pazia: pietà Redentor mio; accuso la bestialità mia. I miei delitti con la graueza loro non accrescano rigore alla Giustizia tua ma piuttosto con la tua indulgenza esaltino sopra tutte l'opere tue la gloria della Misericordia tua; per grazia, e benignità tua GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo sei nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benesattore.

Passione, e Morte di CRISTO. Esempi d'vomini, e d'animali nell'altrui morte. Funerale di Iacob. Maddalena al Sepolsro.

LI.

Elebriamo con voci, animate più di sospiri, di gemiti, e di pianti, che di parole oggi l'annual memora della facrofanta Passione : oggi qua do l'istesso DIO contr'a se crudo, verso noi elementissimo volse morendo fare in eterno viuere gli vomini, che peccando a lui danno la morte. Oggi anche il Paradiso in funebri concenti, è in negre bende canta lagrimole efequie alla morta Maesta di DIO. Noi Cristiani, se la Gentilita con flauti, o trombe accompagnana i delianti al sepolero con denoti lamédiuna misercordia, e della Redenzione vmana. Se gli antichi nella mortede loro parenti, e amici per fegno di notabil dolore fi troncauano, e s' impolue rauano i crimi, e si straccianano i vestimenti ne'casi d'inselice fortuna; anchenoi dal Profeta in fimile aununtio coffretti, Sederunt in terra conticuerunt fenes filia Sy n, consperjerent cinere capita jua, recineli junt cincus, abiecerunt in terram capita sua virgines lerujalem; con la macerazion della carne, con la mortifica-zion dell'anima veneri-mo il pietoso Mortono di CRISTO; il quale, nostro amancissimo Padre, con e sucuntirmità ci a rinuigoriti, con la Pathone ci à sal nati, e con la morte ci i viuificati. O nostra vergogna o nostra angratitudine: Il Cane di rigone, dal dolore, e dalla fame al fin consumato, si contentò di finir la sua vita con la sua morta padrona. Il Cane di Eupolide poeta per lo stello infortunto si estinse nella medesima sorre. I Cani di Polo, di Mentore, di Ierone, di Lifimeco, di Pirro, nel rogo dotte ardeano i corpi de' loro amati Signori, volontari figittarono, e lieti s'incenerirono. Quanto è potente la fedelta, l'a nore; poiche quindi eziandio gli animali s'inducono all'vso della ragione, e al diferzo della morte? Aggiurniamo ancora per isu rgognar maggiormente la nostra ingrata natura; come i Cam di Teodoro, d'Ippamone, di Accomede nel sepolero de'loro padroni amarono di seppellirli, in vita fedeli, e in morte compagni. Santippo Ateniese, sciolta la naue dal porto, su per l'ende nuta i lo feguiro dal çane; il quale volfe piuttoffo fico morir nel ma re, che mildo vine e in terra. Dario in guerra veccio, fu da tueta la corte, du tura la miliera Locusto infer olio, e monorato : folo il cane riflette alla cuftodia del corpo, va los con lencorenoli voci infunerale al fue caro bene attores

10,

in it

1

de se

100

64.

R.M.

-

Ú)

1-1-

F/1-

19/12-

norm.

10 L-

西

adh

and.

PA- PA- I

CIAI-

Perseuerante in questo vsizio di pietà, e d'amore su in simil guisa la Maddalena verso il diletto Signore. Maria autem stabat ad monumentum foris plorans, Intorno al sepolero ella per la lingua sfogana, e per gli occhi versana l'inconsolabil dolore, sospirando la presenza del suo dolce Maestro, e spesso repetendo l'amato nome, e inuidiando alla pietra la sepoltura del santissimo corpo: De perche non è questo petto cotesto sasso, che in se abbracci e riserbi morto il DIO della vita? Quiui del funeral culto l'aurebbe onorato il cuore, con le sue faci, accese d'amore; l'anima quasi feretro, tenendolo in seno; gli occhi col pianto lauando le fanguigne ferite. O amante amatissimo qual cruda forte nella tua assenza mortale mi tiene in vita? Odio a morte la vita, perche il mio spirito non può esser dell'anima tua eziandio giù ne gli abissi al presente seguace. O inferno beato, se quiui da nostri padri al mio Signore son baciati i sacratissimi piedi - Fussi ancor' io nudo spirito, e poca poluere; pur che quel Sole, che il Paradiso sa delle sue belleze contento, e sestoso, non susse a mier occhi inuisibile. De mio Creatore sia il tuo beneplacito di statuir questo gior no a i miei giorni vltimo termine; io non voglio più viuere senza la mia Vita, ch'è il tuo FIGLIVOLO; escenza la morte non posso finire la pena, e il cordoglio di sì gran danno, di si gran prinazione, quale a me ora è l'acerba. lontananza del mio Redentore. Chi piu m'instruisce, chi mi consola, chi mi letifica? Qui giace morto DIO santissimo; e io peccatrice dourò soprassare in vita? Qui stà sepolto il mio Signore innocente; io dunque read' innumerabili malefizi rimarrò viua, e sarò mai più lieta? In questi affetti la Maddalena, sparsa il crine, lagrimosa gli occhi, pallida il vosto, a lungo si dissonde-ua. Ma se costei, che alla indulgenza de' suoi peccati non sece più ingiuria, co tanto si afsissenella morte di CRISTO, noi maluagi, che abbiamo tutta la vita già consumata in offendere DIO; non douremmo per amor suo, e obli-go nostro consumare in lagrime gli occhi, e il cuore in sospiri, e la voce in lamenti? Non falleggiamo la profezia, che a si giusta e pia condoglienza obbli at ganoi Cristiani: Et aspicient ad me, quem confixerunt; & plangent oum plandu.

ga noi Cristiani: Et aspicient ad me, quem confixerunt; & plangent eum planctu, quas super vnigenitum; & dolebunt super eum, vt doleri solet in mortel primogeniti. In die illa magnus erit planctus in Ierusalem. Ogni sinistra nuona ci muone battimento di cuore: ogni morte de'nostri carissimi consanguinei ci riempie di la mentosi vrlamenti la casa. Muore il Creatore dell'Vninerso, e della sua morte ne sa il mortorio lo stesso il mondo, che per la morte del suo Fattore, anche egli se ne sta per dolor quasi morto; e noi non mostriamo ne segno, ne ombra di divisio.

di pieta? Sopra il corpo del patriarca Iacob fi spesero nel complimento de gli aromati quaranta giorni, e settanta nella sunebrità del pianto. E il Padre, e il Saluator nostro con l'odore dell'opere sante, con la contrizione de'nostri peccati non sarà da'suoi fedeli onorato almeno in questi sacri giorni, quando egli con paterna misericordia sa giusti noi peccatori, e suoi fratelli noi serui, e coeredi noi schiaui, edij noi esuli? Qual dura ferità non s'intenerirebbe, mentre

13 che si rumirassero i Cani del pastor Dasni fatti al calamitosissimo infortunio 14 del lor padrone, piagnere, e morir di troppo dolore? E il cane di Giasone Li cio priuarsi di vitto, e di vita, estinto il signore? E rinouare il medesimo esem15 pio il cauallo del re Nicomede? E chi non sente marauiglia, e pietà, mentre

fi narra, che la moglie di Pompeo M. cadde morta, vedendo sanguinosa la vefte del suo marito? E che la moglie di Bruto inglia carboni accesi per non

17 soprauniuere all'veciso consorte : E che Alessandro M. sece molti prodigi di mestizia, e di spese nella morte, e nell'esequie dell'amico Esessione? Or dunque il FIGLIVOL di DIO, mentre sopra tragica scena di martiri, e di morte i sunesto e miserando spettacolo egli per noi crucissiso pende, al PADRE

contt' a noi esclamerà: Qui videbant me, foras fugerum a me: obliuioni datus sti 18 tanquam mortuus, a corde? Non tolamente niuna pietà puo di enertuose 12911-, me bagnare il isso a i tratelli miei; ma della memoria, e del cuore cancellano il misterio e l'amore della mia dolorosa l'assione; perocche in questi giorni, chi sdegna di perdonare al nimico, e chi non vuole riconciliarsi meco per no abbandonare la sua diabolica pratica: alcuni dispregiano il digiuno, e le discipline antepouen to le delizie del corpo all'imitazione della inia Croce:niuno vuol reminziare l'ostinazion del peccato, ne scompagnarsi dall'amicizia del mortalissimo loro inimico. Non viguento di spirituali virtù, ma veleno di vizi adoperano a medicar le mie piaghe; quando io col proprio fangue ò rifanate le aunelenate piaghe loro, e con la mia morte rifuscitate a vita le vecise anime di costoro . Exurge, & intende indicio meo; DEVS meui, & Dominus meus 19 in causam meam . O mille, e mille volte intelicissimi noi, se il FIGLIVOLO ci accufa di quelta esecrabile ingratitudine appresso il PADRE: perocche se ne farà fi tremenda giustizia, che ne l'eternita, ne l'inferno saranno sufficienti alla punizion del nostro delitto: dal che ci guardi, e scampi la sempiterna. Miscricordia, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PA-DRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Virtù della Passione. Ingratitudine de'Cristiani. Esempi notabili d'vomini, e d'animali.

### LII.

Erfettissima idea di amore, e tesoro di tutte le più pregiate virtu, e mu fica temperatiua di tutti gli affetti e la Passione di CRISTO. E siccome nel Mare morto ne animali, ne materie infensibili possono giace re al fondo; ma tutte le cose ini prosondate, quantunque grani, nuo-tano sopra l'acque; e quel che accresce alla nouita maggior maraniglia, quini le accese lucerne senza pericolo alcuno galleggiano; ma estinte, subito dal som mo dell'onde spariscono, e affondano : così nel sangue, e nella morte del 'Redentore tutti i peccati eziandio grauissimi conseguiscono perdonanza diuina; e vn peccatore, deuoto della Passione, sempre mai si mantiene acceso nella gra zia di DIO; sicche il demonio non a intera potestà di traboccarlo nel gorgo profondissimo della disperazione, della impenitenza, della pertinacia. A i bestemmiatori di CRISTO, a i dispregiatori della Croce, a tutti quelli, che non sono dital denozione prinilegiati s'intenebra così l'intellet o,e spira con traria così l'ira di DIO, che i vizi fenza ritegno rampollano, e fenza modo rifigliano, e spesso nell'ottinazione sommergono quello infelice. Flauit spiritus demonio reuelo a vn Santo, come la virtu della Passione era vn fulmine, che abbatteua, e dissipana tutte le matchine dell' arte, della possanza, e delle tentazioni sue. Vn buon vomo, zelantissimo di tanto misterio, morendo su assoluto dalle pene del Purgatorio, e subito assunto al Cielo. Ma se la pia seruitù alla B. Vergine, a i Santi fatta, è stata potente d'impetrar soprannaturali fauori, e forteze, e vittorie contr'a tutto il mondo, e contr'a tutto l'inferno, il culto verso questo Miracolo della misericordia, e dell'onnipotenza dinina, continua

10 1

Ditt

ria m la

والما

di,

më .

i di la

100

2

in th



MORALI

133

compatifce alla morte del Paluatore, effer fatto degno di questa beneficentissimarisposta: Et dixit illi IESVS; Amen dico tibi : Hodie mecum erisin Paradifo. 13 Cosi qualunque secteratifium, eccatore si gratischera la Giultizia di D 1 O con l'a sidua venerazione di vintal sacramento, quando correta la fin il sencenza o della vita, o della morte, vedra CRISTO essere in verso di le Audo cato anzi che Giudice; e Padre più che Siguore. A quanti destrieri, beneme- 13 ritio della vita, o dell'onore de'lor padroni, fono flati qua evetti sepoleri, e piramidi ragguardenoli, o donata liberalissima liberta? Gli stessi Dragini anno 14 saluara la vita, o vendicata la morte di alcuni loro benesici. Il pesce scombro 15 a gli vomini fuoi natritori, preda larginstima di altri pesci, condotti nelle mani loro prepara. Alcune città stabilirono vii decreto di alimentare in pubbli 16 co tutte le Malacchie; perche fecero vinnersalissima strage d'infinite locuste, le quali a tutte le campagne depredauano, e disperdeuan le messi. In somma gli vomini verso gli animali, e gli animali verso gli vomini son ricordenoli,e rico noscitori di benefizi : ma verso DIO, che a gloria nostra mirabilmente à ristaurata la natura, viuisicato il mondo, superata la morte, sempiternata la vita, riconciliate le creature al Creatore, aperto il Para liso, non si vsa gratitudine alcuna, ficche non è chi onori la sua l'assione di quattro lagrime, ne chi ricompensi la morte sua d'vn solo sospiro, ne chi si mottri cristiano verso CRIS-TO'. Reddes eis vicem Domine iuxta opera manuum suarum. Alla nostra impie- 17 tà secondo il demerito suo sara misurata vna misura colma di sdegno, di rigore, e di pene allora che tenendosi giudizio della nostra ingratitudine verso il Cruciollo; auremo dinanzi, DIO irato; fotto, l'inferno acceso; da vn canto, la morte menitabile; dall'altro, il demonio rapace. O fiero cimento, o caso orrendo: se noi ci fermassimo sopra, la mente; sudcremmo sangue, e conner tiremmo le mondane stoltizie in sante meditazioni; per grazia, e benignica di di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Saro e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Passione di CRISTO. Perdonare al nimico. Ira e vendetta, affetti vilissimi. Beneficenza, cosa diuina.

### LIII.

Irtù contra tutte le infirmita nostre, inuincibile, si è la Passione. Que sta sola ci somministra nelle auuersta la pazienza, nelle tentazioni la vittoria, nelle inimicizie il perdono, e nella superba eleuazion dello spirito l'vmilta. Onde siccome la pietra Belzuare vn potentissimo an tidoto contr'alla morte de' velcni, e de gli animali velcnosi: anche questa e vna mortificazione della sensualità nostra, e vn trionfo di tutte le guerre mondane. Ma in prima ordiniamo di applicare questo diunno medicamento al male della inimicizia. Magnanimita incomparabile anzi natura diunta è vsar perdono, e corti sie al nimico: siccome codardia vilissima, e costume bestiale si e competere di odio, e di ossesso non l'auuersario. Ne gli animi virili, e nel le menti sapientissime l'ira, e la vendetta non a ragione alcuna, e non à veruna iurissizione; ma solamente ne gl'imperiti fanciulli, e nelle stolide semmine s'annida, e s'inssuria. Gli animali stessi generosi d'animo, e feroci di sor ze sidegnano di insanguinare il dente in altre bestiole indegne della brauura loro. Contender di benesizi, e non di malesizi è segno di grandeza, e acquisso.

2

int in

16

de

P. P.

u=i



MORALI. e all'emulazione rintresea più atrocemente il vigore; sicche mui pigri, mai sta chi, mai lari non allencaro i duri flagelli, aggiu gnendo anche a i flagelli, oragli frum, ora le be fe, or le bestemmie, or le guanciace, or gli i elazamenti del la barba. Allora il mansaerissimo Satuatore, che sa? che dice ? che rissonde? e [ 1 Non geme, non s'adira, non minaccia- non chiama in foccorfe gli Angeli, no chiede vemletta dal PADRE; non protesta la sua innocenza, non rinfaccia i fuoi benefizi, non manifesta la sua deita: ma va imitando la simplicita, e la ma fue udine dell'agnello fra le mani al carnefice . Sicus ouis ad occisionem ducesur; 12 de odiatore del profilmo tuo, che pur sei ( ben che tu sussi il maggiore vomo del 100 mondo) il più iniquo peccatore, la più vil creatura, il più indegno feruo, che U abbia DIO, mediante questo eccesso irremissibile; se su dunque tale patissi da But vn tuo inimico si tormentose lacerazioni per le tue membra, auendo poscia tu lui in tua balia; quanto strazio ne faresti? ne per sospiri, ne per lagrime, ne per in. fangue si potrebbe mai estinguere l'incendio del tuo cuore arrabbiato. Or tu O.E. ancora morto, in eterno soprauniuerai alla crudelta de i dianoli, e alla morte de tormenti immortali; e in eterno aurai D I'O irato, inimico, implacabile, arfig. secome tale fusti contr'a colui, che il Redentore à fatto col sangue suo a te co-100 fanguineo. Se DIO non dispreza, no abborrisce, non estermina il suo immico, quantunque a farlo ne sia dal peccato solpinto, e dalla giustizia irritato; anzi d'amore, e di benefizi con esso lui tanto laigheggia, che a voluto alla sua on nipotenza imporre volontaria necessità di morire in croce per li peccatori: cô-sidera or tu quanto sia necessario l' obbligo, che te iniquo seruo costrigne al perdono, alla riconciliazione, all'amore del tuo conseruo. Senti queste parole, che nella tua morte sentenzieranno all'inferno l'anima tua. Qui non diligit, 13 0: 200 manet in morte. Omnis, qui odit frairem suum , bemi ida est. Et scitis quoniam omnis homicida non babet vitam aternam in semeticsso manentem. E tu non pure al tuo fratello porti odio, e danno, e vergogna, ma ezian-dio talora morte; e fallissimamente credi, che DIO quasi ingiu-D. flo debba ricompensare d'amore il tuo odio, e di vita il tuo omi cidio? Siamo tutti vomini; perche rinegare l'vmanita? fiamo fratellis perche rompere il vincolo della fratellanza?sia mo cristiani; perche dun que ne'suoi membri con l'armi dell'ira crucifigger di nuono CRISIO > Quale animante si mostra più disamorato dell' vomo? Questi non ama ne gl'inimici, ne gli amici, ne i parenti, 10 la ne il padre, ne la madre, ne DIO. Epure la -Natura non è altro che amore: gli elemen ti sono amore; 1 Cieli sono amore: DIO è amore: ogni cosa nasce, viue, e si conserua d'amore. Noi dunque tanto amati da DIO vorremo goder nell'odio, e perpetuarci nelle inimicizie? De non siamo tanto ferini anzi ferrei di cuor', e d'anima per gra zia,e benignita di GE SV CRISTO: quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro unico DIO, e Saluatore, e Benefattore. MagnaMagnanimità verso il nimico. Precetti di DIO contr'ai vendicatori. Esempio del Saluatore.

#### LIV.

Atura soprumana è far benesizio a tutti; animo dinino è perdonare al nimico; miracolo di DIO è render bene per male. Celare arse tutte le lettere scritte a Pompeo suo inimico; estinguendo in vn medefinio tempo nel fuoco la memoria delle immicizie, e l'ardore del la vendetta. La medesima prudeza mito Marco Antonino, il quale oltre a que fto non volfe il fuo sdegno. e la sua giustizia estendere alla rouina di alcune Città congiurate conti al suo imperio: a moltissimi seguaci di congiure, e di sedizioni restitui la roba, e perdonò la vita. A i figliuoli, e figliuole di Auidio Cassio, capo de'ribelli, sece largnissime donazioni di liberta, e di riccheze. Anucco nell'a ledio di Gerufalem fece grazia di vna tregua settenaria, perche gli Ebrei auessero libera potessà di celebrare acconciamente la solennishma se stinita loto; e in persona osterì a i Sacerdoti di quella città splendidissimi, e v2 ri donatiui per vio de'lor facrifizi. A tanta magnanimità più che alle macchi ne e all anni retero i Ciudei se stessi vinti, e la citta suggetta. Metello smo-deratamente s'addolorò della morte di Scipione, dal quale per ispecial imistà era molto alieno:e i propri figlinoli ordinò portatori del suo feretro: & egli stesso il valore dell'inimico esaltò con encomiastici concetti. Socrate sopra la fronte, di grani percosse per mano d'yno insolente quasi trassigurata, scrisse il nome del fuo percustore: il qual frontispizio fu in vn medesimo tempo vn libello famoso contr'all'oltraggiatore, e vna pazientissima vendetta dell'oltrag giato. Serse di nobilissima consorte, di regia corte, di ricchissime citta subli-mò, e sellicitò l'esule Temissocle; il quale poco dianzi era stato ( dirò con ve-12 iperbole ) vn fulmine contro i suoi eserciti, e vn terremoto di tutto il suo re gno: canche lo scampò dall'ira, e dalla vendetta d'vna sua potentissime sorel la che gia co' i primi Satrapi della Perfia congiurata, instantissima, e importunissima chiedena la testa del Greco, da cui furono i suoi figlinoli già in guer ra morti. Scipione, e Annibale, i quali aueua fatti nimicissimi l'alterna competenza sopra l'imperio del mondo; ritrouandoss appresso il Re Antioco insieme di amichenoli accoglienze, e onori si degnarono l'vno e l'altro. Filip-po essendo importunato da'stuoi L. a cm a far yttuporosamente morire vno, che l'aueua con ogni vituperio di mordacità sempre mai lacerato; in quella vece lo rimandò a i suoi paesi ; favorito colui prima dal Re di orrenole ospitalita,e di magnifici doni. Costui confuso della sua passata insolenza, e ammirato della generosità di quel Re; mentre visse su sempre in ciaschedun luogo vna magnifica tromba delle sue lodi. Questi sono i miracoli d'yn yomo; fare il nimico, nostro amatore, nostro laudatore, e quasi nostro seruitore per obbligo di cortesia riceuuta. Indurar nell'odio, competer d'ingiurie, inimicarsi altrui, è pro prio costume delle tigri, e de'draghi; è natura perpetua de gli asini. E però quanto e maggiore il perfonaggio, che ingiuria, e danneggia il prossimo, tanto anche nel cossetto di DIO, e nel concetto de' Sapienti apparisce dragone più hero, c asmo più stolido. Hac mando vobis, et diligatis inuicem. Se il precetto diumo in questa parte ci dono grande acquisto di viilità, e di fama,e adorna

Panima noltra di gloriosa diuinità; perche ci gioua d'esser tanto bessial: a da-

MORALI no, e disonor nostro nelle immicizie e Vn Magistrato lena l'offese, e ciascono vbbidifee. Vn Principe sospende l'armi fra due c'ualieri; e niuno ardifee di violar la parola sua. DIO, al cui semplice comandimento subito il Nientediniene Vinuerso; al cui cenno s'inchinano ybordiena le Terarchie del Faradiso; al cui sdegno tremano i Cieli, e la terra; comanda, e vieta, e sbandisce dalla sua Corte celeste, e dalla sua Chiesa terrena gli vomini arroganti ne gli oltraggiati, e oftinati nell'odio, con tutto cio vniuerfalmente si trafgredisce, si vilipende, e s'annulla ogni comandamento, e ogni autorità di DIO. Sei thmolato da giuftiffime pretenfioni a proceder contr' al criftiano? Difendi con Mile. le leggi, non con l'armi le tue ragioni. Ai sosserto vua ingiuria indegna del merito, e della estimazion tu. ? E piugiusto che gli altri sempre pecchino co lab s tro a te, che tu pecchi giammai contr'a DIO. Il dolore è compagno dell'in-NE: giuria, e del dolore sfogamento e la vendetta : ma i soldati di CRISTO sono apparecchiati spontaneamente a riceuer torto, non a far male: e se pure ai deliderio di vendicarti, aspetta la Giustizia diuina; la quale senza tua briga, senzatuo per colo fara vendetta migliore del tuo giudizio, e maggiore delle 12. tue forze. Sarà certa, sarà graue, sara presta. Che vuoi più ? Nos credi? Senti, vbbidisei, e acquierati. Si sieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus bominibus to EL : pacem babenses ; non vosmetipsos defendentes charissims , sed date locum ira . scripta est .n. Mibi vindicta , ego retribuam ; dicit Dominus . Se depositerai presso DIO la tua ingruria, egli ne fara vendicatore: fe in lui rimetterai il danno tuo; egli 11 te lo rifari, se con lui conferirai le tue passioni; egli ti sara medico: se ti que-relerai feco della tua morte; egli ti restatuera e vita, e gloria. Egli come onnipotente, giutto, e sapiencissimo, aura senza vn minimo dubbio, e potere, e volonta, e prouidenza di giudicar la tua caufa, e di efequir le tue ragioni contr' a i tuoi auuersari, e a satissazion tua conforme al douertuo, e all' iniquita loro. 128-Non ti y urpar dunque l'vsizio del su remo Tribunale in farti giudice e arm.3 te; mentre che tu fei reo, come peccatore; e che fei ingiusto, come app ethona to; e che puoi errare, come vomo. E quando col cuore, o con le mani tu procacci al tuo immico alcun pregiudizio di roba, di vita, d'onore, dimmi, che n'aura guadagnato. Niente altro che peccaso, biafimo, e per a 18 E MAR. La vittoria sanguinosa e una perdita del vincitore: però quel capitano, che 12 photo l vince altrui con fiera strage de suos ingiustamente pretende la corona trionfa-ALTE: le. Questa e viccoria Cadmèa, oue gia resto superiore la Morte, e l'Infamia. 13 180 Tale fu anche il trionfo de'Oreci fopra i I roiani: perocche nella rotina di Troia rello fepolta quasi tutta la Grecia. Chi si vendica, resta nell'empia vittoria perdente; perocche distrugge se stesso più che il nimico: ma chi non si ve 100 MP. 好 dica, resta nella perdita inuitto; perocche in virtu della sua pazienza trionferà 3. 121 con eterna corona in Cielo sopra i superbi oltraggiatori suoi. Ma tu pessimo cristiano, che imbizarrito nell'ira, e imbestialito nell'odio, non vuoi perdona-620 re, guarda il tuo CRISTO in Croce; il quale in luogo di confolamento, e di de 1 compassione, sente, e vede il suo popolo tanto diletto quiui tutto con la voce, con gli occhi, col cuore crucifigerlo: e insieme rinfacciargli il titolo della deita, smentirlo per Messa, con infamie, con bestemmie schernirlo, e vituperarlo. Et stabat populus spestans, & deri debant eum prin ipes cum eis, dicentes:
Alios saluos secut, se saluum saciat, si bic est CHRISTVS DEI ele sus. Mentre gli
Ebrei e i Centili tuiti nimici della sua vita, e della reputazion sua, l'oppu-TO gnauano, l'opprimenano, l'ycci lenano: mentre le piaghe gli spremenano dal cor, o il fancue, e tutto lo seorganano in terra come copiose fontane:mentre EITO le membra de proprio luogo gi tutte sbariate si rimirauano (tutti martori che a vu tiranno di tutti gli vomini, a vu distruttore di tutto il mondo sarebbo-10 , 6

no stati inconuenienti, e superchi; non che al Re del Cielo, al FIGLIVO-LO di DIO, al Padre del genere vinano, al Saluatore dell' Viniuerso) Con 15 tutto quello Non aperun os fuum: anzi pregana il PADRE, che scusasse la igno ranza, e compatitie alla fragilità, e perdonatte alla frenesia de' suoi crucisissori . E tu scelerato, che meritani l'inferno ananti, e dopo il Battesimo, ti fai dra go per aunelenare con l'odio la fama, e per afrigger con l'ira la vita d' vn'altro cristiano, a onta del precetto di DIO, e in dispregio della vmiltà di CRI STO? Ma sai tu, quando a forza conoscerai l'error tuo, e in vano ricorrerai al pentimento? allora che tu con fiere strida, e vrli, e mugghiamenti vedrai l' irato Giudice saettarti a eterna morte, e Satanasso traruparti all'interno: dal che ci salui la dinina Misericordia; per grazia, e benignità di GESVCRIS SO il quale col PADRE: con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Sal uatore, e Benefattore.

Perdonator delle ingiurie. Giuda traditore. Bontà di DIO. Mansuetudine di CRISTO. Esempi vari.

LV.

Incere l'altrui aroganza con la mansuetudine, il surore con la pruden za, l'odio con la carità, le persecuzioni con la pazienza; veramente ap parifce vna forteza degna di paragonarfi a qualunque gloriofo marti rio, e degna di essere stimata vn mirabil ritratto dell'Onnipotenza diuina; poiche in tuitta virtu si è DIO esaltato con più mirabili essetti più onni potente. Ammirate il gran misterio di queste parole. Quoniam Dominus I E-S V S in qua nocte tradebatur, accepit panem, & gratias agens fregit, & dixit: Accipite, & manducate; Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur. Quando tutta la Sinagoga infuriana di vecidere DIO, e disfare il Creatore; e s'apprestana di pascer la crudeltà sua del sangue, e della morte di CRISTO; e sbramar l'inuidia, l'odio, e il rancore nel suo corpo santissimo: quando a fronte gli staua Giuda, che spasimana di tradirlo; ei discepoli, che donenano abbandonarlo: tuttania l'istesso DIO apparecchia un connito d'amore: ordina un cibo di pace; dona il corpo, e l'anima, e la dininità fua a i fuoi amici infedeli, al fuo mimico mortale, a tutti noi peccatori, e ribelli suoi. Giuda, o ver Satanasso, al quale aucua CRISTO confidare la roba, la persona, i misteri, i miracoli; con vna masnada, tutti di ferita più che di ferro armati, s' auuenta contr'al caro Maestro, e col bacio (tradimento alle Furie orribile: il bacio sempre stato fimbolo di amore, ora o fatto anunzio di morte) il ferifce. Metre GESV ricene quel bacio, veleno dell'indragato cuore;no s'arretra,no cotraita, no si muoue :

Dixitq; illi IESVS: Amice ad quid venissi? Amico egli appella il suo traditore :

cioe l'Agnello con titolo d'amicizia riceue colui, che'l vuole al macello d'già strascinare. O immenso stupore di benignità. Ma vdite maraniglia più sopramirabile. Mentre quei Cani rabbiosi con le mani a guisa di tempesta il percuotono, e co' ferri a guisa di fulmini l'ossendono; con funi, e catene, come vn asfassino legandolo;nel suo luogo ritorna l'orecchio a vn di que' masnadieri tro-3 cato . Et cum tetigisset auriculam eius , sanauit eum . Gli statuti di Lucilero comandano, che si vinca sempre mai con l'offese: l'agone del diauolo ammerte quelli, che destinano la vittoria loro con l'vecissione dell'annersario: ma CRI-SIO, e'l suo Euangelio approua per valore diumo, instituisce per istadio ceIl sommario di tutto questo discorso è talesche se DIO à stabilito a tutte l'opere sue vinco sondamento la sua Bontà, e non il merito nostro; e se fra tutte le proue della sua Onnipotenza, più miracolose risplendon quelle, one canto sommamente si esercita il suo amore verso noi, quanto manco noi lo meritauamo: si dee irrefragabilmente pronunziare, che per ciò assa imaggiore apparisce la magnaminta, e l'obbligazion nostra nell'atto del condonar perdonanza, e beneficenza a i nostri fratelli, benche inimici, e ingrati, e immeriteuoli; che nel disegno d'insuperirci, e d'imperuersare nell'ira, e nel danno contro di essi. Aggiungo per esercizio di moralità: se due Capre a mezo vi lungo, e strettissimo ponte s'incontrano insteme; l'via si schiaccia giù stesa, e l'altra di sopra destra-

18 giungo per esercizio di moralità: se due Capre a mezo vn lungo, e strettissimo ponte s'incontrano insteme; l'vna si schiaccia giù stesa, e l'altra di sopra destramente trapassa; altrimenti cozandosi con assronto surioso, tutte a due cadrebbon nell'acque con enidente rischio di morte. Quanto meglio noi con l'vso della ragione, e col precetto dell'Euangelico dobbiamo cedere all'ira, e soggiacere alla carità; Nulli malum pra malo reddentes? Questo è vn attizamento;

giacere alla carità; Nulli malum pro malo reddentes? Questo è vn attizamento; che la fauilla conuerte in fiamma; perocche nel male più s'accende lo sdegno, e lo sdegno più s'infuria nel suo irritamento, alla morte: sicche da nuoue cagioni di male, nuoui stimoli s'auzano a peggior malefizio: e così spiantiamo per collora tutto lo staro nostro, e facciamo allegro, e contento il demonio; il cui riso è il nostro pianto: il cui trionso è la dannazion nostra. Odiamo dunq; le inimicizie, e amiamo il nimico; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluarore, e Benefattore.

Pazienza. Odio. Amor del prossimo. Esempi conuenienti. CRISTO prega per li crucifossori suoi.

## LVI.

Azienza, insopportabile di poluere, di sudore, di fatica; di percosse, di piaghe anticamente nel campo Agonistico esercitana quegli Emulatori di gloria terrena. I cristiani, alla cui sofferenza è destinata in eterna retribuzione, la Beatitudine diuina; fono cotanto delicati, stolti, e ferini; che non possono, e non sanno, e non vogliono riceuere in pazienza nuna. offensione, vna minima villania, vna guardatura torta. Or come dunque saranno sufficienti a vincere gl'insulti dei dianolo, e il surore di DIO, e il suoso dell'inferno; tutti galtighi preparati alla impazienza loro? Vuoi liberarti da simil terrori, da tali tormenti? Anueza il tuo senso a comportar le imperfezioni de gli vomini: tenendo sempre scolpito nell'animo questo bel memoriale di Asclepio: La beneficenza è propria di DIO, la pietà de gli vomini, la vendetta de i demoni. Vorrai dunq; disumanarti per indemoniarti potendo indiarti? Ecco Ioses di tanti scorni, e oltraggi granato per la malignità de fratelli, in premio del suo animo pazientissimo viene per dinina providenti. eletto al Gouerno di tutto l'Egitto: e in si gran potenza gli si apparecchiò l'occasione di straziare in prigionie, in seruitu, in morte i nimici suoi, cioè di rendere a i tratelli col fratricidio il contrappasso: tuttauia imitatore di DIO, non setteggiatore del diauolo, inteneri di fraterna beneuolenza, non incrudelì di offile vendetta : illustrò la sua famiglia di onori, la regalò di possessioni, la felic tò di alta sottuna. O sapientissimo giudizio di DIO: Faciens misericordias Dominus, er indicium omnibus iniurja patientibus Considerate la misericor-



Pazienza. Impazienza. Martirio. S. Stefano fortissimo. Passioni di CRISTO. DIO, e la Madre, e gli Angeli, e tutti i Beati sono già stati martiri. Perdono d'ingiurie.

#### LVII.

Vtte le virtù diuengon viziofe, e la stessa Forteza riman perdente, sen za il valore, e l'arme della Pazienza. Questa i sensi contempera tutti con la ragione, e gli rende con l'Enangelio concordi. Sopra la ce tera di Eunomo, restando nell'alterna emulazione del citarizare vna corda recifa, volò vna cicala cantante; la quale in quel difetto di suono surrogando il luo canto, acquilto la vittoria mirabilmente a quel citarista; onde poi rappresentatrice di si gran maranigha si eresse una statua in Delso. Anche l'anima nostra, se nel duello spirituale s'infieuolisce in qualche virtu ;'col soprauuenimento della pazienza, fubito raumua le forze languenti, e contr'al vizio in fine vittoriofa, fa in terra, e in cielo eterna del fuo valor la memoria. Niuno Eroe fu celebre di forteza, niun cristiano fu eccelso di santità senza la la pazienza. Queita si rallegra nella contrarietà delle cose; e lietissima s' impiega la doue si compera la vittoria col sangue anzi che col sudore. Maestro di questo esercizio tra gli altri Martiri fu S. Stefano : il quale calunniato non s'altera, perseguitato non fugge, lapidato perdona. Tra la tempesta de' fassi, che a gran furia fogra gli piembano, fra la pioggia del fangue, che dal corpo si spande; pazientistino non geme di tal crudeltà ; non si querela di tale ingiustizia; non grida vendetta di un tal facrilegio, anzi dalla pazienza traendo for za maggiore, benche più morto che viuo, inuigorisce più nelle membra, e inferuorice più nello spirito sicche a impetrare a i suoi omicidi pieta, e pidono, s' inginocchia, esclama, storza l' vmanita fua per forzat la giustizia dinina: Positis autem genibus clamauit voce magna, dicens : Domine ne flatuas illis boc peccatum. Nelle contele nigitiriole, più contelice che ince d'inginiria, che chi resta inferior nel a ingiuria. È diuma forteza è superar con vittu, non co vilca : e qual' e più illustre virtu che v ar magnanimità verso il nimico? e qual è più obbrobriofa vilta, che gareggiar bellialmente nell'onte e nelle offele? No è maggior male quel dell'animo, che quel del corpo? Non è maggior vergogna fare a se stello danno, che riceuei lo da vn'altro ? Perche dumine noi si stra namente ammattire vecidendo col peccato l'anin a nostra, mentie con l'arme vogliamo vecidere il corpo altrui. Santo Stefano dunque fi dimestra in tutte quelle prerogat de d'onore gloriolissimo : perocche si lascia da' nimici vincer nel mile, mil egit poi vince tutti i nimici nel bene : a i fuoi vecifori piega vita immortale : e mentre giace fotto la morte, dispreza gli oltraggi mortiferi, e le percosse mortali: e cossemulator di DIO in perdonare, sur crator de' rimici in soffrire, oppressor di Lucifero in viniliars, trionfa in cielo con la premine-22 di Protomartire. A Santo Stefano solumente lasciò CRISTO nella sua morte il maioralco della sua Passione: sicche questo Beato solo e rimaso il pri mogenito della morte di CRISTO. Ecco quanto sopra ogni altro merito appresso il Redentore, di gloria eccede la Pazienza delle soperchierie, e delle oftensioni. Or tingano di rossore il viso, abbassino gli occhi, perdano la fa-

出た古里

0000

inst Time take

n il

8.9

k.

はないというのではないとしていません





Gloria de' Martiri. Dolceza de' martiri. Encomio di alcuni martirizati. Tribulazioni, beatificanti.

#### LVIIII.

Olcissimo pare l'assenzio de'martiri a quegli animi, che del Calice di CRISTO sono di già inebriati. A questi la vita è morte, ela morte si fa eternità: a loro non son pene i supplizi, ma proue di virtù, e cumuli di gloria: questi nella infelicita loro sono restati telici; e i tormentatori, e i tiranni son rimasi perdenti nella vittoria, e inuidiosi di ta ti onori che dalle persecuzion loro anno questi su nel cielo sortiti : perocche ora in eterno trionfanti, e beati, e glorionsiimi fruiscono DIO; il quale ora a i lor tanti danni perpetuo ristoro, alle tante loro calamita soprabbondante co forto in Paradiso ne rende . Beati qui lauant stolas suas in sanguine Agni. O anima, regina dell'altre anime, la quale in questo secolo cot martirio purpureg-gia nel sangue dell'immolato Agnello. Beati di onore, beati di gloria, beati di fama sono, e saranno in perpetuo i Martiri. A loro si dedicano per i templi per le città varie statue in quella similiendine, che a i valorosi Agonisti già si erigenano. E siccome a que guerrieri, che nella Maratonia giornata o in altre battaglie per la patria donarono all'armi, e alla morte il fangue loro; annuali onoranze, celebrazioni encomiastiche, memoriali di colonne ordinaua in que' tempi Atene: la facrosanta Chiesa eziandio a quelli, che nelle guerre mondane per la Fede anno la propria vita generosamente donata; seste, vsizi, e altre memorie di venerazione costuma ogn'anno di sollenizare. Questi con la morte anno difesa la Religione, propagata la Fede, stabilità la Chiesa, illustrata la Milizia cristiana, esaltato appresso tutti i popoli CRISTO, e col sangue a noi segnata la strada del Paradiso. Ma fra tanti sprézatori di vita ora fermiamo il riguardo sopra il valore dell'apostolo Andrea. Chi vide mai petto di maggior costanza ferrato, o cuore più amorosamente crucissso in CRISTO, qua-le si discerne in questo Beato? Trenta ministri di crudeltà con percussiui stro-menti combattono il corpo di questo Santo, ne possono la sua forteza espugna re. Si lacera la pelle, s'alliuidisce la carne, spiccia di tutte le veneil sangue; con tutto questo l'Amor dinino da tante amareze penose gl'instilla nell'anima vna dolceza tanto fuaue, che mille piaceri del mondo non gli pareano eguali di gusto a vn solo tormento suo. Ond'egli prende i suoi mali in giuoco, e pone le stesso in oblio: tutto il pensiero, tutto il contento suo nella Passione del su Maestro, e nella contemplazione di DIO s' era internato. Vedete vn ama te mondano quanti naufragi patisce nella fortuna d'Amore; si toglie tutto a se proprio per darsi tutto all'amata: con l'ilole fortunate non cambierebbe l'amorosa prigione; e pur talora quella, ch'è la sua vita, il sa disperato morire, pascendolo più di false speranze, che di alcun meritato ristoro; quata posfanza dunque dee avere in noi l'Amore del Sommo Bene? il quale ampliffimo di gioia, certissimo di godimento, immensurabile di tempo si promette a' fedeli suoi. Ma quelli, che ar dono al ghiaccio delle cose mortali, e agghiacciano al foco dell'amor sempiterno; sono incapaci della cagione, che muoue Andrea sortissimamente a straccare con la pazienza i tormentatori, e a gustar con dolceza i tormenti. Ma in tanto dall'arringo delle battiture si viene all' agon della morte : gli è proposto; se vuole apostatarsi dal Crucisisso, o vuol

loro vua santa inuidia di non essera alcritto sta si preclari Agonissi. Babila co man 10, cne seco sussero tutti i suoi legami sepolti, come trosei della sua cristia na milizia. Leone monaco spesse volte a i suoi predicena con aerisione de gli ascoltanti, come doueua regnare: sinalmente su decollato da barbari: onde la sua profezia ci autoriza, che in cielo son priuslegiazi di regia corona quelli, che in terra di martirio son coronati. Sono dunque le tribulazioni terrene si-curamente corone celesti; sono ricchissime spoglie rapite a i nostri nimici; sono soprannaturali vittorie, per le quali noi trionsiamo della fortuna, de gli vo mini, di Lucisero, di tutto il mondo, e della morte. Queste sono l'affinamento delle nostre virtu; si che senz'esse, seriale, e ignobile resta ogni gloria nostra: sono la beatissicazione dell'anima nostra; perocche al Sommo Bene ci sono celesti scale: per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Beanes attore.

# Orazione d'un peccatore a CRISTO.

#### LX.

Ignore io affondo ne'vizi, se tu non mi sostieni : io muoio ne' peccati ; se tu non mi solleni: io rouino all'inferno, se tu non m'inalzi. Signore, aiuto, pietà, perdono. Son tua creatura, DIO mio non mi distare, son tuo clientulo, Protettor mio non mi abbandonare: il tuo fangue è stato il riscatto dell'anima mia, SALVA FOR mio non mi sprezare. Riguarda pietolo come l'Idra infernale con tante armi di vizi mi accerchia, mi assaltam'impiaga, m'vecide. Atroce, varia, incessabile mi trauaglia sinatta guerra. Mentre che a vna testa io fo resistenza, mi sento da vn' altra presto addentare; se vna pure io ne tronco, vn'altra vomita in me fiamme, e veleno. Solo, accopagnalo, vegliando, e dormendo a tutte l'ore, in ogni luogo sono infettato, e otteso da quetto-mostro. Quanta è la superbia, e l'ira, e la crudeltà sua contro di me? Signor mio; Vsqueque exattabitur inimicus meus super me? respice, Gexaudi me Domine DEVS meus. La tua giustizia irritata da' miei delitti, non conceda quest'allegreza, e questa possanza al tuo, è mio inimico di accollare al suo ferreo giogo i miei sensi, e i miei spiriti; sicche sieno traniati dalla tua legge alla tua offesa. In quella vece la tua Misericordia consideri la insolenza dell'auuersario, le occasioni dell'errare, la fragilità dell' vomo. Tu lume dell'anima mia; tu riposo della mia vita, dimostra la verita dell'eterno Be ne alla mia stoltizia; conduci nel porto della tua grazia la naufragante mia nauicella. Io non pollo in modo nessuno alle insidie, a gl'assalti di questi potétissimi persecutori Demonio, Mondo, e Carne opporre sufficiente configlio, ne forza! se tu solo non m'instruisci, e non mi armi contro di esti. Io non posto giammai sostener questa rouina mortale, senza l'onnipotenza del tuo autorio. Sub ombra alarum tuarum protege me a facie impiorum, qui me aff.ixerunt . Sotto l'ombra de' tuoi sacramenti si tempera il furor de'sensi; con l'ali de'tuoi sacramenti ascende alla tua contemplazion l'intelletto: donami dunque la virtu lo ro per tua pietà; dico per tua pietà; perche senz'essa, quand'io sussi eziandio vn Cherubino, sarei peccatore: e senz'essa i tuoi sacramenti non opereranno in me la mia satissazione, ma la mia destruzione. Tu solo sei ogni cosa; tu solo puoi ogni cola; tu solo fai ogni cola: la doue io senza te non posso esfer nie

te, non posso pensare al bene, non posso operar bene. Il Bene conuien che fa uno, el perfetto; altrimenti non fara il vero Bene, e il fommo Bene: se io dunque senza te posso per me esser quanto e vn punto, principio di bene, potro ar rogarmi bontà increata, e arrogermi deita independente: le quali cofe no potfono effere in altri che in te, non pollono effere altro che tu . Adunque tu vero, e solo, e sommo Bene infondi la tua bonta in me, che senza te non sono nie te, e non sono altro, che male, sicche io per te mio vnico Bene, tutto mi vnisca, e mi perfezioni in te, perfettissima, esola Bonta. Reggi Signore il mio volere col tuo potere; perche la mia volonta fenza il tuo aiuto, vuole ogni mio male; sicche se io casco, è mio volere; s'io risurgo è tuo potere. Con la tua destra 10 abbatterò que', che mi superano, farò strage, e poluere di que', che mi opprimono: e ogni lor' arte riuscirà ineshcace: ogni lor tirannia restera morta: Confringamillos, nec poterunt stare; cadent subtus pedes meos. Non consentire, che la crudelta de'miei nimici abbia in mio danno maggior potenza, che in mia salute la tuà pieta. No appronare, che l'inferno metre torméta me, scher nilea te, dicedo che più onnipotente contr'a me sia stata l'ira tua, che la tua ele menza; e similmente che i demeriti della fragilita mia sieno di grandissimo vantaggio preualuti presso il tuo Tribunale agl'infiniti meriti sdella tua Pafsione. Riuolgi a me gli occhi Signore, e inchinati a misericordia di me;il qua le dal tartareo lupo fon d'ogn'intorno atterrito, e angustiato. Vedi come aguza in me il dente, come apre la fanguinosa bocca per deuorar questa tua "pecorella; questa el e te zelantissimo Pastore a fatto del Cielo in questo deserto discedere a ricercarla imarrita, a difender la trauagliata, a rifuscitarla vecisa. Non lafeiar questa preda col uno fangue acquistata, nelle mani al difertator del tuo Omle : non gli dar a tuo obbrobrio, si siero guito; acciocche non possa vantarh, che tu l'affore gia morto per amor del tuo gregge, ora fugace mercenario sij diuctato e che il Lupo dell'interno a suenas le tue pecorelle sia fatto oni potente; e tu l'assor del l'aradiso, impotente a saluarle. Io spero in te, ricorro a te, mi assoro in te; perene tu solo a me sei Protestor meus. S' cornu salutis mea, s' susceptor meus. I u solo sei desideroso a protegernii, potente a saluarmii, pietoso a secuentii. A te solo dunque raccomando tutto me stessocorrispondi ti prego, con la tua protezione al tuo amore, e alla mia fede per tua grazia, e benignita, GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRI-TO Santo lei vnico nostro DIO, e Saluatore, e benefattore.

Seruire a DIO, è al Mondo, incompatibile. Beni, e mali dell'ona, e dell'altra seruitù.

#### LXI.

Ndiussibile si diffinisce nel luogo il punto, nel tempo l'instante, nel nume ro I vnita, in gursa tale, che quello non e luogo, l'altro non è tempo, e quell'altro non è nume ro. In diussibile similmente l'anima nostra conuien che si formi, se desidera d'vnits a DIO: e indiussida con DIO allora diurene, quando al mondo con comparte le sue virtus ma tutta vine, serue, e intende al suo Crearore. Questa allora nella sua vmanita è diuma, sra le cose terrene è celeste, in mezo alle calamità e beata. Quelli che ama la roba, si figlinosi, e se sieno poi che l'eterno Bene e dall'amor di DIO è diusso, è dalla sua grazia deciso. Nemo potest duobas dominis seruire: aut. n. vnum odio habebu,

-



ad te Domine: dixi, Tu es spes mea, portio mea in terra viuentium : il subbietto de gli altri è figurato così Cogitauerunt confilia, que non potuerunt flabilire. I rimic- 14 raméte chi ferue a DIO padroneggia ogni cofa: perocch'egli e in pollefio del- 15 la grazia diuina, la quale e vnica tefauriera, e dispensatrice di tutti i beni. Al feruo di DIO feruouo gli animali, vibbidifce la morte, foggiacciono le colo inanimate, e infensibili. Vn coruo è ministro di cibo a Elia:i leoni muoiono di fame anzi che vogliano deuorar Daniel il Sole arresta il corso fatale per comadamento di Iolue: il mare fece l'acque sue paumento calcabile in virtu della verga miracolosa di Moise. Ecco dinque che non è paradosto, ma vero assioma; che seruire a DIO è vn regnare; e che affoluta liberta è sinatta seruitu; e che immortale di gloria, e completiuo di ogni desso è quest' ossequio. Secodamente, diuenir seruitor del mondo non è altro che vn effer niente, e vn valer niente; vna prinazion di onori, di vtili, di felicita; vn procacciamento di continue discordie, di affanni, di morte, di estermini. Lucifero insuperbi di voler la preminenza fopra l'Altissimo; ora è fatto lo sterquilinio di tutte le creature. Adamo s'legnò di seruire al suo Creatore; e diucine seruo de gli animali, eschiauo del drauolo. Danid perde la profezia, Salamone la sapieza, Sansone la forteza, Saul il regno; mentre che si ribellano dall' imperio di DIO. Sono dunque incompatibili di subbietto, e dinersissime di esetto queste due servici. Per la qual cosa chiunque delibera di militar sotto l'insegna di CRISTO, cioè di meritare il regno di CRISTO; conuiene che tutio, e in diusfo, e fincero si doni, e consacri a questo così augusto seruizio. Non è dono alcuno, che a noi maggior lode, maggior piemio, e maggior obbligo potla partecipare, quanto donar tutto il suo, e tutto se stesso a DIO; il quale a noi prima tutte le cose create, e tutto se medessimo a donato. Se Lucisero ti richie de a rendergli seruitu. senti per tua risposta: Et respondens IESVS dixit illi. Seri. 16 ptum est; Dominum DEVM tuum adorabu & ilii foli serurer. A DIO folo dobbiam dedicare il fernizio del corpo, l'vio delle riccheze, l'arbitrio deila volonta, e l'imperio dell'anima: j erocch'egli solo noi gia schiaui del diauolo à fatti figliuoli di DIO, e Numi del Paradiso, e sur eriori a i piu superiori Angeli del Cielo. Ogn'altro culto e profano, e pazo, e dannoto:ogni altra ferui tu è corruttela dell'amme, accecatrice della ragione, guadagno di vanitadi. La feruitu mondana è quale vna terminata linea: questa linea è vna semplicissima 17 lungheza fra due punti adombrata; è priua d'ogni largheza, e d'ogni prolondita; quella seruitu eziandio e vincorso di vanissima felicità che dal niente comincia, e nel niente finisce; perocche il suo principio è ne beni mortali, e il suo termine è nella nostra morte: prina di fondamento; perche la sua fortuna sempre instabile, e sempre caduca: prina di ogni largura conciossiache al polsesso dell'amplissimo regno celesse inon si ditata giammai. Chi viue di vanita, voto d'ogni bene al fine si muore : ambulauerunt post vanitatem, & vani faeli 18 funt. De non fiamo fimili a quelli vecelli che tempre con l'animo, con l'occhio col volo intorno alle carogne alieggiano: fiamo cristiani, alla sempiterna beatteudine affortiti; perche dunque nel sepolero del corpo, nelle lagune del mondo vogliam sozamente profondare la tama, la eternica, e ogni hen noltro? Orsu rimutiamo i deprauati costumi in perfezione di vita; pei grazia, e beni-guita di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Sato e nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

V 2 Rent-

610

to.

中心と

100

A COR

bet &

484

m de

III.

100

-

e,th

i.

pet-

1/2

10

di

140

1.00

E.

10 H

-

0

20

Benificenza propria de' Re. DIO beneficentissimo. Seruo di DIO, abbondantissimo di tutti beni. Seruo del mondo, sempre infelicissimo. Pene infernali.

#### LXII.

Eruitù signorile, mercede regale si dee nominar quella, che à relazione a Signore altissimo di fortuna, splendidissimo d'animo. Alessandro, a cui furono i fatti affai maggiori del nome fuo Magno; a vno, che diman daua vna dote competente a cittadinesco stato, ne diede vna di grado ti olare dignissima. A vn'altro che di ordinario seruizio gli si apresentò supplice dimandatore, fece dono egregio d'vna città: dicendo, che alla fua regia ma gnanimità erano disconuenienti le donazioni pouere. Anassarco filosofo, il quale insolentissimo su in chieder molte, e molte migliaia, e migliaia di scudis fu da quel Re con magnifiche parole esaltato; perocche in lui aueua riconosciu ta potenza, e liberalità superiore alla sua prodiga, petizione. I suoi capitani dopo la morte sua surono tutti Re. Or non sarà inestimabilmente maggiore d'ogni nobiltà, e d'ogni premio la seruitù verso DIO, il qual'è Monarca dell' Vniuerlo, e Donatore di cofe, che ogni valore, ogni merito, ogni mente superano? Immobili sono i sondamenti di que Principati, che più sopra la Beneficenza che sopra la Potenza si reggono : quella gli dona alla Etermtà : questa gli sottopone al Tempo, che ogni cosa riuolge, rouina, e consuma: Tolomeo donaua tutte le sue riccheze, sublimaua la eccessiua prodigalità sua con questa illustre senzenza; esser più regia impresa l'arricchire, che l'esser ricco. Non è possanza nessuna, che più dolcemente costringa le genti a soggiacere a seruitu. volontaria, e ad impiegarla in qualunque seruizio malageuolissimo, quato può la sola Beneficenza. Onde Tito Vespasiano aueua per voto di non denegare a niuno grazia veruna; e per sentenza; che alcuna j ersona dall'imperatore no dee mai partirsi sconsolata, e scontenta: diceua d'essere in vano vissuto quel giorno, che auea consumato senza qualche benesizio verso nessuno. Quanto più ammirabile in tutte queste virtù s'inalza N. Siguore? La 'terra, il cielo, tutte le creature, e le cose create si fabiliscono, si eternano solamente sopra la bonta dell'ottimo Creatore: ne può vn momento di tempo trascorrere, che DIO non diffonda continue grazie no pure a i fuoi amici, ma eziandio a quel li, che superbi non le chieggono, e che iniqui uon le meritano, e che ingrati non le riconoscono. Puossi magnificenza si pronta, si benefica, si vniuersale, si abbondante immaginar mai simile a questa di DIO? Adunque Iubilate DEO omnis terra : servite Domino in latitiv. Contento, soprapagato, felice, e magno è sempre quelli, che serve a DIO : e general testimonio di tal verità ne può essere il mondo; il quale ognor giubbilando vede, sente, e conosce gl'inesplicabili benefizi di DIO. Ma confideriamo la sua carità da questo vsatissimo suo costume, donare altrui più che altri non chiede. Salamone lo supplica della sapienza: & Egli sopra ogni vomo lo rende sapientissimo, e sopra ogni Re altresì di riccheze, di stato, di gloria nuona maggioranza gli aggingne. Non è DIO mai pouero, ne auaro, ne inuidiofo, ne tardo nella sua liberalità verso i deuotifuoi. Odi tu, che serui al mondo, e disserui a DIO questo memorabil concetto, assai molto più agenolissima impresa è vincere DIO di onnipotenza, che

MORALI. za, che di beneficenza. Leggi attento la facra scrittura; la quale in ogni capitolo ti spieghera la onnipotenza, e in ogni periodo ti spandera la beneficenza. Che le l'onor mondano approua, essere a vn Re disonor piu scusabile, restar vinto nella fortuna del guerreggiare, anzi che nella generosita del cor-teseggiare: quanto più indicibilmente appo noi se stessa la Ciloria diuina in elegger sempre la soprabbondanza del beneficare i suoi ser ui, piuttosto che l'opera dell'auareggiar contr'al merito della seruitù loro? Po tere, e Giouare son due riguardi, nell'yomo veramete dinini, ma in DIO per senaturali, e per noi soprannaturalmente operati. A DIO non manca mai che dare, ma solo a chi dare: e quel ch'è peggio; mentr'egli con le chiaui della-Mitericordia vuole a pro nottro aprire i tesori suoi, in vn medefimo tepo noi co'demeriti nostri corriamo a legargli le mani, e stornar la prontissima liberalitalua. Quia vocaus, & renuissis : extendi manum meam, & non suit qui aspice 10 res. Ci chiama con l'Euangelio, ci richiama co' sacramenti, ci alletta con la picta, c'inuita con l'inspirazioni al suo culto, al suo amore, a i suoi doni: stende la mano per farci (corta, per raccorci in seno, per diffondere tutti i suoi beni so pra noi: ma vilipela ne resta la sua carità per la nostra pazia; la quale, affrettatrice della nostra ronina, dal cielo furiosamente ogn'ora ci va demando,e inquesti errori mondani aggirando. Noi o stolti peschiamo in aria, cacciamo in 11 mare, seminiamo in arena: perocche il bene di questo mondo ci riesce fallace come vn fogno, e vano come vn'ombra, e fuggitiuo come vn vento. E quito più in quello secolo studiamo d'essere acconciatori de'fatti nostri, tanto più siamo sconciatori del nostro bene: conciossiache il peccato, la morte, la Giustizia diuina, in breuissimo tempo, con irreparabil esterminio ci sa prosondar nell'abisso; doue il maggior bene della natura e il maggior male dell' vomo, cicè l'Essere (o miseria, o dolore, o supplizio) doue le ardentissime nostre fornaci parrebbono fuanissimo refrigerio se con le fiamme infernali calorascambiar si potessero (o crudelta, o tormenti) doue bestemmiando sempre si un è grida; Quare de vulua eduxisti me? qui viinam consumptus essem, ne oculus me vi 12 1. 1 deret. fuisem quasi non essem, de viero translatus ad tumulum. ( o pent mento PHO vano, o errore inesprabile). Tali frutti apparecchia il mondo a i suorido-FIRE latri : tali efiti anno i gusti dell'aunelenate dolceze terrene. De non ci lufinghi, non c'inganni la falfa immagine di questi beni mortali che si acquistano con fatiche, si posseggono con tormeti, si lasciano con dannazion nostra. Non sia l'animo nottro tanto feruile, tanto degenere dalla fua nobilta, che s'inuilisca nel mondo, e a vile tengaill aradiso; che impazi nelle cose ciea te, e non an miri il suo Creatore; che s' intenebri nello splendore, anzi nel fumo de' gradi modani; e sde gni di sedere ne crouice. lesti. Orsu ducque dessiniamo tutta la vita nostra, e tutta la nostra virtù al seruizio, al culto di DIO; e cosi diuenteremo capaci di tanta gloria, e di tanti be ni, che incapace di tanta grandeza,e di tanta felicitì ne sara l'anima, e la mente nostra; per grazia, e benignità di GESV CRISTO, il quale col PADRE, e co lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore. LiberLibertà. Seruità. Leggi. Sapiente, libero. Religione, e suoi beni.

#### LXIII.

Ibero è solamente il sauio; e serno è solamente lo stolto. Sauio solo è chi serue a DIO; stolto solo è chi serue al mondo. Adunque veralibertà, e sola sapienza è il sapere a DIO rettamente seruire: e detesta bil pazia, e tirannica seruitii è sottoporsi al giogo del dianolo. Qual giudice prino eziandio di giudizio, giudicherà mai libero, saggio, quieto, e felice colui, che alla tirannia de'vizi foggiace? A costui libertà, vita, onore, somo Bene son o hosi, e capitali inimici: perocche il peccato a in dispregio,e in odio tutte le cole, che sono approuate dalla Ragione, comandate dalle Leggi, e rimanerate da DIO. Non è dunque schiautudine più cruda, più vile, più mortifera quanto è quella del vizio: ne liberta più assoluta, più lo deuole, più ricca; qual è quella della virtu. Che seruo, e inselicissimo sa il peccatore; e libero, e sortunato sia il giusto eccone la sentenza della verita: Respondit eis IESVS; Amen dico vobis; quia omnis, qui facit peccatum feruus est peccati. Seruus autem non manet in domo in aternum; filius autem manet in eternum. Il feruitore nasce a i trauagli, s'allieua con le fatiche, viue tra le tribulazioni, muore in calamità: il figliuolo è onorato, vbbidito, e temuto, perch'è padrone: quegli sono i maluagi; e questi sono gli Eletti. A i maluagi restano sempre tutti i disegni, troncati; e le speranze, suanite; le miserie, continue; i consorti, bre-uissimi. A gli Eletti rissede nell'anima DIO; il quale di celesti gaudi continuamente gli beatifica. In vero tanti vizi sono tanti tiranni; tanti peccati so no tanti supplizi; tanti pensieri ingiusti son tanti micidiali timori: sicche se alcuno perde il possesso della grazia diuina, perde anche il dominio di se medesimo; e nella perdita di DIO, e di se proprio; perde anche ogni bene. Non libertà dunque, non sapienza, non felicità si può ritrouare in colui, ch'è seruéte del mondo: ma veramente libero è chi vbbidisce a i precetti di DIO,e sin gularmente sauio è chi serue all'Altissimo: questa sola silososia è la regina di tutte l'altre scienze, e la madre di tutte l'arti. Saul diuenta inquieto, e timido, e spiritato, e tiranno; mentre dalla seruitù diuina egli disorbita. Nabucdono sor nelle solitudini viue animale saluatico dopo che alla Superiorità suprema se stesso antepone superiore. La Giudea sece l'estremo del suo potere contrastando in riconoscer diuina la potenza di CRISTO: e DIO a lei desolò al fin la città, il regno, la religione, e tutto quanto lo stato della felicità mondana, e celeste. Proiecit Ifrael bonum, inimicus persequetur eum. Qual seruaggio, quale stoltizia, qual'esterminio può mai aunilire, e opprimere, e distar la natura dell'vomo, e l'imperio del mondo, e la prosperità della sortuna più disperatamente, siccome sa la superbia di ribellarsi da S. Maestà? Argomentiamo appresso, che più libero è quelli, che più è vbbidiente alle leggi; perocche no lo spauriscono itribunali, non lo stringe a comandamenti il Foro, non lo riser rano le carceri, non lo esiliano della patria i giudici : viue sicuro d'ogni pericolo, e sciolto d'ogni timore. Quando alle Leggi è vsurpato l'imperio dalla Inguttizia, e dalla Tirannia; in breue le Repubbliche piangono la libertà pro pria ; e i principan fernono a dominatori stranieri. Fondamento della liberti; han nano de reoni; maestà di tutti i gradi sono le leggi. Questa più che le

1:t=70

MORALI

forteze perpetuano libere, e forti, e relici tutte le città. E ficcome il corpo sen za il vincolo dell'anima subito si dissolue in poluere; la città eziandio, se periscon le leggi, cade in vltima distruzione; anzi siccome quello, priuo d'anima, non è più corpo, ma e vn cadauero; così questa, cassa di leggi, non è più città, ma vn ridotto di fiere; gia che altro non e la Città, se non vn popolo ricoura to in mezo a luoghi murati per tener vita vmana fotto la instituzion delle leggi . Senza queste l'vomo s'imbestialisce ne'suoi costumi così sieramente, che non pure diuenta ferino, ma più fiero d'vna fiera. Ora fe tato possono le vm2 ne leggi; quanto adunq; l'vomo fia liberissimo e sapiente e beato, e diuino allora folamente, che alle cristiane leggi sottopone il suo arbitrio, e conformal'opere sue ? DEVM time, & mandata eius observa: boc est .n. omnis homo . Sentenza irrepugnabile; tutta la natura vinana, tutta la perfezion dell'vomo confiste nell'otteruanza dell'Euangelio:distrutta questa soprannatural sorma dell' animo, e quella spiritual norma dell'vomo; l'istesso vomo, che prima era tutto, e perfetto, non è più mente, ouero quello ch'egli è, tutto è a distruzion sua, conciossiache non vede, non conosce, non riceue, non vuole il suo bene, come prino del Sommo Bene, senza il quale ogni maggior bene diuenta ogni male peggiore. Non e possibile godere in vii medesimo tempo il Bene, ch'e DIO, e star oppresso dal male, ch'e il peccato: non sara dunque giammai ne in que-1 5 sta, ne in quell'altra vita beato il nim co della Beatitudine, ch'è il peccatore. le is Generofi Cristiani scotete dal collo il giogo della barbara sernitu, nella quale 10 vi tiranneggia il demonio: Solue vincula colli tui captina filia Sion. Gli animali 11 non inclinano mai alla feruitu de gli altri animali; ne voglicno fottoflare all' 13 vomo fletio, che soprafta fignore a tutti gli animali: o pure franno suggetti; er 4 forza di carceri, di catene, di fame ; e talora innanzi che la feritti comincino, finilcon la vita. Riuolgete la confiderazione alla moglie di Affridate che sè 13 co'tuoi figliuoli estinse nelle fiamme della sua patria eleggendo inzi di morir libera, che di viuer ferua. Clelia vergine con Erculeo valore, di prigione si 14 scateno, e di mezo a gli eserciti e allarmi, e per le protonde acque del l'euere a cauallo filua nella sua Citta si ritralle. Catone Vticense pote zelar tanto la m fo 14patria liberta, che Roma non poteua seruire viuendo Catonese morendo la Ro 14. Sa manalibert, non potea viner Catone. Questi dun que con la morte propriavinfe Cefare, che aneacon l'armi già vinto il mondo. Infomma gli vomini, 15 ci. le bessie, le città per lo più anno stimata gloriosa la mor e, e giocondi sima la Dalla Electric rouma loro, solamente per non vinere, per non soggiacere in altrui sernitii. 150 Aggiuem ai cora, che fra i tributi della roba, della recunia della persona in-sopportabilissimo opra tutti è qu'illo che l'vomo alla servitu destina; concies- 16 20, facte l'altre due cole per le medefine sono esterne, vili, e insensibili, pero la -2 perdua loro e niente rispetto al seruaggio dell'vomo, animal libero a e nobi-lissimo. Or qual dolore, qual danno, quale ignominia può ester pari alla nostra infelicite, e flotinia mentre che noi Cristiani volontariamente sarem tributari della nostra roba al mondo, e del nostro corpo a i vizi, e della nostra janima al dianolo > Viliffimo e il mondo, vituperabile e il vizio spictato è il dianolo. X. A questi tre abomineuoli mostri rende tempora e, e spirituale omaggio il Cri Reamien'e nato alla liberti, promoffo al Paradifo, eletto alla gloria di DIO; per erazia, e benignita di GESV CRISTO: il quale col l'ADRE, e con E Ó lo SPIRITO Santo enostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore. Tet ell-2 2 710 Virtà de le

Virtù della Vista. Grazia diuina c'illumina. Peccato ci rende pazi. Esempi confermatiui. Laberinto.

### LXIV.

Reminenze più nobili sopra gli altri consorti suoi risplendon nel senso visino. Egli e più veloce, acuto, bello, puro, certo, conoscitino, e al fine più necessario di tutti. Egli solo alla cognizion di più cose,che a gli altri non è permesso, estende la sua virtu come alle differenze di va rie cose, alla materia, e alla forma; alla qualità, e alla quantità: vola infino al cielo; opera in vuo instate, ammaestra l'intelletto, guida il corpo; fruisce le belleze dell' Vinnerio; conolce le perfezioni della Natura, acquiffa l'eccelléze dell'Arte. Senza questo valore l'vomo non sà, non fa, non val mente, come intenfato, e intentiorle: sicche si può chi non vede, nominar mortoniuo. Ta le per similatudine apparasce il giusto, e l'iniquo. La grazia diuma è vn sole dell'anima, e vo occhio della mente, che porta feco prudenza, configlio, e conoscimento di tutte le cose vtili, onorate, essenziali. Il peccato è vn abisso di tenebre; indottrinabile al bene; indottiuo al male; corre cieco al fuo precipizio; perseuera stolto nel suo esterminio. Nescicrunt, neg; intellexerunt, in tene-bris ambulant: mouebuntur omnia fundamenta terræ. Tutto lo stato dell'anima, del corpo, delia fortuna, del mondo si vede muouere al male, trasmutare al peggio, dirupare al pellimo; tuttania il peccatore non vede, non fente non piagne, non prega, non cura, non crede : tanta e la cecita sua. Adamo presta più tede alla falsti d'vn serpente, che alla verità di DIO; e vacilla, e impaza si che presume d'inalzar la sua terrena viltà eguale alla Maesta del suo Creatore. Caino farnetica si stoltamente, che stima il suo misfatto esser inuisibilea DIO, il quale vede non solo tutte le cose fatte; ma scorge ancora il niente. Noe fabbricando l'arca, minaccia il diluuio; in que'cenc'anni vomo non fu, che de'suoi fatti prouido acco modatore giammai esser volesse. Gli edificatori della superba l'orre di Babel, vaneggiano di ascendere in cielo con iscale di terra. Faraone sta nella sua pazia, immobile; quando tanti miracoli aurebbo no commosso va monte, viniliato va drago, instruita vaa pietra: al fine corre audace a i suoi danni, e suribondo alla morte. Saul quanto più s'affanna di riparare alle sue rouine, tanto più mentecatto diventa, e irreparabilmente routnando rimane oppresso. A ragione, e con verita dunque; Qui cogitat mala facere, stultus vocabitur. Sempre acconcio, sempre ingegnoso, sempre ostinato è il peccatore a esser maestro de' suoi mali, e ministro della sua morte. Chi aurebbe immaginata giammai questa incompatibile accoppiatura di sapienza, e di bestialitain Salamone? Qual fato induce Assalon a rimettersi tutto al consiglio di Cufai traditore, discordando allora da quel di Achitotel, vtilissimo? E Roboam a contradire alla prudenza de vecchi, attenendosi alla dannosissima furia della giouentiì? E Acab a secondar l'adulazion de pestilenziosi profeti, contrariando alla verità di Michea ? E Amafia fuor d'ogni ragione a guerreggiar col Re d'Ifrael con fuo mortal'esterminio ? E mille altri ancora, i quali spronando se stessi, a morte son corsi; affrettando quel male, che potezno col lume del la giustizia discernere, e suggire ? DIO rende il peccatore più ceco d'yna Tal pa in tutti gli affari suoi:perocche il peccato infuria gli affetti: 1 oscia gl'affetti furio i, quasi torrenti, e bombarde spiantano tutto lo stato dell'intelietto, e

could be fraget to the few out of th

e dell'anima. A flioma confiderabile, Nescieruns, neg; intellexeruns; obliti n. sunt ne videant oculi eorum, & ne intelligant corde suo. Il peccato è un giudizio peruerlo, e vua ragiono irragioneuole; inimico di configlio, seguace di pazia. Siccome la notte nella sua caligine tutto il mondo nasconde;e il pro prio aspet to anche alle cose presenti disforma, e di terrori, e di mali ingombra ogni hiogo: tale ancora è il peccato contonde la nostra mente con tali s'antasme, che DIO ci rassembra inginito; la via del bene, impossibile a camminare; le dolorose deliberazioni si eseguiscon per gibuedoli, e sante: s'inciampa in yn'ombra, si cade a terra del letto, si affoga in vn bicchier d'acqua. La sospetti, quà al. dubbi, quinci danni, quindi morte. Si narra, come alcuni briachi restarono così nella vinolenza sommersi di mente, che parena loro nane la casa, merci 111 le matierizie, e il mare in forcuna : onde follegati dall'immaginazion del naufragio, fuor delle finestre gettaron tutte le robe, che quite dal concorlo delle genti furono depredate: stimau no Tritoni gli vomini, e come a dij marini prometteuano loro i voti. Oloserne reputa Nabucdonosor vn Gioue, e se 100 stesso vn Marte; vna semminella gli tronca la testa. Non regina, ma Dea si Mi tiene Vastis vna schiaua si elegge all'onor della sua regia coiona. Aman sopra se medesimo s'ingrandisce, inuitato al conuito della Regina: quel conuito è il suo funerale : aspetta il diadema, e la stola reale; questa preminenza riesce ilsuo vitupero: apparecchia il patibolo a Mardockeo; a quel supplicio è danna Q. ta la sua dominante persona. I Giudici di Sulanna iniquissimi, son giudicati rei d'infamia, e di morte; cascando in quel baracro doue studiauano di precipitare altrui. Riuolgansi pui e a toglio a toglio le sacre, e le protane carte, che 21 vi si trovera inmille forme sempre mai registrato, come sopra i maluagi cada. irreparabile questa maladizione; Fiat via illorum tenebra & lubricum; & Ange-Jus Domini persequens eos. La scorta loro e la notte, la compagnia il precipizio; lo filmolo e l'ira di DIO. Era il Laberinto vn luogo accerchiato di mura: 10 200 dentro vi fi raggirauano innumerabili firade tutte fallaci, e torte; ficche non. =1 erano vie, ma luiamenti. Qui flaua il Minotauro rinchiufo, di natura si siero, e di forma si orrendo, che aurebbe satto alle fattue arricciare i capelli, e messo terrore alla Morte. Qualunque ci si imprigionaua, cia costretto di smarrire il ritorno, e di ssamar con le sue carni quel mostro. Teseò scomitolando lo ille. III. spago, ch'aucuaraccomandato alla porta, da quelli inestricabili raunolgimé çi afficurò il suo cammino, e con l'vecision del biforme animale saluò a se stef-so la vita. Laberinto e il peccato il quale tra le oblique, e confisse reuoluzio 5 ni del mondo, cieco ci tien lo intelletto, e autiluppata l'anima tanto che al Minotauro infernale in eterna preda ci mena, ma il penitente con la gui-L.F da e con la virtu de Sacramenti, subito dal regno della morte libero, 3/10 e licto si riconduce su la strada maestra dell' Fuangelio. Sia mo ciechi a scorgere il nosti o bene; fiamo traufati a secoudare l'autor della morte:vogliamo d'unque fra gli crrori del cieco fenso aprire vna volta occhi Lincei, eraccorre in DIO gli erranti nostri penfieri? sprigioniamo dal laberinto de'vizise suegliamo dalle tenebre del peccatol'anima noltrasinciminadola verso il Cielo, doue sempiterno risplende quel Soleche abbaglia i maluagi, il umina i penitenti, beatifica i giusti; per grazia e benignita di GESV CRISTOS il quale col PADRE. e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, è Benefattore.

Pescatore spia, e condennator di se stesso. DIO vede, e sa ognis cosa. Sapienza divina, lume dell'intelletto. Sommo Be-ne. Vita breue, e Pena lunga. Esempi notabili.

Arie tenebrosse oscurano la mente del peccatore: ma tra molte stol-tissima è la credulità di ritenere ascoso il peccato. Il suoco sotto le vesti, e le torrisotto le case potremo più ageuolmente occultare, che nelle tenebre offuscare i missatti. La spelonca di Cacco, inaccessibile a gli vomini, e impenetrabile al Sole; non pote a gli occhi, e all' armi d' Ercole ne celar l'infidie, ne riparar la morte del predatore. Saul mentre che vuole a Samuel falseggiare il suo errore; le greggi, e gli arméti con assidui rim bombi di voci bandirono intorno le inique sue trodi. Vn cane co' latrati, con le zampe romoreggiando intorno a vn'vscio, si tece spiatore al padrone, co me quiui si nascondena vno, che nella moglie auca esercitato di già l'adulte-rio, e volea in lui commettere allor l'omicidio. Vn'altro cane con vari gemiti riuelò al padre i cadaueri delle sue due figlinole, prima da insolentissimi giouani violate, poi dentro va pozo sommerse. Alcuni altri cani, con vrli, con morsi, e con mirabil segni anno riconosciuti, accusati, e quast attratti dinanzi alla gente gli vecisori de'lor padroni: e in questa maniera son miracolosamente stati ministri della Giustizia diuina; affinche niuno eccesso rimanga ne in co gnito, ne impunito. Vn'altro cane, a cui era ordinata la custodia d'vn tempio importuna mente perseguitò vno, che auca commesso latrocinio in quel luogo; ne con sassi, ne con cibo intermise la caccia, e l'impeto suo contr'al facrile-go, sin che nol vide scoperto, e preso, e punito. Vn Elesante dissotterrò il cor-po d'una donna vecisa dal marito, alla secoda moglie appresentando la sceleraggine, perche si auesse guardia contro lo stesso pericolo. Or quanto è dunque verace, quanto è confiderabile questa sentenza? Non est n. occultum, quod non manifesteur, nec absconditum, quod non cognoscatur, es in palam venias Gli animali sono spiè de malesizi, e sono esecutori di Astrèa, come se auessero vso di ragione: tanto è potente la Giustizia di DIO; e tanto è necessaria la pena so del peccato. Il Leone a diritto, a rouescio, a trauerso va strauolgendo le sue vestigie, e di poluere le va disformando. L'Orso all'indietro entra nella spe lonca; perche assutamente imprima i segnali della sua vscita, non dell'entrata. 12 Il Lupo ferito bee il sangue delle ferite; accioche di sanguinose gocciole non asperga la terra. Ma con tutto che tanto sien maliziosi questi animali, non sanno però dall'ingegno, e dalla virtù dell'uomo tronare scampo alla vita loro. Tale ancora è l'autor del male; se suffe vn Vlisse diuenta stolto; se susse vn'Argo, diuenta cieco; peroche non antiuede il certissimo esito del suo danoso peccato; non crede la publicazione situura del suo mal fatto: ogn'arte, ogni cura, ogni ssorzo vsa per tener sotterra la maluagità sua; ma gl'intorbida, e peruerte il disegno la giusta védetta di DIO. Ma qual maggior marauiglia ? L'istesso delinquente à se medesimo fa la spia del proprio delitto; confessando senza 13 tortura. Alenniladri notturni spogliarono il tempio di Minerua in Sparta, e quiui lasciarono vn loro vaso vinario. Mentre varie immaginazioni sopra cale specialità in un cerchio di gente si espongono, un di questi assegnò una ragione così verisimile, che à diuerse interrogazioni fattegli si rese per se stesso

of the control of the

MORALI. coninto di sacrilegio; eper vno de glijempi rubatori si palesò. Ibico Poe a in 14 luogo remoto con armi, e con ferite affaltato, chiamò in testimonio, e in vendetta molte grue allora quiui sopra volanti. Quelli assamini ledendo in vn. Juogo pubolico, e veggendo per l'aria trascorrer gli stessi vecelli, dissero ; ecco le vendicatrici d'Ibico; furono accolte, e notate da i circolfanti quelle parole: se ne sece impresa, e se ne tenne giustizia con la morte de gli omicidi. Mentre fragli Apostoli passa duboia cariosità sopra il tradimento di Christo, 15 inaspettatamente senz'alcana richiesta, senza ssorzo nessuno Respondens autem Iudas, qui tradidit eum, divit; nunquid ego sum, Rabbi? I veccni sentenziatori loldi Sufanna, tellificano di propria bocca effere stato calunnioso il giudizio loro. Dauid, e Giona con lor propria sentenza contro i decreti della Natura, 16 10/1 e l'vso de' rei, si condannano à morte. Vedete, c spaurite, come la celeste (ilu 19 的信息 KO.S. Rizia instiga quelli, che operano la iniquità, di proprio motivo à farsi accusatori, e condannatori di se medesimi. L'Occhio di DIO penetra per l'vni-uerso, e vede tutte le cose : la Mente di DIO possiede tutte le tre parti del 18 tempo; ritenendo sempre dinanzi a se il passato, il presente, e il stuturo: l'in-THE ! Tr cat SHOP . telletto di DIO conosce i più intimi segreti del nostro cuore: la Giustizia di == DIO sottilmente rimira, e ineuitabilmente gastiga le fellonie de' pensieri; e 100,00 Mile. dell'opere. E il mal fattore inganna l'animo suo con questa vana persuasione, che DIO sia ignorante, sia cieco, sia ingiusto, sicche niente gli caglia il go-Ran uerno del mondo; ma trascuri affatto il mod ramento dell' operazioni vina-4.77 ne? Exissimassi inique qued erotui similis; arguamte, & statua contra saciem tuam. 15
Allora noi conosciamo DIO ester dalla nostra pessima coscienza molto dissi-TE US Lang Sings migliante, quando egli alla nostra vita procaccia ditonori, e supplizi: quando egli a timore, a suga, e rossore, a pallidezza repentinamente ci trae perche a N ECO nostro dispetto, a confusion nostra noi soli facciamo, quasi spie, e criminali e pas ministri di noi medesimi, il manifesto del nottro fallo, e la cattera della nottra persona. In somma il peccato sa il eccatore insipido ne' concetti, ebrio nelcolele parole, pazo ne' configli, furioso nelle operazioni, talmente che per se meilotsdesimo si accusa, e si lega, es'imprigiona, e si giustizia. Cieco, e precipitolo Teleè l'ymano intelletto, se non lo scorge, se non lo regge la Sapienza diuina : in questa sola si vede la via diritta : questa sola ci ra lume a conoscere il bene, e 1 an god schifare il male: Et in lumine tue videbimus lumen . Sapientissimo riesce l'vomo se UI TU con questa Sapienza, in variare i configli conforme alla varietà de' casi; in-200 moderar la sua volonta secondo la Euangelica Legge; in sar'elezione de' sucil pa cessi migliori; in moiliarsi maestro di Etica, esempio di Economica, ordinator di di Politica fingularissimo; in prouedere i perigli del mondo, e superar gli stratagemmi del Dianolo. Senza questo gran lume, il nostro intelletto è is like och Se vna lumiera spenta; con questo gran lume si vede, si conosce, s'intende ogni STATE cosa. Nella Selua Ercinia nascono alcuni vecelli, a i quali risplendono si 21 2 100 14 54. ampiamente le penne, che nella più cupa sua densità la notte si aggiorna, e il luogo si rende al lor volo d'intorno aperto, e chiarissimo. Con l'erba Che- 12 bto. lidonia la Rondine medica, e sana la cecità de' suoi figliolini. Dunque lu WAR Sapienza diu:na con più e ficace illustrzione all'anima uostra non alluminerà is peclavia del Paradifo, e non rischiarera le caligini del nostro intelletto per di-252, scernere, e desiderare, e desiderare, e seguire, e possedere quel solo Bene, il - 137 quale è tanto immenso; che tanti cieli quante sono le stelle de' cieli, sarebbo-Tel-Cenza no vu va o angustistimo a riceuere vua cincunferitta parte della incircunscritta sua immensier : O Ifrael, quam magna est domus DFI, & ingens locus possessio- 13 2512 1 nis eius ? Magnus est, & non babet finem, excelsus, & immensus. Supplichiamo 0012 dunque la Sapienza increata, che distenebri la mente nostra dall' offuscazion 2 12. Relie

164 ESERCIZI del peccato, il quale ci aggrana di cele ignoranza, e di tale flu pefazione, che perduta la conolcenza di moi medefishi, e trascurata la vigitanza della propria fainte, nel nostro estremo male induriamo il cuore, e dal Somo Bene alieniano l'anima. Figliuoli diletti; il tempo nella sua lungheza più e più sempre per nostra morte s'accorcia; e nel suo accorciamento più e più sempre allunga nell'altra vita le nostre pene, se in questo mezo però non cessiamo da spendere in vano l'occasione del tempo; nel quale impiego ci saccia saui, e prontissimi il Fattor d ogni cosa; per grazia, e benignità di GIE-SV' CHRISTO: il quale col Padre, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Peccature, pazo, dannoso, inquieto, Superbia, vizio sciocchissimo . Vomo superbo, e vile, Grazia; suoi beni : Peccato; suoi mali . Chimera , e Bellerosonte .

Eccato e Pazia si dissiniscono essere vna medesima cosa. Perocche se l'offesa di DIO è l'esterminio di tutto lo stato nostro; se ogni sapienza, ogni volontà, ogni natura sempre ama, ricerea, e segue il suo bene; vera, e sola pazia è dunq; il peccato essendo egli prima, e vnica origine d'ogni male perche ci prina del Sommo bene. Siccome impossibil assurdo è che DIO sia mai autor del male, necessaria conseguenza è, che il peccato non possa mai produrre vn minimo bene:perocch'egli è cotrario a DIO; il qual'è principio, e fine di tutti i beni . Sic omnis arbor bona frussui bonos facie mala autem arbor malos frustus facit. Ma pogniamo in campo la proposition di qualche peccato, per indur poi la confermazion di questo moral sillegismo. Principiamo dalla superbia. Priemieramente la superbia è vina ignoranza di se medesimo: chi non sa conoscer se stesso, non sa eziandio sernirsi di se stesso; mutile, e morto 2 se proprio è dunque il superdo, perch'è cieco nell'vso della ragione, la quale è il principio dell'operar bene a suo piò tutte le di corruzione; viui fra calamità, e peccati; morrai abitator di fepoleri, e cibo di vermini. La tua concezione fii peccato; la tua nascita è pena; la tua vita è mileria; la tua morte è necessità; il tuo sato è incertissimo di tempo, di luogo, e di sorte. Vedi quanto sei stolo in te stesso, e ignorante di te medesimo. Annibale osò di pretender la man destra da Scipione, al quale di già era stato dalla Fortuna, e Marte con suo notabil danno, e dispregio satto interiore, Or non t'accorgi, che la superbia è madre della ignoranza? Tigrane Re del-l'Armenia di mente vanissimo, con parole sauoleggiaua, che l'universo al suo arbitrio serviva, e che titte le cose mondane al solo servizio suo eran nate. Questi, alla cui superbia tutto il mondo era incapace; prino del regno, pouero di condizione, abbietto di onore finalmente rimase. Consideriamo la ridicolositi del concetto suo, la insipideza del suo parlare, la retribuzione del la sua alterigia. Illusto, S'improperium superborum; & vindieta sicut leo infiduabitur illi. Il Giud zio di DIO, nero, e forte come Leone; ti arra inaspetta-tamente il superbo in tenebre di consigli, e in stato di inserie. Empedocte si dirupò nelle fornaci di Mongibello fer vsin arsi titolo di perpetua diumi-

RALI. ed. Vedi tu come in si gran capo (colpa della superbia) non era punto di ceruello? Antonio si arrogò il nome di Bacco. Fu mai capogiro pari à questo ? capobaccante ? L'efito delle sue imprese puo ester giudice delle sue pazie. Nabucdonosor in vu medesimo tempo che ventosamente soi ra i cieli si leua, ca poleua in terra con vitupero degnissimo della sua vacillazione. Intti li dei ellermina delle meschite per far se medesimo solo dio dei mondo; e vna iemmina disarmata, e sola, quasi si ada, e vendetta di DIO, al suo terocissimo capitano icc de la testa, e sprotonda tutti i suoi tormidabili esterciti : appresso ancora; tre fanciulli coculcarono quella fua eccelta poteza, ch' egli fi fingena onnipotenza dinina: finalmente egli, che fi iacena Monarcha, e DIO, come vua bestia su costretto a pascer per la toresta. Fuossi rapresentar comedia. più ridicolosa di sistatte leggerezze, o tragedia più funcita di tali successi? Mezenzio empio comandata, che a lui, come a vin dio sustero le primizie de 16 frutti ofierte. Metello volena, cl e alla fua superbia con l'incenso vinilmente s'idolatralle, e che le case con apparati di templi si adornassero - Non morrebbe qui delle rifa la stessa Maninconia; vdendo tali disorbitanze, quali donessero i Mattaccini per besse atteggiar su le scene piutosio che gli vomini da douero attribuiriele? Adung, l'vomo, ch' è vn smulacro di morte, e vn em- 11 bra di vita dee fi pazzamente fastoso intirannir contro gli vomini, e insuf erbir centro DIC ? L'vemo, la cui nobiltà principia dal fango; il cui talio fimifce in poluere; non vuol riconoscer la sua miseria, ne corregger la sua matteza, ne contemplare il suo bene? L'vomo che debb'ester pattura ui rospi, di ED. Serpi, di vermini; e abitar in un angolo della terra; cicè nella casa della Sh. Notte, dell'Orrore, e della Morte, pensa, e crede, e aspira d'immortalarsi, w e indiaifi? Douer Cesari, gli Augusu, gli Alestandri? Douer palagi, letab- 13 bricke, i tesori, gl'imperi loro? Di tali Vuemui, di tante cose non ciè rima-M.K. 10; To a gena il mieme. Qui minoratur corde, cegicat inania : & vir imprudent, & 13 erranscignatfulia Il vero cuere del vemo e la grazia di DIO: perocche sic-7300 con est cuare in noi e la reggia dell'anima, e l'albereo della vita, e il seggio della sap enza : di tali virtu anche sa Crazia spiritua n ente informa, e illu-E . Brai Moriali ; concieff ache ella fa l'an ma , n tempio di DIO, e la vienyna . .AZZ idea di cesti mi celetti, e la mente vn' accadenna di saggi configli, e di santa. 10 prudenza. Lo se mamento del cuere portaseco la lottrazione della vita; e la scarstel della Grazia indi ce la penerta d'ogni bene prinato, e vniversale; interno, & esterno. Veris mo è quel piquerbio: Quando DIO vuol gasti- 14 gare vno, gli toglie il ceruello s resocche gli mostra il male in sembianza. Lel bene s per la qual giusta il insione l'insquo escenimente corre in braccio ald la Morte dolle a lui parena effer la felicita fua . Chi è fenza la Grazia è fenza intelletto, pero il receatore non discerne il bene dal male: anzi nelle sue refoluzioni in biguo, al fine sempre s'attiene al peggio. Se alcuno cair mina 年三年 doue non apparelce ne via, ne lentiero , ne orma d'vomo, auendo il Calo per guida, e il l'ericolo j'er compagnia; senza allo in biene o perira quim di fame, o testeri da'lactoni spoglicio, o delle siere sara veciso. Non altrimenti a chi erra nella via del Vangelo e satale sempre mai esto doloreso. Ipse mo- 15 na! uge. netur, quia non heben disciplinam, & in mointudine stuittie sue disciplicar. L'anti vizi, tante pazie; tanti seccati, tante morti: ora in mezo a si mali capiterà Lene il mal'somo? Al precutore nell'importanza de' suoi negozi manca lor la 10princenza, or l'occasione, er la possibilita, or la fortuna, er il volcie, ora la desvita. Un miente rella celui, # chi manca DiO: anzi culi e manco del miente curcussache di mente DIO tanni e rapti bem, creati, e nel mente DIO stà creatore fer onnigotenza : ma del peccato DIO come giulo non dispensa.

quai alcun bene, e dal peccatore stà per giuttizia sempre decisa la Grazia dittina, vinca produttrice di tutte le cole baone. Il peccato per muiolabil decreto è di sua natura sempre distructor della roba, carnence del corpo, demonio

fleuosa forma era leone, capra de drago, eche della bocca vomicaua ognor fiame. Il peccato con ferocità di leone in diuerse maniere ci ffrazia ognor la persona; con fraudolenze di Drago c'infidia la mente; con dente di capra ci sfrutta l'anima de' profitti spirittali; con pocca d'inferno c'infiamina, or alle mormorazioni del prossimo, or a gl'irritamenti dell'animo, or alle bestemie de Santi, e di DIO. Chi porta il peccato, porta seco le morti fere lette-

mie de Santi, e di DIO. Chi porta il peccato, porta seco le mortifere lettere di Bellerosonte; cioè la maledizione diuina: Maledizi qui declinani a mandatii tuir. Però i Cieli, e la terra, e ogni elemento, i demoni, tutte le potenze del corpo, e dell' anima, gli vomini, gli animali, tutte le cose insensibili,
gli stessi debono esser contro a noi (come a ribelli del Creatore) inimici, e ossensori, per giustizia di DIO. Per la qual co a il peccator di continuo, quasi nuouo Caino, viene inquietato da vari inmorl; sapendo essere in
orrore a gli vomini, in ira a DIO, e in odio a tutte le cose. Bramiamo di
superare, e di vocidere questa Chimera insegnale? come nouelli Bellerosonti
sopra il Pegaso della Penitenza, con l'arme dell'Eucaristia moniamo a tanta
impresa l'animo, e l'opere senza tardanza, e senza paura nessuna: che di questa serocissima bestia sicuramente riporteremo la palma, e ne trionseremo su
in cielo; per grazia, e benignità di GESV' CRIS SO: il quale col PADRE,
e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benesatore.

Adulazione. Amicizia. Animali di Circe, allegorizati. Comparazioni, e detti conformi al discorso.

#### LXVII.

Ieco di occhi, dimente, di orecchi è colui che fi lascia sollecitare il fenso da gli adulatori: perocche non vede i nimici suoi, non comprende la sua dannazione, e non sente i suoi disonori. Peste di amicizia crudelissima è quella, che a tradimento da morte all'amico. Tale si mostra l'adulazione; la quale porta nell'aspetto l'amore dell'vomo, e enel petto la morte dell'anima. O sopra ogni mortal ferita esecrabilissimo omicidio, vecidere in eterno il Cristiano. La bugia la fraude, la insedelta; la calunnia, le mormormorazioni, le discordie, gli scandoli sono gli studi, e i costumi, e l'arti de gli adulatori. In queste sorme di vizi così sieri, e diuerfi, conforme alle varie bestialità de gli animi, già s'imbestiarono que' cortigiani di Circe: sopra il qual caso sia bene di allegorizare al quanto. Nell'adulatore tante parole, altrettante menzogne; tanti peasseri, altrettanti in-ganni: simula gran diligenza, molte fatiche, singular sedeltà: ma i fatti realmente discordano dalle parole. Questi son trastormati in Volpi. Simil genti, auoltoi dell'altrui mense, e parassiti de' Grandi con ogn'indignità si professano : e per questa viltà son per lo più di nascimento plebei, d'animo abbiet ti, di azione mercenari: e sono appellati per la golosità loro, i tarli de' ricchi; perocche non alligna il loresercizio done non si può denorare: non amano il bene dell'vomo, ma i beni del mondo. Questi son trasmutati in Porci. L'adulazione, creatura dell' Interesso, non dalla sustanza del vero; ma dalla

ombra delle cose principia la formazione del suo parsare; auendo sempre per folo obbierto la compiacenza di altrus: perciò lauda le cose illaudabili; 8 alleima, e auuera le falfita; elaita i vizi, onekancogli centitoli di virtù: ride, piange, s'adira, s, vimilia, fossirisce; tutti gli affetti suoi variamente si veggono lempre atteggiati de' sembianti, e de gli animi altrui: dissimula, e tace i mal fatti del fuo padrone, con infidiola macitria la finger bontà di vita, fincerità dianimo, libertà di configli; affinche i er vtil suo faccia per oro finissimo a \* gli cechi altrui lampeggiar la faifa moneta. Con annenente granita s'arri-fehia talora di annertii qualche neo; ma le mostruose bruttezze, che disonosano il Signore in nociuo filenzio tutte quante ricuoj re; a guila u' niquo medico, il quale con vnguenti mollificatiui conuerta la piaga n fissola; doucn-do in quel cambio scarnarla, e purificarla. Cossoro son conuertiti in Orsi; perocche l'Orso è gosso, e destro. Fra il lupo, e il cane apparisce vna dissimile simiglianza: perocche l'vno e l'altro è dispecie canina : ma quello è ca- 10 se saluatico, e denorator d'vomini, e di animali; questo è cane domestico, e guardia delle cafe, e guardian delle greggi. I al contorme disformità fi discerne fra l'amico, e l'adulatore: conciolsiacl e il primo con semplice domeflichezza, con libera familianta parlando, e conuerfando procede: elortatio. ni di onestà, configli dibeneuolenza, auuertimenti di onore vsa continuamente: si sdegna, si sforza, si affligge per demare aluni da i pericoli, e scampar da ogni male; sido nell'am:cizia, leale di cuore, costante in ogni fortuna: conferua sempre eguale à se stesso nell'amore, nella cura, nell'auto il compagno. l'al ro è di natura molto divifato da questo in tutte le cose : meno esecrabile di sui si vuole stimare vn fallator di moneta; perocche l'adulatore fal- 18 fifica la verità, che è virtù diuiua; adultera la lode, pregiatissimo premio dell'ymano valore, corrompe l'anima, fantissima immagine di DIO; vitupera 13 le virtù, mascherando i vizi col manto loro; peroche nel suo maluagio Signores nomina la fuperbia, maestas l'auarizias, parfimonia; la libidine, sa nieula vendetta, reputazione, la crapula, splendidezza, la ignoranza, no-bilta; la tirannide, ragion di stato ; la timidità, priidenza; l' anda-cia, forteza, ; la pecuniaria disertatione sopia i suggetti, obbligo,e giu stizia; di se presume quel che non à; promette quel che non può; au-uera quel che non è; persuade quel che non dee; al male diuerte la bontà malignando, gli animi concordi, e beneuoli disunisce con le mormorazioni; alla vendetta concita l'ira; i cuori a mal fare di gia immaluagiti, s'ingegna egli a più potere di accendere a far peggio, con inganneuoli aizamenti; nimi-co della vergogna, della modestia, della religione, della sedelta; quanto durano le riccheze, tanto la ma denozione stà durabile; ceme l'amante lasciuo ama fin tanto che la gionentu, e la bellezza fiorisce. Questi dunque sono cangrati in lupi. Le parole adulatrici son veleni melati; queste abbelliscono la bugia per infidiare alla verità; questa presa, e preso anche l'vomo; sicche l'a-dulatore si sa tiranno in breue del suo padrone. Quelle cirimonie, que baciamani, quegl'inchini son mercanzie di finzioni, son vendite di sumo, che acceca la mente nell'ambizione; son come alcunipessimi cibi, che pestilenze di santà piuttosto che alimenti nutritiui riescono. O Adulatore, beneuolo omicida ,o adulazioni, firali annelenati. Molliti funi fermones eius super oleum; 14 e ipfi suns incula. Anche l'aprifanno il mele dalla bocca, e dalla coda fan- 15 no la piaga. Questo vizio è vn laccio melato, che dolcemente sofioca la ra- 16 gione con la morte dell'anima. Sa finger l'amicizia costui con quegli, che 17 più odia; e tradir la fede con quelli, che più ama: ora esaminate quanti pericoli graui a foffrire, malageuoli à schifare, unga in se occulti, e orditi que- 18



Peccatore insipientissimo. Adulatori dannosissimi. Ambizione di titoli, e di lodi. Legge diuina illuminatrice.

#### LXVIII.

Ll'ora è niente l'vomo, quando egli non conosce di esser niente: segno apertifilmo, che il peccato, per cin fi diffolie il tutto in niente, gli a l'intelletto accecato. Adduco testimonianza divina: Elego ad & nibilum redoctur sam, es nesciui. Si recuperano, si restaurano tutte le cote perdute, e distatte, mentre non è morto l'ingegno: questo annullato. la importanza di tutti i negozi, la fomma di tutti beni fono a guisa d'yna tal fabbrica, la quale abbia per architettor la Pazzia, e la Rouma per sondameto: anzi ficcome colui, che muone l'arme con affalto notturno; ferifce al buio il nemico, e l'amico, e il parente, e ancor se medefimo; tale altresi è quell'infelice, nella cui mente s'annotta il peccato; all'auniluppata ordina, empiamente opera, con suo esterminio finisce. Infansta fortuna di mare colà doue va ampio gorgo d'acque s'aggira, vaa misera naue talora sospinge: quiui dal 😮 primo circolo piu spazioso, e per conseguenza più rapido anche de gi'inferiori, quel legno, di cerchio in cerchio annolgendofi, o più veramente per lipea spirale con molte renol zioni verlo il centro aunallando, riman vinto s'e tapito, e in furia dalla voragine tranghiottito, e giù profondato. Similmerte de peccatori il Profeta cosi pronunzia. In circuitu impij ambulant. Questi 3 dal peccato tempre alla pena per via di torti configli, finalmente condotti ; di periglio in periglio alla morte s'apprestano, e nell inferno precipitano. Il pezcatore e vn abisto di tenebre, a s suoi occhi è innisibile ciò che ghi giona, e gl'importa; siccome gli si rappresenta eligibile e nece sario ciò che el danneg-gia, e l'vecide: tanto è consuso, e torbido il senso del peccato: a ragione duq; Es tenebra erant super saciem abris. Fra gli altri errori, che a i sumi dell'in-telletto appannan la viita, vio e insesse socialissimamete a i Grandi, cioè l'ambizion delle proprie lodice perciò si dino in preda volentieri a gli adulatori; che sono ventofi banditori dell'altrui vanag loria. Annone Cartignese, e Psasone Libico auen lo eglino intesa la superbia toro all'vsurpamento del nome diuino, ammaestrarono alcuni vecelli, imitatori del parlar nostro a gracchiare per la città; A nuone dio; Psasone dio grande. Tali son quelli, che in voce, in ferrero vogliono con sperboli, con antonomalie il lor nome efsere strombettaro per tutto. Oggi se ogm dizione, ogni sillaba, ogni parola non è incarfiata di sopraddiuini superlatini; subito si fa il viso desl'arme; si Rima vn'affassinamento di fama; si denuncia il duello. Ogni Tersite vuol'efser nomaro Gione. O Alterigia vilissima seccia del mondo; quanto sei abomineuole appresso i Saui ? quanto sei fetente nel cospetto di DIO? Il tuo. capo è voto di cernello, e pieno di fumo, e di vento : le pretenfioni della tua gloria sono estensioni della una pazia: e quanto più contr'a i tuoi derisori turiosa t'indraghi, tanto più d'animo, e d'opere stolida masinisci. Superbur er 8 arrogans cocatur indo Aus, qui in ira operatur superbiam. I loditori della tua vanità, sono accusatori del tuo demerito: perocche riducono in memoria, e in luce con tale ingiustitia maggiormente i tuoi vizi, e così nelle tue sodi ti rendono più ignominiofa. Come puoi tu l'imare laudeuoli canti tuoi attributi. le gli scelerati solo ti lodano; e i giusti, e i saggi ognor ti vituperano? Stac-

中国日本中中部公司等 中国等等等等等等 不可以其他的



MOR ABLI.

171

offeruata, ci farà veder la cecità nostra, e odiar l'amore di questi Corui. Quella di eterni splendori farà gloriosa l'anima nostra, e farà eziandio alla mente nostra conoscere, come questi con l'amo di melate parole ci allaccian la sensualita; e con vn suaue concento di applausi, di ammirazioni, di encomi sempre concordano con que' nostri proponimenti, che in empia maniera discordano dalla religione, dalla modestia, dall'onore, dalla carità, e in somma dal priuato, e dal pubblico bene: a guisa del Camaleonte, che a tutti i colori, ectetto che al bianco, si rende concolore: tutte le immagini de' vizi sanno questi nouelli Protei assai maestreuolmente improntare nel petto loro; ma la virtù non posson già ne gli animi loro naturaleggiare. Ordung; all'Euangelica Verita riuolgiamo la mente, e facciamo l'orecchie sorde a queste cortigiane Sirene: per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Adulazione rouina de gli vomini, e del mondo. Cognizion di se stesso necessarissima. Esempi moltiplici.

#### LXIX.

Lessandro nel fiume Idaspe, oue allor nauigana, gettò la storia di > Aristobulo ; il quale auena la pugna fra quel Re, e Poro Indiano descritta in forma iperbolica piu che storica. Marauiglia insolita. ne l'Re, i quali fogliono alla potenza loro quasi diuina, ogni stupor soprumano ascriucre dounto, e proprio, e credibile. Fortunato colui che presta piu fede alla retutudine della coscienza, che all'ombre dell'adulazione. Sapiente colui, che studia co' fatti egregi di tar veraci al fine le fauole de' suoi adulatori, piuttosto che l'improprio nome di Magno secondar con le pro prie azioni di Nano. I erocche se l'vomo è consupeuole di se stesso quale in verità egli è nel demerito delle opere sue, quanta infelicità, e insipienza sarà la sua se farà chiara dimostrazione di esser vn'altro e diversissimo da se medesimo (cioè da quel che vien celchrato da gli adulatori) con la contrarietà de' costumi ? l'ilustrist ma gloria è quella che si merita col valore, non quella 4 che si ambisce col jauore, e assai per se stesso è lodaro sempre colui, che sa operazioni laudabili. Ma se la nostra reputazion si tiene oltraggiata, quando alcuno appella ricchi noi poueri, litterati noi ignoranti, figliuoli di Conti noi nati di contadini: se la cieanza si assiene dalla menzione di que' mancamenti, e di que' biasimi, che o la persona, o la famiglia di alcun nobile astante suergognano: qual frenessa dunq; ci fa così pazi: qual vertigine ci fa così vaneggianti, chea onor nostro ci persuadiamo deni que grandi elogi,che sono prodigi dell'adulatorie chimere, non parti della nostra vertu? Non ci è odio più generoso, che odiar l'amor delle proprie lodi. Non ciè testimonianza più vera, che quella dell'esamine di se medesimo. Non può la sama esser'eterna, quando su l'opinione, e su le parole, e non su fatti, e su meriti si stabilisce. Augusto, Tiberio, Squero Imperatori aborrirono co ira, vietarono con edit- 6 to la titolar nominazion di Signore, con tutte l'altre cirimonie affettatamente da i sudditi vsate versa de loto. Alessandro, adulatocon titolo di dio; Antigono, fauolepgiato per figlinolo del fole; quegli fi anide, e questi se ne rife; confiderando l'vno e l'alcro i vili bilogni, elle mortali miferie de gli voninit

Said of the said o

E.C.

SEE!

ligis, Luci-

72700

yttl.

70.16

le lu

E2 0

214

34

三年 日本

10



MORALI

173

mi, ingiusto giudice de Inoi configli. Che se il nostro intelletto nell'amor 17 verso vn'altro resta del giudizio suo, depravato, quanto più nella passion de' propri suoi affetti, relatiui a lui solo; folleggerà, e s'intenebrera nelle nostre menti, per altro sapientissime? Per la qual cota la cognizion di se stesso è la più nobile, e la più fruttuosa, e la più necessaria, e la più difficile di tutte le discipline; poiche moltissimi Saui anno speculate le cagioni, e gli effetti di quanto la Natura formale, e materiale nel seminario delle sue innumerabili cose nasconde, e produce, ma nella cognoscibilità, e nella riformazione dell'esser proprio, son riusciti stolti, e peruersi. Appresso come ascenderemo all'altissima cognizione di DIO, se prima non conosciamo noi stessi ? Chiunq; possiede questa virru conosciciua dell'esser vomo, diuenta in se persetto, e dinino, e simigliantissimo a Dio; il quale nella vnica intelligenza di se medesimo, intende, vede, e gouerna quest'vniuerso: e l'vomo nel conoscimento della sua vita mortale, e della sua condizione vile, e impotente; non consentirà di farsi per superbia coeguale a Dio, ne d'inorpellare il suo sterquilinio vma no con erroli, che piùttolto accusino la sua arroganza, che manifestino il merito; ne d'esser lisciato con fasse lodi col pennello de gli adulatori : ma comprenderà con saggio discorso, che l'Adulazione è vua idolatria fatta con sumi di parole, e con vittime di fimulazioni a vn fimulacro di fango, ch' è l'vomo: e s'accorgerà che l'albero della superbia naturalmente à per seme la maledizione di DIO, per radice lo spiantamento del nostro stato, per frutto la morte dell'anima. Or dunq; se per altiera ventosità siamo vseiti suora di noi, ritorniamo in noi per grazia, e benignità di GESV CRISIO: il quale col PADRE, econ lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefactore.

## Orazione a CRISTO per un Deuoto della sua Passione, e della Madre sua.

#### LXX.

Mpossibilità facilissima sarebbe alla mia ignoranza infra i breni confini dell'aritmetica multiplicar per numeri tutti quanti i momenti del tempo dal primo punto del moto suo infino alla quiete delle Ruote-celesti, anzi che numerare i benesizi infinici della tua Bontà verso me frequentati. Fra tanti eminentissimo è questo dono di auere alla sernitu della tua Madre Santissima destinata la mia deuozione. Grazia degna solo di Te, che il tesoro sei delle grazie: priurlegio, di cui niuno se non tu solo DIO, mene poteua esseri dispensatore. Doner la Madre di DIO a vi ribello di DIO; donar la Regina del Cielo, e de' Numi celesti a vin serio del peccato; donar la Imperatrice del mondo, e de gli vomini a vin sigliuolo di terra, e di morte; o miracolo di beniscenza diuina. Debbo io ingrandire nella mia bassezza, o arrossire della mia indignità? Perehe non ingrandire auendomi statuita per Auuocata la maggior creatura, che sia gloriosa, e potente presso la tua Maessa a Arrossirò di tanto demerito mio; è vero; ma pure il merito della Madre tua, la pietà di essa mia Protettrice, in speranza, e in letizia conuertirà il mio rossore. Sij tu da me glorissicato in eterno, poiche nell'auuocazione della qualungi volta vorrai vendicare in me le tue osses; ella, ch'è Madre di misericordia.

100

1970a.

lime;

10

en la en la en la en la en la

に中の

ricordia incontro alle tue arme opporrà il petto suo: sicche il ferro dell'ira tua non potrà vecider l'amma del tuo nimico, se prima non passerà per le viscere della tua Madre pietosa. Ma tu, che gli huomini con seuero comandamento costrigni alla reuerenza del padre, e della madre : come potrai senza. scorno della cua legge anteporre la pena d'vn reo alla protezion di tua Madre? come ricusera di condonare all'amore, all'autorità di tua Madre la vita d'vn suo réo clientolo? Nol faresti, se tu susti vomo snumano; lo sarai dunque tu satto Desseatore dell'vmanità? Gridano vendetta dinanzi a te i mici peccati; e con improperio i demoniti assordan le orecchie, che sei Rettificatore incorrottibile della giullizia. Ma per quelto vuoi tu incrudelire in me; quando la tua Passione ti rappresenta, che tu sei il Padre della Misericordia; e la tua Madre ti rammenta, che tu sei il Figliuolo dell'Vmiltà? Se sia ragione, se sia tuo onore; che i peccati, e i demoni sieno dominatori della tua Onmpotenza; e che la tua Misericordia, e la Madre tua sieno due serue della tua Giustizia impotenti, e abbiette; siene tu stesso, tu solo, giudice : ch'io mi rendo sicuro senz'alcun fallo, che tu dei esser o sentenziatore di misericordia, cioè perdonatore de' miei peccati; o dei effere annersario di te medesimo, e mgiuriofo alla Madre tua. Ma pogniamo, che i miei delitti abbiano della remissione passato il segno; e che su mi debbi sentenziare all'inserno. Quini l'eterne mie pene saranno per bocca di tutto l'Abisso eterni oltraggi della tua Madre: perocche si alzeranno infin sopra i cieli quiui le strida, le derissoni, i rinfacciamenti con simil voci: Questi su deuoto della Madre di DIO. Non potè la Madre delle grazie impetrar grazie per lui; non potè la Madre di misericordia ritrouar ne pietà, ne perdono per vn suo seruo appresso il Figliuo-lo. Già le supplicazioni di Stesano disposero il Maestro della Natura 2 fare vn vaso di elezione colui, ch'era vna sentina d'immonda religione: le auteronoliintercessioni di MARIA non sono state sufficienti a commutare il perpetuo esilio della prigione infernale in alcun Purgatorio terminativo di pena per yn suo Fedele. Quiui Lucisero più arrabbiatamente s'indragherà contr'a me, che verso gli altri, solo per vendicare in me que' dispetti, e que' danni, che tante volte la sua potenza, e il suo regno con disonore, e disfacimento anno già riceuuti dalla Madre tua, e Protettrice mia . Non permettere adunq; che l'ira tua soprastia eccessiuamente alla tua misericordia con vilipendio della tua dilettissima Genitrice, e con esterminio d'un suo antico veneratore. Forse aurò da te la repulsa; perocche l'anima mia è nel deserto de' peccati vaz pianta così radicata, e di frutti Euangelici talmente inuanita; che la rugiada ristorativa della tua grazia, e le acque fruttificanti della tua misericordia non trouano in me più luogo, doue la virtù loro possano infondere? A te dungi o Signore, che ai pasciuta la fame, e la sete d'innumerabili genti in aspro deserto per cotanti anni; manca or la potenza di rinouar la marauiglia medesima in vn solo yomo, affamato della tua carità, assetato della tua indulgenza? Quesse parole non anno immediato riferimento alla tua onnipotente Bontà?

Consolabitur ergo Dominus Sion, & consolabitur omnes ruinas eius: & ponet desersum eius quasi delicias, & solitudinem eius quasi hortum Domini. Nel tuo amor solo posso acquierar le tempeste della mia coscienza: nel firmamento, della tua sola pietà, posso dal baratro assicurar le mie eterne rouine : tu solo Agricoltore di giardini celesti puoi fare il deserto dell'anima mia, nella cui solitudine sono serpenti d'inserno, pietre d'ostinazione, spine di mormorazioni, siere di vizi: puoi (dico) tu solo si orrido deserto sare vn paradiso di spirituali delizie. Non desraudar dunq; la tua Onnipotenza di tanta gloria, ne la tua Madre di tanto gaudio. Quella ti mostri la tua Passione, la quale con

MORALLI

175

la vmiltà sola ti à in sempiterno esaltato. Questa ti mostriil ventre che ti se pente ato, le mammelle, che ti anno lattato; il seno, che ti à portato; e così la Passion tua, e ia Maure tha intercedan per la disperata mia causa presso la tua penignita: acciocché per tanto sauore, per tanto merito io impetri da te questo, cheuo reo hon son degno di conseguire. In tanto alla reperenza dela la tuap assione sant sima, e alla deuozione della tua Madre pissima dedico, la tuap assione sant sima, e alla deuozione della tua Madre pissima dedico, tutti i pensieri, e l'opere, e l'oggetto dell'anima, assinche mi sia secto perpettuarmi più ardete nel tuo servizio, e mentar più sicuro i tuo benenzi, per tua grazia, e benignita è GESV CRISTO: il quale col PADRE, e cò lo SPI-RITO canto sei nostro vnico DIO Saluatore, e Benefattore.

# Madre di DIO, nobilissima. Nobiltà di Natura,

#### LXXI.

Fuerenza di seruitù, debito di denozione, voto di gratitudine stabiliscono al mio intelletto vn'assunto, alle Intelligenze celesti superiore. lo discepolo d'Ignoranzatento di celebrare la più sublime creatura dopo l'ymanità di CKISIO, che DIO all'ymana generazione abbia donata, e ne gli Empirei troni esaltara. Io profano di mente, e a'opere ardisco ragionar d'vira Vergine, ch'è Regina delle Vergini, e Madre della Verginita. Io che lono l'ananzo del Niente resumo di ornar con laudi la Madre di DIO. Mi confondo, impallidico, tremo a si alta imprefa . Pure alquauto si rinuigorifee lospirito nella speranza di quell'aiuto, che suole a riuoi confidenti somministrar questa Idea di benignità. Ma intanto la Corona delle sue lodi mirabilmente de si varie gemme risplende e di ti vaghi fiori si fregia, che non solo io non ardisco di cominciare, e mi smarriro a finire, ma sto sospeso, qual sua vistu, qual sua prereg mua debba prestare al mio panegirico dounto principio. Orsù cominciamo dalla sua Nobilea. Quefte dal secolo vetufto, da gli ani famosi, dalla virtù, forma il suo pregio, e splendore. Figuratamente i atlan lo sia lecito dire, che l'Antichità è nglino-la della Eternità, e Madre della Venerazione, e della Nobilia: onde gli Ar-cadi per nobilitar di gloriosa maggioranza la generazion loro, narrauano d'es fer innanzi al Sole, e alla I una originati. (ili Egizi, i Frigi, gli Sciti, egli ; Etiopi contendeuano quasi col mondo stesso deil'antichita primaria. Abramo vetustissimo patriercha, etra i primi padri principalissimo, tu il Seminario del regio Albero, il quale i oi fruttifico al Gielo, e al mondo questo Germe diumo. I a Genealogia della Vergine titta è coronata di Re, di Capitani, di Eroi, di Patriarchi, di Profeti, di Beatit ficche se l'anziana eta, se gli eroier gesti, se gli emmentissimi gradi ; se la veneranda viriù concorron tutti a creare la Nobiltà, e a formai la discendenza, gloriosa, e immortale; veracemente DIO a tanta dininità nobilissima gia mai non à persona alcuna sortita, se non MARIA. Aggiungi ancora, se anno potestà i loprani Principi d'- sillustrar vn ignobile, di nobiltà in dinerse maniere; il Monarea onnipotente non aura potenza di prinilegiare qualunq, gli aggrada con titolo di macife-uole nobilia? MAKIA dunq, dal Rede' Re fola forra ogni altra creatina, eletta Imperatrice del mondo, Regina de' Cicli, Diua de gli Angeli, i ror tentrice de gli vomini, Madre di Dio;no pure sopra tutta la generazione vina-

a m

September 1

MIT.

Gia

Non

15

œ.

fir:

mr.

N.

na e Angelica viene altissimamente lubhinara di nobiltà, ma può far eziandio i suoi serui, de' Re, e de gl'imperatori più nobili. Vera, eterna, e lauda-6 bilissima nobiltà sentenziano i più singulari seritori esser quella solamente, la quale dalla sua progria virtu prende il princ pio,e l'estimazione; filosofando appresso, la sola Virtu eilere la vnica madre della Nobilei secondo la ragiorie; gli altri requisiti effer induttiui di novilta secondo l'opinionet da quella n'è donatore DIO O. M. dell'altra n'è instrumento la Natura, e la Fortona ficche tanto è più illustre la nobilta della virtà, che non è la nobilta naturale, e mondana; quanto è più ammiran 10/11/1 rincipio efficiente del bene, che non è la cagione instrumentale, e accidentale di eifo. Onde gli stessi idolatri affermanano, che ne anche vn fighuol di Gione non era nato nobile, se ne' vizi egli stesso aueste auuilito l'animo: e perciò anteponeuano Socrate a Sardanapalo: e Aristide a Mida. Più ananti: se la Natura, che sempre in se stessa è imperfetta quanto all'efficienza de' bem perfettise spesso e degenerance da se medesima quanto alla produzione delle cose proporzionate: fimilmete se la Fortuna, che stotta gl'indegni felicita: e instabile a i suoi peati riuolge in pianti i contenti; anno faculta l'vna, e l'altia di render nobile altrui, nobilca fia questa certamente abortina, e più estranea, che propria: la doue quell'altra nobilta, che dall'animo diumo si acquista, è soa, e gloriosa, è immortale. Colui, chene' palazi, nelle statue, ne' trionfi, nelle corone de' suoi antichi si vanta esser nobile: poscia di costumi, e di azioni viue ignominioso, e de' suoi antenati si manifesta indignissimo, essendo nano vuol parere vn Atlate; essendo coruo si persuade cigno, essendo comglio si singe leone. Anzi sic-come vn discendente di Ercole, di Cesare, di Aristotile, di Cicerone, se alla sua discendenza onorata opponesse animo, e studi repugnantissimi, e abbiettisfimi; a suo vitupero, non a sua onoranza si mentouerebbe di quella famiglia; così derifiuamente nobile se stesso nomina quegli, che vita scelerata, e infame ognortiene: tanto più, che perde il nome di nobile, e anche i prinilegi della nobiltà colui, che infamia di eccessi comette; secondo la dottrina de Giureconsulti. Sara vn cauallo di generosa raza disceso, in regie stalle nutrito, di vigorosi alimenti ingrassato, di pompose guarnizioni superbo; ma restio, bolfo, infingardo: farà vn'altro cauallo, a cui è patria la villa, cibo la paglia, abbigliamento il bafto; ma nello stadio, veloce di corfo, in guerra brauo d'animo, e fiero di forze: qual di questi sarà più nobil di prezo, e d'onore? Aduq: non la nobiltà de gl'antichi semplicemente, ma il valor dell'opere sa chiaro, e onoreuole altruit quella è una pianta ragguardeuole di vaghe fronde; quella è germogliante di cari frutti Perche il Sole sopra tutti gli altri pianeti principe fi stima illustrissimo; se non perche del suo innato splendore gli altri tueti esso illustra? così anche splendori di nobiltà vera sono quegli animi, neº quali vien la chiareza del nome dalla virtù propria, informata; non dalla Natura, già trasportata; ne dalla fortuna, talor prestata: conciossiache quello che si possiede per se moli simo, supera di eccellenza quel che si acquista per mezo d'altri. E se la N'biltà è vna virtù della schiatta; per la sola virtù le famiglie si saranno per Addietro nobilitate: e per conseguenza: posteri in viziole operazioni abituati; nobili saranno di nome, cioè spurij di nobiltà: non n vero legittimamente nobili. Qual suttanza sopra gli altri animanti può eleuar l'vomo con superiorità nobilissima, suor che il razionale intelletto! Alla ragione contrapposto è il vizio: e il vizio fa l'vomo m vn medesimo
tempo, bestiale, e ignobile perocche la nobiltà propriamente non si attribuifce alle bestie. Sopra simil presupposizione fondano alcuni flososi vn'assoluto 12 sentenza; che il maggior Principe del mondo non goda il prinilegio della



Pouertà. Ricchezze. Cupidigia. CRISTO, MARIA,

#### LXXII.

Ouero si sece DIO; Monarca dell'Vniuerso, e donator di tutti i tesori: pouera su la Madre di DIO, Regina della terra, e del Cielo, e dispensatrice delle grazie diuine: per acquistar dunq; il sauore di que sti due incomparabili Personaggi, e per consolar le affizioni de' poueri; mi offerisco laudator della Foueria. Questa del suo stato si gode contenta; in compagnia della Pace ognor viue; fra le tempesse del trauaglioso mare mondano sempre nauiga in porto sicura. A questa non portano terrore le guerre, ne punture all'animo gli stimoli dell'auarizia, ne patiboli al cuore la tirannia dell'ambizione; i fallimenti, i naustragi, le liti, i ladronecci al pouero non contriltano la quiete, non vsurpano le riccheze, non infelicitano la a fortuna. O pouertà, bene incognito agli vomini; e premio ricchissimo a i 3 Cristiani. Se tu accomodi vn ricco d'alcun rileuato seruizio; egli paga il tuo merito di oblinione; rimunera la tua benenolenza d'ingratitudine : ma se all'incontro tu verso lui o irriuerente, o dannoso procedi; il suo odio sarà di diamante; le sue ire saranno di ferro. Al pouero non par d'auere in tutto se mante; le sue ire saranno di serro. Al pouero non par d'auere in tutto se stesso, ne merito, ne sufficienza eguale al minimo seruzzio, che gli sia fatto: ogni sodisfazione gli placa l'ira, e gli cancella subito sa memoria dell'ingiurie. Le riccheze anno vi perpetuo sato di produrre a suoi danni sopra modo negli altrui petti gli odi, e se inimicizie; di suscitar se ire; d'infanguinar se vendette; di prouocar se sedizioni; di armar se guerre all'esterminio delle città, alla strage de gli vomini, alla dispersion dell'agricoltura. O detestabile Oro quanto di estetti sei siero, e serreo? Tu di veleno insetti se mense: tu di liti assordi, e riuolti sossopratutti quanti i fori; tu di continue discordie scompieli se case: tu aunilissi, e de prani la fantità delle Leggi; tu sei l'inuenscompigli le case: tu aunilisci, e de praui la santità delle Leggi: tu sei l'inuentore dell'armi, de' surti, de gli assassimamenti: tu solo sei l'artesice dell'viure, il somite di tutti i vizi, il seminario di tutte le scelerateze. Non vergogna, no reuerenza, non timore, non verita, non fede, non pieta, non religione apprezano le riccheze. Qual penna potrà descrinere; qual mente sapra immagi-nare quanto s'indraghi là sicreza del tesaurizare; quanto s'indianoli il surore del dominare ? O quanto son detestabili più le riccheze, che non è miserabil la pouertà. Questa dorme, cammina, mangia, bee, viue da ogni pericolo di roba, di vita, e di reputazione, franca, e liberissima continuamente. Contr'alla Pouertà non esercita il demonio le macchine sue; ne inseronicono gli vo-mini con le persecuzioni. Questa contr'a i surori di Marte, di Pluto, di Bacco, e di Venere porta feco il faluocondotto; perocche ne tesori, ne regni, ne varie delizie, ne supersue viuande possono contr'a lei concitar guerre interne, o esterne a dannamento dell'assima, e a oppressoni di fortuna. Per il cottrario, se le ricchezze più che i trenioti roumano le citta, con l'oppugnazioni. se le riccheze, insestano i mari peggio che le tempeste, per opera di corsari, se le riccheze con la ferità de' ladroni muonono affalti a gli vomini più bestialmente de gli stessi Lupi, Orsi, Leoni, e Draghiste le ricchezze co' facrilegi or finoniaci, or violenti, profanano i templi ; e co' latrocini funellano gli flessi Repoleri spogliando empiamente i defunti, a i quali sogliono viar pieta ezian-

MORALI. dio gl'inimici, e portar rispetto anche le fière, ( o tremendi prodigi; non clser dalla rabbia tirannica dell'auarizia ne ancora nelle forteze salua la vita, ne pur nelle sepolture sicura la morte, e ne anche sopra gli altari tenuto in venerazione DIO) qual vero, e saggio Cristiano potrà nelle ricchere pro-porre mai il sommo Bene ? o doura mai auere a schisto, e in orrore la Pouertà? la quale è padrona del mondo, perche non è serua di affetti mondani: è la vita de gli vomini, perche non dà con le cure la morte a gli animi : sa eredi i cristiani del cielo, perch'è sposa di CRISTO. Bean pauperes spirien, quonin siporum est regnum celorum. Le altri beatitudini si promettono col tempo sutu-The control of the co ro; la Pouertà sola può i suoi deuoti beatificare anco nel secol presente; cost a DIO è accettissima, e di tanta grazia è prinilegiata da S. Maestà. Masseci lecito d'internarci in altra più morale speculazione. DIO solo non a mestier di niente: vomo dinino è solamente colui, che non desidera tesoro alcuno, o che non à bisogno di cose superflue. Il desiderio de' beni mortali è vna po-nertà estrema: l'apparato delle corporali delizie è vn vso inutile, è vna seruicù insopportabile. Il desiderio è per se stesso inquieto, incontentabile, tormentol stalmente che la nostra vita sta sempre sopra la sueglia; e così va consumandosi sin alla morte. Le delizie, le poinpe si sfrenano suor de' consini della Natura; sdegnando le vanze de gli altri, e facendo smisurate spele in vanità, e in superfluità di cose. A che sine dunque desiderar quel che non ci è necessario? È deliziare, e pompeggiare in quel che non ci è ville ? Quel che non è necessario, ne veile, DIO nol crea, la Natura nol vuole, gli animali non l'ysan). La Setta Cinica, per ageuolarsi alla virtù, più brene la strada; o temperaua il vitto, e i costumi con vii nuono astratto di vittere; perocche ogni viuanda quantunq; d'erbe, ogni beneraggio, benche d'acqua, ogni ricouero, eziandio d' na tana, a questi era vn assegnamento assai più sufficiente, che i conuiti, e i palagi ad altrui. Riccheze, gloria, nobiltà, come cose che sanno piuttosto l'vomo inumano, che soprumano, nella scuola di questi non aucano credito, ne introduzione. Se l'vomo è creato all'eternità, e nato alla beatizudine; a questo scopo di perfezione senza fallo non conducono queste cole che son le marauiglie del vulgo, e le frenesse del mon so. A i saui quel ch' è sussiciente a mantener viuo, e attiuo il corpo; ancorche poco, e vile; sembra ricchissimo patrimonio. Chi si contenta, gran riccheze possiede: chi non compera, sa gran guadagni; chi viue semplicemente, mena vita gioconda. Non pud esser pouero l'vomo che a immagine del suo Creatore è creato: non è to pouero il cristiano, ch'è fatto fratello del sempiterno Monarca: non sia mai pouero, chi può, se vuole, diuenir eguale agli Angeli, e Nume del Cielo. Pouero è l'auaro; che stenta, e si tapina in mezo all'abbondanza, in mezo alle riccheze. Pouero è il peccatore, ch'è orbaro di PADRE diumo, diredato dal Sommo Bene, e ribello del Remo celeste, priuo d'ogni speranza. Ma ritorniamo alla Santissima Vergine. Poueri sima di Mondo sin la Mastonna; perocche il suo vitto era l'opera delle sue mani; il suo palagio era vo turnario: le sue entrare erano le fabrili fasiche del cassissima Santissima del cassissima Santissima. rio; le sue entrate erano le fabrili fatiche del castis no Sposo: ma non su già pouera di celesti virtu: perocche l'anima sua era piena di grazia; il cuor suo era vn Sacrario dello SPIRITO Santo: la sua mente solo in Dio era beara; per la qual cosa il mondo, e le tragedie delle sue calamitose felicità, e i fantasmi delle sue instabili glorie; non aucano in lei albergo, ne regno, ne ragione alcuna. La pouertà di MARIA si acquist's presso DIO tanza superiorità, che nel suo virginal claustro elesse alla sua Deità l'ospizio dell'Incarnazione, ne volle a quello dinino grado elenar corone, o diademi;ne far capo a magioni reali: più ananti; dalla sua Sapienza non surono al gouerno della rerra,

ESTERCIZIO Edel cielo affunti purpurei manti, mitriati capi, superbe menti;ma persone peuere, abbiere, spregeuoli: anzi tutte le storie de gli Ebrei, de' Greci, de' Lacini mi anno sempre testimoniato, e in cento mila luoghi ratticato, che nella Sinagoga, ne la Chiesa giamai a DIO an partorito, ne offerto ne sun Vaso di olezione: il quale non abbia in se contenuto quati sempre la ponerti della ro-ba, e in perpetuo sempre la ponerti dello Spirito. I sacri Atlanti, le sacri Rocche, le sacre Colonne che o con la santità, o col sangue, o con in docume in ogni tempo anno soprannaturale ordine retta, difesa, illustrata la segui CRISTO, sempre mai tutti quanti anno primieramente tatto il voto dell'Ve miltà, e la profession della Pouertà: gli altri sono stati nella casa del Padre di samiglia mercenari nell'abbondanza de pani; e nouelli Esau nella grazia della paterna benedizione: tanto sopra qualungi virtù sa Vmilta, e la Pouer-DIO vulgari, e mercenarie, e oscure. Il FIGLIVOL di DIO con la sua Sapienza, con la sua Onnipotenza, non seppe, non potè ritrouar esercizi più sublimi di merito, più degni della sua carità, più necessari alla redenzion quanto la Vmiltà, e la Pouertà : e per questo riguardo egli principalissimamente, e primieramente vmilissimo, e pouerissimo sempre si professo nel cospetto di tutto il mondo. Vmilmente pouero nacque sopra il sieno dentro vna capannella: più vmilmente più pouero visse mendicando il vitto quotidiano: vmilissimamente pouerissimo in croce morì nudo, e ignominioso, e derelitto. Con la penna della Pouertà è scritto il Vangelo, con l'architetsura della Pouertà è fondata la Chiesa, con la mano della Pouertà s'apre il Paradiso: poueri furono i più alti Dij del Cielo: più pouera su la Reginadell'Yniuerso; pouerissimo, su l'istesso FIGLIVOLO di DIO. Or quale stolto, qual'eretico ardira di ssimare ignobile, calamitosa, e mendica la Pouertà poiche ella sola casca, e vilipende tutte le riccheze, tutte le pouenze del mondo: ella sola nell'ansiteatro dell'vno, e dell'altro polo viue gloriosa di eterna memoria, e di gesti ammirandi; ella sola dell'inferno, e del mondo trionfa beatasù in Paradifo; per grazia, e benignità di GESV CRI-STO, il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Mali, e beni della Pouertà. Ricchezze dannose al corpo, e all'anima. Imitazione di CRISTO. Armonia.

#### LXXXIII.

Etestazione di tutte le lingue, odio di tutti gli animi, peste de' buoni costumi, morte de gli vomini vieu publicata la Pouertà. Gl'Idolatri sauoleggiauano, che ella perpetuo esilio anesse dal Cielos
doue gli Dei riseggono con maesta splendidissima, e di tutte le cose
piò rare, e pregiate, sommamente ragguardenole: e perciò come a dea infaulta non era dedicato alcun tempio. Le città pouere non sono magnische di
fabbriche, ne sotti di mura, ne popolate di genti, ne signoreggianti di gran
dominio: in ogni guerra le rende la impotenza loro a i nimici suggette. Il
ponero dal timor della same, dalla calamicà della vita spesso è violentato a
guadagni illecici, a mestieri enormi, a gl'inganni, a gli spergiuri, a i sutti, a
gli assalismamenti, a i sacrilegi, a gli omicidi, alla prenaricazion di tutte le
leggi

leggi, al distrero le la Religione, all'offese di DIO: seche la pouerti è mae-stra di tutte le scelerateze, e incitatrice di tutti i mali. Aggiungi appresso, ahe mortali compagni di esta perpetuamente sono i dologi, i lamenti, le lagrime, le fatiche, le feruitu le carceri le mirmità, la fame, gli ftenti, le disperame, le latiche, le leruitu. le carceri le infirmita, la lame, gli fienci, le disperazioni. Nel pouvro la nobilta non ottiene alcuna elimazione; la virtà non confegue alcun prem o, la bontà manca di ogni reuerenza; ogni atto, ogni detto, ogni cola in ello diviene a gli altri maceria di rilo, di motti, di villadetto, ogni olia in ello diviene a gli altri maceria di rilo, di motti, di villadetto, ogni olia in ello diviene a gli altri maceria di rilo, di motti, di villadetto, la limbi degna l'imparentarii col pouero; mino a fuoi bifogni prella effectiona, nuno alla lua maggioranza, rende vibidienza. Il ponero no può displire alle alpirare a gradi, non può c'inferuare la reputazione; non può displire alle fipere delle discipline. Quelta lunga disfamatoria, nella ponerta mondana riesce tutta verissima: nella ponerta finangelica fontinte calimnie: perocche riesce tutta verissima; nella pouerta Euangelica son tutte calimnie : perocche fe C (IS FO la offerua; dunq; è piena di a nore; le C (IS FO la comanda; dunq; è piena di frianțiă. La vita di CRISTO ali, ggerifice ogni pelo, con-lola ogni tribulazione: i precetti di C ((ISTO) fono da celeste armonia della l'anima; fono vita amorofa concordia de' fenti. Che le al Matematico Siral'amma, sono una amorosa concordia de' sensi. Che se al Masemanco Stracusano la Stera de' cieli, che dalla sua arte su mirabilmente simmeritata, era
vua Strena celeste, che di contento inebriaua l'animo suo; quanto più aimoniosa risonerà nell'anima uostra la imitazione del Creator nostro; mentre a
suoi diuini costumi noi conformeremo lavinana sinsialita? Vedere come i tinti
binnanti campanelli a i muli disacerbano l'aspreza de' stricosi viaggi. Il Canifmello gia languente sotto la soma per il lungo cammino, se allora sente, o
suono, o canto, infaticabile più che mai si rinuigorice a seguir la sua strada.
L'Elefante co' lacci, co' flagelli, con la same più nella sha ricrosia pertinace
s'interocisce: solo vno strumero musico alla serunti volontariamente il dispone, e il dinestica. Le cantilene achetano il pianto, e lusingano il sonno a l'
bamblin. Tutti gli assaticanti per le vie, per le case con voci canore da' trauagli dolcemente si sgrauano, e più all'opera gli spritti sassi autuanorano. La
musica, e i suoi strumenti rasterenano gli aspetti per mestizia turbati, e tranquillano i cuori per dolorose cure ognor tempestos. La carita di CRISTO quillano i cuori per dolorose cure ognor tempestos. La carita di CRISTO con a ferto contemplata con istudio imitata ci rende nella pouertà giubbilancon a letto contemplata con intudio initiata ci rende nella ponerta giubbilanti, nelle a flizioni contenti, nelle pene imperturbabili, in tutte le calamica
fortunati. Con l'efempio di CRISIO mendicanano in vita quelli, che oggiregnamo in cielo, e che noi adori amo in terra. Ot ecco quanco la pouerta
Euangelica e superiore di alteza, in inerito, di felicita (e il mondo pazo non
ne la stima) ad ogni fortuna reale. Beati quegli animi din il one amorto a
mente armoniza, e beatifica il Decacordo di CRISTO, che lono i dieci l'recetti: questi sono la beatitudine dell'anima nostra, intanto che il zesator della
le de mana legge, vincin DIO separe lego allora egli è tutto il suo piene, del la dittina legge, vine in DIO sempre lieto, allora egli i tutto il luo pieno, del suo stato della dittina legge, vine in DIO sempre lieto, allora egli i tutto il luo pieno, del suo stato, eziandio misero, s'appaga l'animo suo; della voloptà sola di DIO si gloria la mente sua. Ma senza pregiudizio della beata Ponertà Euangelifica, non rimanga per noi di alcuna sole anche la mondana ponertà, inglorioca, non rimanga per noi di aicuna iode aliche la mondana poterta, ingioriofa. La Pouertà in prima è il Seminario delle scienze, e la Inuentrice dell'arti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done si ricchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'informentiscon nell'oarti, e la Maestra de gli esercizi: la done s'inchi, o s'inchi, reputano ignobiltà l'animo, e ignominia d'azzone, lo furlio e il poste lo del-le dottine: cioè si versognano d'allo forcio in la furlio e il poste lo deldottine: cioè si vergognano d'esser fatti a immagnie; e similialithne di DIO: ne voglion sapere, che la Sapienza è vua perfezione dell'ani mi, e vui bene singularissimo della natura: e percio l'vomo na uralmente desidera di

Signoria. Oro. Pouertà. Auarizia. Inuenzione del Rè Dionifio. Varie persone esemplisicate.

### LXXIV.

Saltaua sopra la Fortuna, esopra le stelle, del Re Dionisio il tesoro, la potenza, e la gioria vn luo cortigiano ambizioso. Allora il tiranno lo sostitui nella sua maesta regia, vestito di porpora; sublimato nel principal luogo a mensa; da cento illustri paggi seruito; fra l'oro, e le gemme, e gli odori, e mille altre pompe non meno attonito, che tracontento. In tanto gli fece dal palco vna spada ignuda con vn sottilistimo filo sopra il capo tospendere; la quale ad ora ad ora gli minacciana la morte. Cottui da canto pericolo mortalmente stordito, quasi Tantalo in va mar di delizie, non gustaua niente: anzi solpiiando, e piagnendo iterana calde preghiere al siero Dinasta, che di quel grado quanto prima lo deponesse. Quelta innen-zione serui per vin seroglissico delle cure, delle sospezioni, de' timori, delle morti, de gli estermini che la tirannica vita, e il tirannico regno continuamé. te lactrano. Tener la giustizia retta, per non vdir le mormorazion della gen te: fare ingiustizia, per compiacere a vu'amico: fimular religione per acquiflar reuerenza: vsurpar or con l'arme le città, or con la inriduzione i beni altrui per quella scula, che non mantien grandi gl'imperi la dappocaggure; che la Potenza dec auer il nome della Giudizia, e le opere della Violenza; cne al terminar le cupidigie solamente nel suo patrimonio e vianza di Economina prinata, e l'ampliare il dominio proprio a forza di guerra è magnanimità regia: fimilmente ritenere il popolo corto di liberta, magro di vettotiaghe per s reprimer l'orgoglio delle folleuzzioni: temer le infidie, i toffichi, le infedelcà de' ministri, degl'inimici, de' familiari, de' parenti stessi: tremare alla morte, 'e sudar sangue dinanzi all'irata faccia di DIO, e alla sentenza de' sempiterni su pplizi: questi son altrettanti strumenti di affligger', e di tormentar gior-no, e notte gli animi de' Potenti. Non metto a conto le suppliche, gli editti, le consultazioni, e le audienze, tanti negozi privati, e tante occupazioni pubab-bliche; altrettante corde, altrettante sueglie. Anche gli alti Colossi rappresentan di tuori vn Cione, vn Nettuno, ma dentro son'orribili di ragni, di scarpioni, di tarantole di oscure cauerne. Che altro è finalmente questa forunata Grandeza, che vna tranagliofa seruitù ? Vn Frincipe non è spesse volce padron di fe flesso; non può far quel che san tutti gle alen; tutti i segreti suoi anno bisogno del tellimonio; sia tempre assediato da vno stuolo di varie persone: a pena troua rivoso nel letto; a pena sente piacere a mensa. I circo-franti seno spie de' suoi cossumi; i seggetti sono accusatori delle sue azioni. Si talla nella sua giocentu la imprudenza: nella virilità i vizi, nella vecchiezalla inabilita: in breue, quelli ch'è Signor, e giudice di ognuno dee sare a sinda-cato d'ognuno: quelli ch'e terribile a tutti, è pauroso di ognuno; per la qual paura e talnolta costretto a sare strage de' cittadini, e sunestar le mani uncl.e nel proprio langue. Or qual timore, qual pena è tanto crude le come il continuo pericolo della vita,e del Regno? Or qual diletto al suo gioire più dolce prima n'inioglia, e più ficro poi co' fuoi molti danni alfin ci sprotonda, le non quello affetto potentiffin o di signoreggiare? Rondilo, e itemo, Arteo, e Tieste, Etcocle, e Politices Cesare, e Pompeo! Augusto, e Rinonio, con?





Vmiltà. Superbia. CRISTO, e MARIA, vmilisimi. Città di DIO fondata su l'Vmiltà.

### LXXV.

Ltezaspirituale a tutte l'altre virtù altissime, oltre misura superiore si è l'Vmiltà. Questa se tu la consideri al nome, ti ssi appresenterà senz'alcun dubbio ancella di tutte le Grazie divine: ma se la riconosci a 1 gesti, la contemplerai tanto immensa, e potente, che senza l'Vmiltal'ounipotente DII O non poteua farsi vomo, e non doueua DI O senza l'Vmilta saluar l'vomo. Se la tua mente s'affifia più innanzi, vedra di più, che MARIA senza l'Vmiltà non perueniua giammai al grado eminentissimo di esser Madre di DIO. Qual potenza gli spiriti Angelici dall'irreuocabile precipizio ritenne, e insieme alle fruizion dell'Altissimo, loro eleuò l'ali, se non l'Vmileà? A qual'anima l'ascensione à DIO per grazia in terra, o per gloria in Cielo fu giammai conceduta; se non per mezo dell'Vmilta? Al Cielo, secondo la sua immensità, dourebb'essere aggiustata, vna porta, che susse capace a riceuer tutta la Mole terrestre: con tutto cià l'Autorità diuina ci afferma, la Porta del Cielo essere vno augusto sportello: cioè per allegorico auueramento; che all'ymiltà Euangelica, non alla superbia. mondana è stabilito l'adito alla Beatitudine. Fondamento fortissimo della Chiefa è l'Vmilta: perocche il suo vinilissimo Architettore dalla pouerta, da i martiri, da i vilipen li , e da fimili altre creature dell'Vmiltà mirabilmente à dato principio, e augumento a quella fua gran-Fabbrica Ecclefiastica: doue per sue colonne ordino già Rettori scalzi, mendichi, abbietti, le cui delizie erano le penitenze; le case erano le carceri; i diporti eran gli esili, e sinalmente gli onori eran le vittime de' lor corpi. È quanto più s'e gouernata la Chie sa consorme a gl'instituti dell'Vmiltà, enangelizati, e adempiti dal primo suo Fondatore, tanto più ella s'è dimostrata vn terrestre Paradiso di frutti celesti, quali sono gli. Apostoli, i Martiri, i Dottori, e altri santissimi Germi, prodottia fruttificar diumi costumi per opera di questa Virtu. Ma che più? Per l'Vmilta si conosce, e si esalta l'Onnipotenza di DIO: conciossiache tutte le maranighe diume paiono dirò dipotenza imperfette, se nel misterio della Incarnazione si specchiano: e CRISTO vinanato è disceso a vin grado tanto insimo d'Vmiltà, che Egli si è al tutto essuanto, e quasi annichilato nell'vnultà. Ecco dunque il più incomparabil miracolo della Onnipotenza diuma estere DIO satto vomo, e insieme auer nella Vmiltà operato così ammirando spettacolo. Abbraccia la superbia tutte le cose, ma non istrigne niente; per ocche i suoi desideri, e i suoi essetti son ombre, son vanita: per co-trario l'Viniltà preme se medesima in vin niente; e pure sa tutte le maggiori opere, che naturalmente, o soprannaturalmente si possano fare; sicche si può alla pupilla paragonare; la qual'è vn punto dell'occhio, e pure con la sua, di-rò, minimita vede, contempla, e discerne la terra, il cielo, e tutte le cose del mondo. Abramo si nomina, e si reputa poluere, e cenere nel cospetto di DIO: Adamo aspira di sedere in vn medesimo trono con DIO: quelli su il padre de' patriarchi, e il progenitore della generazion dinina; quelli, che ficcome fu il primo de gli vomini, così doucua effer il principale fra gli vominisoscuro di nome, ignobile di fatti apparisce su per le sacre carte. La Vmiltà è il

ri, non a i reannunzia la Naciuita sua: in una stalla comincia la sua entracanel mondo: riceue la prima visita da gli animali: al suo auuenimento prepone tal precursore, ch'essendo maggior d'ogni vomo, si confessò minore d'ogni vomo, poiche affermò d'essere vua voce, piuttosto che vn'vomo: per suoi vniuersali Enangelizatori elegge persone ignobili, e indisciplinate, e ignote: entra come vn triontante in Gerusalem, e per carro trionfale siede sopra vn'a-finello; denunzian soci con questo satto il suo compiacimento verso l'ymilta, e appresso la grazia sua sopra gli vmilis cioè che egli si riposa ne' cuori vmili; e trionfa ne gli animi vmili: similmete viene di Cielo a sposar la Natura vmana in vir virginal chiostro della più semplice, e vinil donna, che sappia imma ginarfi contemplatiuo Intelletto. MARIA fu altissima di viniltà, e altissima di grado: Madre di DIO è stata vnicamente MARIA, e madre d'ymil tà èstata conseguentemente MARIA: perocche il suo Creatore, che in lei vmanandosi cotanto sopr'ogni creatura per vmiltà s'auuili; sarebbe stato perfettissimo FIGLIVOLO d'impersettissima Madre, se alla santità materna egli non auesse questa persezione di tutte le virtù, in somma eccellenza singularmente aggregata: altissima, e vmilissima su dunq; MARIA sopr'ogni semplice creatura, intanto che su Madre di DIO specialissimamente per que sta prerogatiua dell'umiltà: Quia respexit bunilitatem Ancilla sua. Non è 2 obbietto, che a gli occhi di DIO sia più dilettoso, e viniorme, quanto è l'vmilea. Marauiglia increditiile, che quelli, il quale vede, e gouerna, e pasce, e beatifica tutte le sue creature, non fermi gli occhi più intenti, ne l'amore più desioso e in terra, e in cielo, quanto sopra i suggetti vinili. Sentite il Can core dello SPIRITO Santo Humiha respicit in celo, & in terra. Il Sole del 3 Paradiso risguarda col lume della grazia interra i Patriarchi, i Profeti, gli Apoltoli, i Martiri, e gli altri tutti, che secondo la relazion della sfacra Storia ebbero principalmente per regolatrice delle parole, e dell'opere loro sepre mai l'vmilta. Similmente rifguarda in Cielo con lo splendor della gloria i Beati, che sono vimilissimi, perche s'inferuoriscono a pregar per noi mor ti, e setenti ne' vizi: gli Angeli, che si vimiliano all'vsizio di esternostri custodi: MARIA, che non si sdegna per la sua immensa vimilià di farsi Madre de' peccatori, essendo Madre di DIO CRISTO, il quale si è compiaciuto di esaltare il valor della sua onnipoteza nella viniltà piuttosto che nella maefla , e di far nelle azioni vimiliffime più che nelle onnipotenti gloriosa la sua Deità. Or qual superbo s'immaginerebbe giammai, che la Vmilta per se tanto abbietta impotente, anuta in dispregio, tenuta per niente, sia la colonna del Cielo, sia la gloria del l'aradiso, e sia la beneuolenza di DIO? Anche la Natura quanto di virtu,e di pregio à ingradite le cose minime,e gli animali piccoli? Il canto del Rusignuolo quanto è più ammirabile del ragghio d'vn'a-sino, e del mugghio d'vn bue? La formica, e la pecchia quanto di egregia. industria vincono gli elefanti, e i grifoni? Vn diamante val più che tutti gli scogli del mareje il cristallo più che tutto il ghiaccio del mar ghiacciato. Altrettanto preuale a tutte l'altre virtù l'V miltà. Doue s'annida Questa, fugge via l'ipocrifia, la quale macchia, e macera tutte l'opere buone, e tanto è odiosa, e orribile a gli occhi di DIO, quanto alla Veriere la bugia, e al lume les terebre: perocche se DIO è verita, e luce, qual prinazione l'offende più che la ipocrifia, la quale falseggia la bont de santifica la pranità. Il Fariseo per-che su millantator della sua giustizia, su roso del libro de' Giusti; non auendo il sondamento del meritare, qual'è l'Vmiltà; senza la cui assissenza DIO

trá

co-

A di

000

Hit.

dai

CON

133 m e

oue

ان

nen-Che

(100) d) (e-

910 10

inc io-io-io-io-

del 10:

pare

est.

188 ESERCIZI

non fa mai la collazione de' fuoi bénefici spirituali, e de' suoi gradi celesti: la doue il Pubblicano, perche su seuero esaminatore anzi condennatore della sua coscienza, riebbe la sipplica graziata con plenaria indulgenza de' suoi peccati, e con eterna remunerazione della sua vmiltà: parabola, che ci auuer tisce, come a DIO è più amico vn peccatore vmile, ch'vn giusto superboi conciossiache ne! primo quasi proporzionata materia egli può ageuolissimamente imprimer la forma della misericordia; mal'altro non è già in potenza di riceuer l'atto della grazia diuina. Superbia d'voino, e misericordia di DIO tengono fra soro tale irreconciliabile antipatia, qual'e impossibile assurdo, esserpiù d'vno DIO; gia che il superbis di soro dio, perche circumscriue la sua gloria in se stesso, e ascrute ogni suo bene à se solo: ma l'ymile si sa suoi nomina servo de' servi di DIO: Pagolo sommo Dottor della Chiesa, liberamente si accusa persecutor della Chiesa; sietro vnico Vicario di CRI-STO, si scriue servo di CRITO: la B. Vergine mentre che già è Madre del Signore, si pon questo vmilissimo nome. Ancella del Signore, si pon questo vmilissimo nome. Ancella del Signore. Il FIGLIVO-1. LO di DIO, ch'è si compessenza, e la supjenza del PADRE consessa; a me inso facio nibil, sed seu docui me PATER, peccingon su si si stettore di noi stessi e il creatore di noi me lessimi innor d'vn punto, che l'vono il qual'è, sine dise medessimo, sia DIO il qual'è principio di tutte le cose. Riconoscendo noi dunq; la nostra nihilità, ymilmète annichiliamoci dinanzi à DIO; dal quale vnicamente abbiam l'essere di tutto quello che seritamo; per grazia, e benignità di GESV. CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Vmiltà. Presunzion di se stesso. Vanagloria. CRISTO umilissimo. Esempi acconci al suggetto.

### LXXVI.

Ntonio fortissimo esercitator dello stadio Eremitico, senti vna celleste voce, che le orecchie, e il cuore gli feri con questo mortiscatino annunzio: Antonio tusei à vn Cuoiaio di Alessandria inferiore di perfezione. Il santo vecchio dali romitorio alla città con languido passo corse; trona color, intende come l'vmile Artissa mattina, e sera tacito dicena; e seruido neditana, che tutti quanti icittadini di Alessandria senz'alcuna eccezione ginsi posse serebono il regno de' Cieli; e ch'egli solo iniquissimo era darinato all'eterne pene. Quelli dungi che si reputa peggiore de gli altri, da DIO recondicato minhore de gli altri; perocche l'esaltamento di se sello dall' michinistro di se stesso, per diutino decreto, s'illustra, e s'inalza. Vide l'istriso Padre vna volta i lacci tutti di Satanasso tesso per tutto il mondo: allora egli sospiramio esclamò; Chi n'andrà mai sciolto da tante insidie? L'Vmiltà sola: gli su risposso dal Cielo. Che siccome vn fancinto sopra vna torre più cose, e prù regioni scopre da lungi, che in vna valle non vedrobbe vn gigante: così l'vmile tutto ingrandito in DIO, più sagace pretede, più sorte su pera le tentazioni diaboliche, e le auuersita mondane, che vn'altro, cien ato sopra se stesso, e aluero di se medesimo. Et humiles spiritu

spiritu saluabit. Onde CRISTO fece con la superbissima Sinagoga il repudio; e le noze dell'amor suo sece con la Gentilità, la qual sottomise al Gio go Euangelico il collo, e la vita espose alla morte. Se le piante producono i frutti stentati; se i capi rendono per isteristicà le satiche all'agricoltore infrutin the second se tuole; quelle co' rami tutti pomiferi ti appagheranno gli occhi di mille gulti; e questi con le spighe entre di semi gravide si riépieranno i granaisse su prima spelle fiate aurai gli vni, e gli altri bene stercorati. Non altrimenti anche eu vomo, se ger la scarseza dell'opere pie, se per la sossocione de' troppi vizi; l'anima tua nell'agricoltura Euangelica non folo a imbozacchire, ma del cutto a inuantre di riuci spirituali aura cominciato; a tuo potere sollecna di accusarti a DIO per vna sogna sporcissimi di peccati, e per vna creatura indignissima della sua misericordia paterna; appresso ancora di manisestarti nel. cofpetto de gli vomini per capitalissimo nimico del senso, e per assiduo conculcatore del mondo: concio Mache se la tua mente comincia punto a incarru colare nelle girandole della nobilta, della dottrina, delle riccheze, de' be' vestiment, ecco subno convertita la tua bont à in ipocrista, la quale in questo so lo è diferente dalla maluagità; che questa è vna guerra scopetta cotro DIO; e,quella è vna segreta congiura contro l'istesso DIO; perocche l'ambizioso deuoto si a somiglia di bonta litti ziamente a DIO; che se qualche rispetto vmano all'ambizion fua non facesse contrasto, egli volentieri a guerra aperta fi farebbe finalmente dio fopra DIO. Quando le spighe sono granose, declinano la faccia in terra, quando son vane, stanno diritte all'insà : tali anche quegli, che intendono di profittar nel Vangelo, sempre co' pensieri, co' fattifi profondan ) a prombo rell'emiltà di CRISTO; la quale il Projeta viuna mente c' dipinge cosi. Fastus sum tanquam vis perditum, quoniam audiui vi superationem multorum commorantium in circuitu. I bestemmiatori della sua Detta, i critici filori della sua vimanità erano quelli, che d'innumerabili benefizi furono segnalatamente sopra tutte l'altre nazioni esaltati da N.S. Vede-te ricompensa d'ingratitudine, e d'impieta ne gli Ebrei: vedete dall'altra banda la mantuetudine del Redenlore: il quale sente appellarsi bugiardo, mago, indemoniato, iniquo, seduttore: vede conculcarsi, come si fa vu vaso rotto, e gittato nel fanzo, per tutto quello egli dimostra sempre in si pungenti passioni la vinita sua impassibile. Quando tù buon cristiano deliberi d'imitar CRI-STO nella vinita, nell'instigazioni dell'ira, dell'alterigia, dell'ipocristassua. bito reuoca nella mente la predetta similitudine, che tu sei simigliante a vn. coccio, il quale gli vomini calpestano, le bestie sininuzano, il fango sotterra in publica strada. Non puoi assaporare, non che ingoiare questo aloè d'viniltà, come in estremo grado ti sembri amarissimo ? Non certamente : adunque perche ti mostri simulator di boti, e seguitator di CRISTO se tu sei realme-te vn ipocrito, cioè vn discepolo del demonio? Esser terreno di mente, mondano di costume e poi non voler da nuno giammai comportare vna mormodano di cottume e poi non voler da nuno giammai comportare via mormorazione. In infulto, ira-amente vdite le riprentioni, macchinar vendetta contro i calunniatori; queste son cose fra se incompațibili, come sarebbon due
monti ira se incommiserbili. Tanto è capace della grazia d'uina maggiormente vn'anima, quanto ella è angusta piu d'vmiltà: perocche DIO assar
prenia e assar prenia quelli, ci e son vmili di cnore, e inblimi di opere; sicprenia e assar prenia quelli, ci e son vmili di cnore, ciublimi di opere; sicprenia e assar prenia quelli, ci e son vmili di cnore, ciublimi di opere; sicprenia e assar prenia quelli, ci e son vmili di cnore, ciublimi di opere; siccome vn Capitano in gran concetto tien quel soldator, en'è modesto di lingua, e seroce di se dai perocche done son necessarie l'o sere, non baltano le parole. Se un in somme vuoi ester persent di merito a presso D10, e di lo-de appresso eli vomuni meni per venta che nuti i tuoi pensieri, e i tuoi setti, e i tuoi satti, de appresso tittu quanti demeriti errori, e pazze. Questa e la persenon a tuoi satti seno tittu quanti demeriti errori, e pazze.



MORALI

3191 la, e da glirocchi, e dalle reti del suo nimico sicura s'inuola. Con siliatta inuoltura ci è lecito d'ingannare gl'inganni della vanagloria, mentre ci proton diamo nella vileza di noi medefimi, nella vmilta del Signore; quiui occultădo la nostra bonta, oscurando la nobilta, aunichilando il merito; sicche litentazion del demonia, e l'adulazion de gli vomini, e la prefunzion del fenfo non ci adescri, non ci aserri, non ci vsurpi la vita eterna, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Potenza della Vmiltà. Vitupèro della Superbia. Esempi di CRISTO, e d'altre persone.

### LXXVII.

I O principio, e perfezione di tutte le virtù, ama, esalta, e professa la vmiltà. Or qual filosofo profano ardira di nominare la vmiltà vile ? Questa e la vera magnanimita, rincrare i maggiori, amare gli eguali, beneficar gl'inferiori, compatire a i calamitofi, perdonare a i nimici, abilitar gl'indegni, tutte creature dell'V milta. Ma la Superbia, che fa se stelsa diuma Circonferenza di se medesima; da se comincia il moto d'ogni suo bene, e in se termina il fine d'ogni obligazione : come quella, che secondo gli essetti suoi a per suoi genitori gli asini, per natrica le tigri, per patria le sesue, per maestra la pazia. Magnanima dunq, si dee timar la vinittà, e vilissima la Superbia. Quella vine di gloria; questa si pasce di sogni. A quella son propri i gesti dinini a quest'altra l'opere di ragni. Quella si sogni la secondo con l'accessoratore con la contra contra con la contra con la contra c la si gouerna con la verità; questa con l'opinione. Di, quella solo obbietto e la Beatitudine del cielo: di questa, la vanita del mondo. Vedete vita medicina quanto è offica, e naufeofa; e pure a vn infermo rillora, anzi reffirmice la vita. Vna chiane di vil ferro composta, le porte della tesoreria differra: così l'ymiltà, benche amara, benche vilipefa, riempie di spiritual vigoreza l'anima, e apre i tesori di CRISTO con liberali filma potestà. Acab s'ymilia, e DIO fico subito sa tiegua dell'ira sua sin dopo la mortedi esso Resttalportan do al tempo del suo sigliuolo quella vendetta che donena di tutta la casa regia effer allora desolatrice. Danid's vinilia, e DIO nel mezo del suo più ardente furore arresta la mano, en'era già in atto di fulminare il prevaricatore. S'vmilia Manaile di Rè fatto Schiano, e DIO gh rutitunice la livertà, e il regno. S'vmiliano i Niniviti; e DIO alla città loro perdona l'estrema rouma. S'v-milia Nabucdonosor, e DIO lo riduce dalla bestialità repente alla maestà, e dal bosco all'im, erio. La Maddalena s'vmilia; e DIO lei meschita di vizi rende vn tempio difantità. S'ymilia Pagolo; e DIO lui fetteggiante nella scuola di Satanaifo, clegge Dottore di tutto il mondo. S'ymilia il Ladrone; e DIO dalle fauci dell'inferno seco il conduce subito in Paradiso. Or chi può contradire, che la Vmitti, alla quale il mondo attribuisce origine plebea, e condizione seruile, non sia presso DIO Regina di alto assare, e dispensatrice d'ogn'indulgenza plenaria? Ella ficcome il Muscoto benche pesce minuto per lon de vaste del mare si fa guida, e rettore della Balena, e de gli altri smisurati pesci marini, esta eziandio co' suoi vmili andamenti niuone 1 Motore dell'Vusuerso a sar della sua onnipotenza diuersi miracoli. E ne gli vomini quanto può, quanto fa quanto gioua? Il Lupino fa nel fuo amarifsimo a faggios

MORALI

dio della terra, e del cielo, diniene il vitupero del mondo. CRISTO mentre si rende cotanto vinile, che all'illessa Viniltà si pubblica inferiore; incate-s na Lucifero, spoglia l'inferno, supera l'vniuerso, regna in Cielo. I Magi dell'Egitto si dimostrarono a Faraone in molti prodigi, competitori potentissimi di Moise; ma nella formazion di vn minutifilmo animale, nomato Cinife, al- 8 legorizato Vmiltà; restaron perdenti, e ignoranti, e per istupore gridauano, Digitur DEI est bic. Dung; vna creatura scriata, vn animaluzo di poluere pare vn miracolo di DIO a persone di tal sapienza, di tal potesta ? Dunq; riesce impossibile a sopramatural virtula produzion d'un'animale si piccolo, e si vile? Ma non e maraniglia superiore a qualunq; più maraniglioso effetto; che il PADRE nell'umilta del PIGLIVOLO auto il mondo sprosondaco all'inferno alzi, e introduca sù in Paradilo? Che vn mendico vn idiota, vn abbietto vn morto di ante, beato segga ne' più soprani troni del cicloje vn'altro, a cui annu ata le porpore, nausea le delizie, cui muouono a dispregio d'ognuno i teleri, a offesa di DIO gli scettri; giaccia giu ne gli abissi pascolo di serpetti, strazui di diauoli, calamita di tutti i supi lizi? Che pochissimi pescatorelli scalzi, poueri, igno ili, semplici piantino per tutto il mondo l'infegna di CRISTO, e con l'vimile, foggioghino le provincie, i regni, gl'imperifotto la devozion del Vangelo? Che vna Verginella, che per niun mondano rignat do e raggitardevole al mondo: ignota fin'alla sua stessa patria; cognita, e diletta solamente a DIO; sia tabernacolo del Creatore, sia Regina del Cielo, Imperatrice del mondo, calcarrice di quell'imperioso capo, che sopraccapo a DIO volfe gia farsi à la pure tutte queste nouita soprumane; tutte que-st eleuazione sopraeclessas son fatte in virtu della sola Vmilta. Dunque a ragione, anzi a lua confisione de il mondo co' suoi Magi farsi gran maraniglia, che l'Umita sia la destra di Dio, con la quale S. Maestà operi le cose ammirabili, e incomprensibili, per grazia, e benignità di GESV CRISTO; il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Vmiltà, Annunciazione, miracoli, misericordia della Madre di DIO. Benignità di CRISTO.

### LXXVIII.

I O auendo alfin consultato di raggrandir la sua gloria con autilir la sua maestà, elegge vn Arcangelo per annunziatore della sua Incarnazione a MARIA. O vnilissima degnazione di DIO, il quale vniliandosi vuole infinitamente benesicare la creatura, che à voluto insuperbendosi, infinitamente deneritare. O dinissima benignità; il sempite no Monarca dell'Vniuerso per amor di ricomunicar seco i saoi schiaui scomunicati della sua grazia, manda vn suo Legato illustrisimo ad vna sua Ancelia, in vna ignibili città di Giudea. Missurest Angelus Galvila DEO in ciuttatem Galilea, cui nomen Nazareth ad l'inginem. Per tanto in serio ingradisce di allegreza in se sesso i cicli via più serent, e via più atmoniasi ridono d'ognintorno; il mondo più assai che nella nuona prole di siori, di soglie, di pomi tutto ringionanisce, gli vomini viui, è desunti non anno petto, non anno anima, one postacapire il cilumo di tanti gaudi: MARIA sola a Bb satta

ESERCIZI satta ora maggior del mondo, più beata de' Cieli, e quasi eguale a DIO, non s fa segno di giubilazione, anzi si turba ? Que cum audisset, turbata est in jermone eius . Il Mandatore non può esser più eccciso il Melso è sachime fra i primi; il mandato è di virtù più eccellente, che quell'altro Quoniam spfe dixis, 3 fasta sunt; ipse mandauit & creata sunt. Perocche nell'autorità di questo si fà l'Vinuerlo ch'era niente, in quest'altro si disti quasi DIO, ch'è infinito. Comedung; MARIA per la sommità di questa sua preminenza, da Il iritt di grandeza, e di letizia non e sopra di se, o iuor di se quasi trasumanata? Come dalla nuoua, che ci denunzia la consumazione di tutti dolori, di tutte le pene, può ella riceuer conturbamento? Questo suo assetto così un bato, così rimesso in lei si dee riconoscer segno d'oltrammirabil modessia: concrossiache le verginelle modeste ad ogni voce improvisa tremano; ad ogni presenza incognitas'arrossiscono, ad ogn'interrogazione straordinaria sospettano. Segno di semplicissima vmiltà; poiche non conosce se stessa degna non pure d'etter Madre di DIO; ma ne anche d'essere ancella di DIO: anzi, secondo alcune eclesti Reuelazioni, ella faceua instantissime preghiere al Signore, che a lei questa special grazia donasse, di eleggerla serua della Madre di DIO. Veramente non poteua effer Madre di DIO se non quella che si tenesse indegua d'esser Madre di DIO; e questa fra tutte le donne, che furono auanti, e che sono ora, e che saranno mai, non poteua essere niun'altra, se non MARIA: intanto che se misticamente si douesse distinir l'Vmiltà, si sormerebbe la diffinizione in siffatto senso; Vmiltà è MARIA. Alteza maggior di tutte l'eminenze sommissime; vna vergine, della terra, e de' Cieli per voce d'vn' Angelo salutata Regina sar sottoponimento della regia sua celsitudine sitbito al-l'ymiltà: e misurar la sua Grandeza celeste non dirò con la linea, ma solo col punto: perocche di questo suo immenso grado non corre a farne manisesta-mento alla sua città; non aspetta le visite delle Madonne più nobili; ma ella stessa per lungo viaggio a piede cammina tolto a visitar Elisabetta. Più auanti; à piè della Croce con infinita disparità condescende a surrogare alla sua dinina maternità vn figliuolo d'vu'vomo in vece del FIGLIVOLO di DIO. Ascendiamo più in alto; assunta in Cielo; assissa in altissimo strono alla destro del suo VNIGENITO; coronata di stelle; vestita di sole; creata Dominatrice della monarchia celeste e terrestre; eletta Diuinità del Paradi-so; non solamente fra tanti splendori di gloria, in sì gran maestà di gradi non eien gli occhi auersi dall'viniltà, ma piuttosto sempre in essa gli tien conuersi, come in vn chiaro vnico specchio delle sue dinine belleze. Forse della sue viniltà ò detto assai? Sì; ma pur questo assai è ancor poco. Forse n'ò detto croppo ? Si bene; ma pur questo troppo è ancora niente. Che dirò dunque di più? Dirò, che MARIA fin qui soprumanata nell'vmiltà, volendo in que-sta virtù a più non posso indiarsi; dinanzi all'altissimo Tribunale si à eletto l'vfizio di proteger, e disender la causa di tutti i peccatori. Ma questa sua immensa vmiltà è ancora vn punto nel niente; conciossiacosache nell'auuocazion sua, e nel numero de' serui suoi s'è degnata di scriusere anche me, che fono seruo iniquissimo del peccato, e schiano intelicissimo della morte. O au-gustissima vmiltà: veramente se il suo FIGLIVOLO non susse cruci isso per me, io giurerei, che il Cielo non auesse veduto gianunai vu prodigio di siffatta vmiltà, qual'è questa, che la Madre Iella santità, il Sole della purità si vmiliasse a fatsi Annocata d'vn impurissimo peccatore, par mio. Miracolo dinatura strebbe, che va alchimista in oto nuraste il sango: m racolo di vmil tà è, che la Madre di DIO saccia suo serno vno inimico di DIO. Ma sorse à mossa questa concorrenza di vmiltà col FIGLIVOLO, il quale donendo

196 ESERCIZI

nento aucsse restituita la sua parte integrale. Conclusione assiomatica, MA-RIA per materna giurisdizione appresso il FIGLIVOLO può cio ch'ella vuole; tutte le grazie diuine si dispensano a i mortali per le sue mani: chi desidera dunq; a i suoi bisogni souuenimento, all'Aiutrice di tutti i miseri con siducia ricorra: in altra maniera è vn voler senz'alie volare al Cielo: e tutto questo per grazia, e benignità del suo FIGLIVOL GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Elogio di virtù, e di grazie, che risplèndono dininamente in MARIA. Esempi, e Miracoli.

### LXXIX.

Iracolo di Natura, di Amore, di DIO è MARIA. Il privile. gio di Vergine, e Madre infieme trascende tutte le più incredibili marauiglie della Natura. Genitrice di DIO, e rigeneratrice di peccatori in vna stessa persona è vna virtu, che supera ogni onnipotenza di Amore. Vna donna di tanto merito, che partorifca il Creator d'ogni cofa; di tanto valore, che porti il Portator del mondo; di tanta grandeza, che in seno capisca vna incomprensibil'Essenza, e vn misterio, di cui n'e coprenditore colui folo, al quale tutto quello e possibile, ch'è impossibile a tutti gli altri. Or chi può dunq; giammai dire, scriuere, contemplare l'eccelléze singularissime di MARIA; la qual'è piu capace del mondo, piu chiara del Sole, più sublime del Cielo? Aueua DIO in Paradiso innumerabili cortigiani, che sono gli Angeli; auea nell'abisso infiniti schiaui, che sono i demòni, e i dannati; auea nel mondo affaiffimi ferui, che fono gli vomini; aueua vn FÍGLIVOLO vnico per natura era solamente sterile di figliuoli per grazia, e così alla Forma della fua Mifericord:a macana degna materia, on'egli, oziosamente allora mitericordiosissimo, potesse le sue virtu misericordieuoli poscia esercitare. MARIA nel suo virgineo giardino auendo l'Arbore della eterna vita germinato, produsse a DIO il Seminario della misericordia, cioè la sigliolanza della sua grazia, che sono i sedeli Cristiani: ond'ella diede principio nel seno suo, e diede complimento nel suo FIGLIVOLO al beneplaci-1 to del PADRE eterno, e a questa sua prosezia; Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum Ecco dunq; che niuna mente così eleuata, e niuna lingua così eloquente sarebbono proporzionate a trouar concetti, a efplicar parole, che sussere la compania pari a gloriscar MARIA. Ella per noi à col suo diuinissimo parto amplissimamente aperte le cateratte all'Oceano della Misericordia superna, la quale poi dilagandosi per l'vniuerso à prodotti, e produce, e producrà sempre negli vomini, frutti di meriti, di premi, e di gloria. Questa ci à donati nella misericordissima liberalità dell'VNIGENITO suo, tutti que' beni, che ci aueua la prima progenitrice nella sua pre-uaricazione vsurpati. Eua con la sua dissubbidienza, e infedeltà, e superbia empiamente auena data il veleno a tutto il genere vinano, e data immeritali. empiamente aueua dato il veleno a tutto il genere vmano, e data immortalmente la morte a tutti gli vomini, a tutto il mondo; e nel suo prenaricamento era fatta la perdita della nostra innocenza, delle nostre speranze in tutto e pertutto irreenperabile. MARIA, che su mirabil siore di vbbidienza, e nuoua primizia di viniltà, ci à distribuito l'antidoto contr'al peccato; ci à fabbri-



qual'è il demonio; in virtu di qual legge mi riconoscerai per esecutore de' PADRE. O nome naturalmente suane perche sempre rallegra: o nome dininaméte misericordioso perche sempre perdona:e pure contutto ciò questo nome nella mia causa rimuta natura, perocche mi spaurisce in queste parole: 8 Maledictus qui non bonorat Batrem suum, & matrem. Qui è il rumproueriò della mia ingratitudine verlo to PADRE, e la condennagione della mia reità contr'alla Chicla, madré nostra. Illegittimo tuo figliuolo mi dichiara la irreligiota mia vita; de' tuoi sempiterni beni mi diredano le continue offension contr'alla tua Maeste fatte. Or qual benefizio potrà la turi benche benesicentistima Paternita fare a vn peccatore, che pe' suoi peccati è tuo patricida? Che debb'io dunq: sperar mai date, se la speranza de' pec-catori non è speranza, ma presunzione? Per tutti i versi dunq; a i miei desideri, alle mie speranze serrano il passo della salute i peccati mici, e l'ira tua. Ma vn'altro tuo nome ancora mi risouuiene, il quale di beata viuisicazione ristora da morte a vita l'anima mia; & è questo, I ES VS: cioè Saluatore. O Nome salutenole a tutti i miei mali. Tu solo della spiritual mia prigione sei vnico saluamento. Tu solo nelle temporali mie auuersita sei dolce refugio. Tu mia franchigia contr'alle persecuzioni di Satanasso. Tu mio 9 sortissimo scudo contro l'arme di Ciustizia diuina. Ego autem in Domino gaudebo, & Exultabo in DEO IESV meo : DEVS Dominus fortitudo mea. Tu ai nome di GESV, perche su salui i peccatori. Tu ai nome CRI. STO; perche tu vgni le piaghe de' peccati. Tu ai nome D1O; perche tu ai fatto gli vomini, Dij . Ora non è più schiana la mia persona; poichtu sei mio Redentore; non sono mortali piu le mie piaghes poiche tu sei mic Sanatore: non è piu di fango la mia vinanitas poiche in lei mio Deificatore. Non à più alcuna ragione sopra di me Lucisero, giache questo Santissimo Nome tuo mi dichiara, che io son tuo; conciossiache I ESVS per anagramma inferisce SVI ES: cioè sono tua creatura, tuo figliuolo, tuo amico tuo fratello, per tua grazia, e benignità o mio GESV CRISTO; il quale col PADRE, e conlo SPIRITO Santo sei vnico nostro DIO e Saluatore, e Benefattore.

# M A R I A superiore a tutte le laudazioni maggiori. Apostrofe raccomandativa dell' Autore.

#### LXXXI.

Essuno elogio più mi diletta, ne più anche mi sbigottisce, quanto la compilazion delle rarissime lodi, che io desidro, e che il monditutto dee offerire alla Madre di DIO. Ma'chi può compitamenti laudar la Madre di DIO, se non DIO stesso ? Veramente io ragionerei molto più, e molto meglio di lei col silenzio, e con l'animo; che nor farò con questo mio disprezeuole stile: senza che ciascuno suole sdegnari vdendo attribuirsi lodi, che sieno disuguali a i suoi merri. A ragion dunqi sbigottito imprendo questo negozio, a me impossibile, e soi se a lei dispia cente. Ma come la mia lingua sola può esser muta, e il mio ingegno solo starsi ozioso in glorisicar questa Gloria del Paradiso; il cui nome con eterne benedizioni esaltano tutti i Beati? al cui onore denotissima si professa tutta la Chiesa?

MORALI. de' Chiefa? de' cui panegirici sono adorne tutte le carte? de' cui miracoli sod ripient omai tutti i templi ? la cui misericordia soprabbonda per l'uniuerso ? edi alla cui beneficenza son obbligatissimi tutti gli vominì? Ma quanto io più mi prosondo nel mare delle sue laudazioni, più mi ritrouo sempre vicino alla pro 10 da,e più sempre lontano dal porto. Ma chi sommissimamente non si stupisce nella rinouazione di quest'altri soprumani supori? Lei anno prenunziata e de: Prosen; di lei anno satto miracoloso predicimento ancor le Sibille; infino gli Eretici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi Scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi Scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi Scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli stessi scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnici anno predicate le sue grandeze; anzi gli scrittori etnicate le sue grandez prosa, e in verso gloriosamente scritto di lei; che più ? gli Oracoli de gl'idolatri sono stati landatini nunziatori di lei. MARIA è corona di virginita; specchio di vinane virtu; idèa di costumi celesti: MARIA è tempio di grazie; Paradiso di eterne bellezze; tesoro de' benti sono ai. riamente non meno che inessabilmente nel cantico suo ella siessa testica la fingularità delle sue eccellenze: Quia secit mibi magna qui potensess. Non sono gran cose queste prerogatiue, l'igliuola del suo FIGLIVOLO? Vergine, e Madre? Di vinanità serville fatta Regina della terra, e del Cielo? Di mortalità immonda, concetta infantità? Di creatura terrena, e setta Genitrice del Creatore? Che mi resta più a dire? Che possio più ridire? M'ingegno di raccontar con ogni veracità cose di lei che sono sopra le forze con contartità della naturali e non per tanto AD . 7 17 =1 mie, sopra l'vso de gli vomini, sopra le potenze della natura; e non per tanto rie cono quasi scintille di lodi rispetto alla gloria, di cui ella nel sempiterno = 4 rielcono quafi scintille di Iodi rispetto alla gioria, di cui ella nel sempiterno Regno canto incomprensiuamente risplende, che ne' suoi spiendori il Pianeta della inussibil luce, vi accecherebbe dentro il suo occhio luminosissimo. Ma trascorriamo più auanti, e discorriam più sublimemente. Parena danque, che nella TRINITA, per così dire si desiderasse per eccesso d'amore vu'altra relazione: perocche il PADRE aueua FIGLIVOLO, ma non gia figliuola: il FIGLIVOLO aueua PADRE, ma non già madre: lo SPIRITO Santo aueua l'amante, ch'era il PADRE; aueua l'amato, ch'era il FIGLIVOLO; egli stesso era l'amore; ma non auea spota: onde la l'aternità, la Filiazione, l'Amore godenano in se medesimi perfettissimamente, con eterno, e individuo consiglio di aggiugnere alla deisorme gloria persezione vinana. Per la qual cosa il VERBO deisicando la vinanita nostra in MARIA verace provazione così ne segue, che MARIA tatta sigliuola del PADRE, e Madre del FIGLIVOLO, e Sposa dello SPIRITO Santo, sia il complimento della Santissima TRINITA. Or qual secondo, quale inteletto gioriasi potrebbe di onorar con magnische lo si sufficientemente MARIA, la quale per vinco prinilegio diumo a potuto ampliare la immensità, e dilatate la infini-1 ont me 1 3 100 vnico prinilegio dinino a potuto ampliare la immensità, e dilatare la infinità delia gloria di DIO? Cui comparabo te, vel cui assimilabo te Filia Ierusa- 3 tem? Non e suggetto alcun di parole, degno di te; non è pura persona vuia-na, eguale a te. Eigliuola primografia della celeste Terusalem? Tu per grazia tieni di tutte le semplici creature la sopreminenza; e però con missico senlo quanto alla pieneza di tutti i foni e quanto all'affunzione di tutti gli onori fi adombra di te : Primegenit i ante omners criaturam : La doue il ino 4 FIGLIVOLO e nomato per vatura. Primogentus omnis creatura. Permogentus omnis creatura. Permogentus del curona del cielo, e del mondo alla tua gratuita primogentura e stata dall'unico Re de' Re conterita. Cr quas creatura è pui eccelfa, e più veneranda, e più landabile di te; Miracolo della Compotenza, e della Boncidi DIO? Te corrala TRINITA, perche riceue per te gloria peri cua. Teriverisce il FIGLIVOL di DIO, perche da te 09: procede la sua vinana generazione. A tes'inchinano gli Angeli, perche il The 11

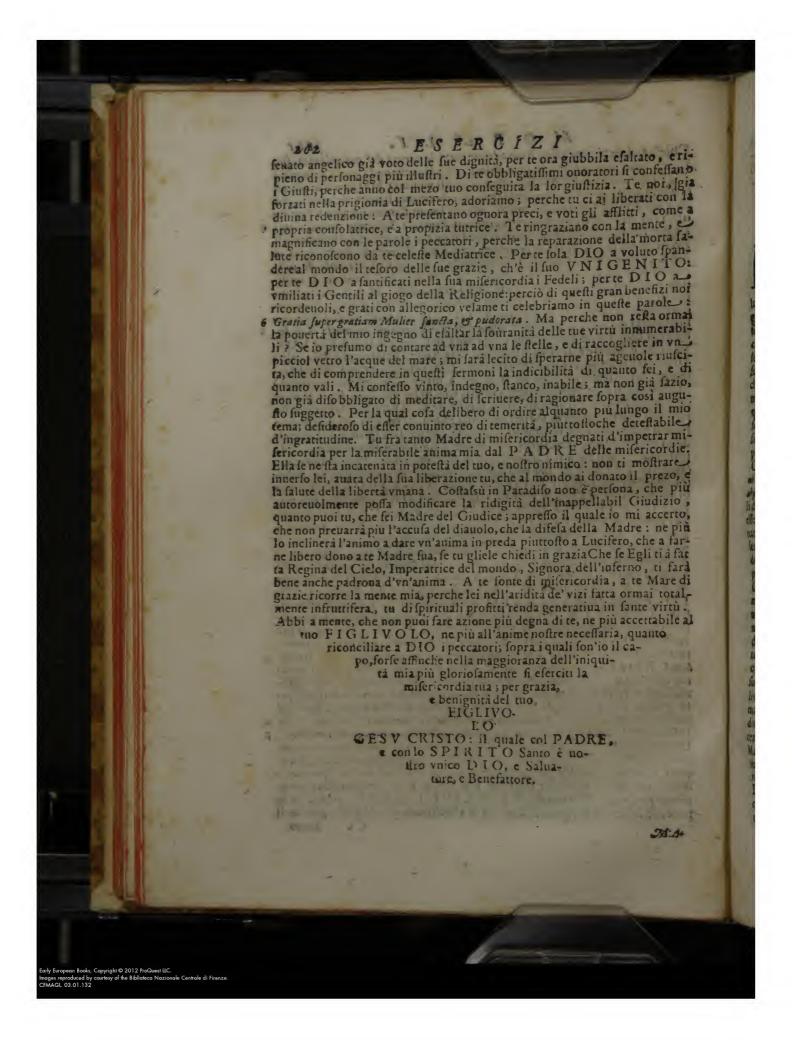

### MARIA. piena di grazie, di pietà, e di potenza presso DIO.

## LXXXII.

Ouera la Galleria del cielo, benche teloreria di tutte le più ammirande riccheze, e di tutte le piu rare gemme, anticamente cra, simara folo perche non possedeua margherita nessuna, la quale più inessimate bilmente magnificasse il valore delle sue rarità, e più nobilmente il lustrasse la splendideza del luogo. Il FIGLIVOL di DIO in Nazaret gli occhi affissi, quiui vna margherita preziosissima scorse con impaziente de-siderio di comperarla: sacendo instanza del prezo a gli vomini, gli su risposto. ch'ella più che tutto il mondo valeua. Comandò a gli Angeli, che aggiustassero quel valsente: consultarono, che tutto il cielo non potesse pagarla con la sua vendita. Vosse il consiglio dello SPIRITO Santo: il quale delibero, che tutte le cose create non auessero valuta sufficiente a sistatta compra. Fu rimesso l'vltimo, e determinativo giudizio al PADRE; la cui sentenza, su questa, che la Deità del FIGLIVOLO al merito di sì gran margherita susse vnico, e dignissimo equivalente. Per la qual cosa Egli velata la divina sua Maesta, fatta la renunzia del cielo, e il rifiuto del mondo; sdegnò se stesso per degnar di se thesso questa vaga Margherita di Nazaret, che su MARIA. Questa è la glosa di quella Parabola: Iterum simile est regnum celorum Homini negotiatori, que renti bonas margaritas inuenta autem una pretiosa margarita, abut, es vendidis omnia, que babuit, es emit eam. O Nazaret, regia metropoli di tutto il mondo; o Nazaret nuouo cielo in terra: tu sola sei stata degna di effer Patria di DIO: in te sola, non in tutto al mondo, mon anche ne' cielic nata voa Gemma, nel cui seno il Sole del Paradiso nascose il suo incircunscritto splendore. O diuina Margherita più preziosa dell'oro, e più chiaradel Sole, Benedista su in muheribus. Meriteuolmente MARIA riceue so. pra tutte le donne la pieneza delle benedizioni, perch'ella in virtù del FIGLIVOLO à ribenedetto il genere vmano, contr'al quale per la contumacia di Eua su già pronunziata la sentenza della morte, se della maledizione. O Benedetta sopra tutte le creature; per lo cui merito il Creatore à di anouo creato il mondo, ch'era per il peccato irremediabilmente disfatto, edisfrutto. Qual persona si empia non benediri. M.A.R. I.A.J., per cui fauore tutti gli vomini or son benedetti? Qual ateista non adorerà M.A.R. I.A., la quale e si gloriosa, che il Glorissicatore de' Beati à reputata sua gloria far la sua Madre, e fare anche il Paradisorimbellir delle sue bellezze? Quale stolido non ammirerà M.A.R. I.A., poiche DIO non à voluto star solo senza la caracteria sua paradiso è paratis che il paradiso è porturo esser in sinhibazione persetto senza la caracteria sua paradisorimbellir qui posible paradisorim su persetto senza la caracteria sua paradisorim su persetto senza la caracteria sua paradisorim su persetto senza la caracteria sua paradisorim su persetto senza la caracteria senza la car maternita sua; ne il Paradiso à potuto esser in giubilazione persetto senza la diuinità sua? Non si voleua vinanare DIO senza MARIA diuinità sua? Non si voleua vinanare DIO senza MARIA questa è di celesti Eroi sempre stata Madre seconda, e selice: perocche i Beari del Cielo son parti della sua Grazia. La mol itudine de' receatori, che per lei riceuon la giustificazione, mai non si sono esta non si successi della sua clemenza, e della sua carità. Di tempo in tempo; anzi pure di giorno in giorno si ode, si vede, si legge alcun suo miracolo di convertire, e di sal iar peccatori. Per tutto il mondo multiplican sempre della sua incessabil pietà, nuoue memorie, continui vesti-

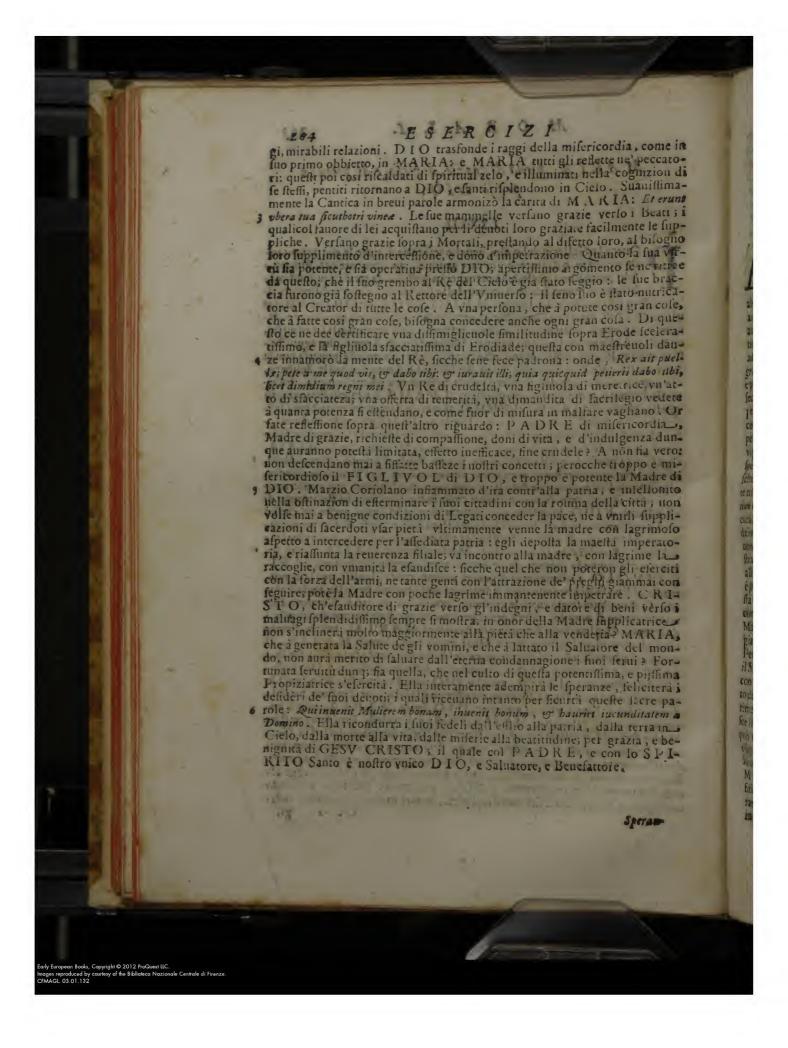

Speranza, e suoi effetti. Speranza in DIO, e in MARIA. Beneficenza di DIO, e pietà di MARIA.

### LXXXIII.

Lleuiamento consolatorio di tutti i mali suol'essere a gli vomini la Speranza. Questa è vn affetto, che suanemente lusinga i sensi, e inchria la mente, sicche nelle più disserate affizioni, ancora si sper ra lalute, e in mille casi d'ineuitabil morte, sempre stà viua in noi s alcuna speranza di vita. Ci abbandonano tutti i fauori, tutti i rimedi, tutti gli aiuti, la speranza sola sempre sedelmente ci seguita. Questa ci ta ne pericoli, audaci; nelle ratiche, infaticabili; nelle auuerlita, costanti; ne' dolori, pazienti; nelle disperazioni, creduli. Questa ci promette ogni cosa impossibile; ci adula nel bene, e nel male. Questa in compagnia del buon Successo, e del gran Desiderio, fatta nostra Guida, ci conduce a tutte quante le imprese licti, e pronti, e forti. Quella Speranza è un indifferente affetto dell'animo noitro, secondo la qualità dell'obbietto: e perciò ella è ora celeste, ora terrena; nella primiera forma, ella tien gli occhi sempre immobili verso al Cielo'; nella seconda, fempre gli declina verso la terra. Le speranze del mondo riescono per- 3 petuamente fallaci nel bene, e veraci nel male: frenesse di pensieri; sogni di vigilanti; suanimenti di effetti: questi sono i loro appoggi, e i lor frutti. Le speranze spirituali fra le tenebre de' peccati non si smarriscono; fra le burrasche delle auuersta non disperano; fra le branche del demonio, e della morte risurgono a felicità, e a vita: perocche DIO Protector est omnium speran. 4 tium in se. Questa dinina speranza sempremai ci contorta, ci a sida, ci rassicura, ed e in noi vn rattenimento della fragilità noltra si fermo, che mai si cade in si estrema calamità, che la destra di DIO con vari soccorsi a tempo non ne sollem. Sicche se questa speranza ci si offerisce prometitrice di cose straordinarie, stimiamo pure, che se prometie porteranno gli estetti superiori all'aspettazione, e all'animo nostro. Con questa virtu dunq; ci è secito, e ci è possibile di tentare, e di terminare ogni subb me disegno nostro. Con questa speranza i I atriarchi nella instabilità della fortuna scriero stabili di fede: con questa i Proseti secero a gl'insulti de gli vomint resistenza: con questa i Martiri quanto etano i tiranni s'iù terribili ne' totimesti, essi etano più sesteggianti nella penalita loro. O Domine virtutum, beatus bomo, qui speral in te. Perche beato?perocche la speranza verso DIO è dono di DIO, a cui dunq; il Signore dona fimile arra della sua grazia, compartirà ezialidio il suo asuto con ogni larga benedizione: sicche auere speranza in 1910, e riceuere aiuto da DIO è vna cola medesima. Vale adusque più la semplice considenza rimessa in DIO, che tutti i beni certi del mondo conciossi che quella ci riesce infallibile; e quelli, instabili. DIO non fa beneficar freddamentes non può vsar si aude a nessuno: egli magnifico di airmo, e di fatti verso ciascimot e su erator d'ogni-merito, e d'ogni mente in esaltar quelli specialmente che in lui ci usidano, a sul ricorreno, da sui depondono. Succede nel secondo suogo MARIA Madre sua per natura (or quanta sarà la sua fachità in sar beuefizio?) imitatrice sua per benesicenza (or quanta debb'esser la nostra speranza in riccuer grazie?) Tutte le virtu, che negli altri son nella persezione imperfette; in lei sono di numero, di qualicà, di effetti senza eccezion perfet-

ESERCIZI cistime. Ella sacrario di castità ; ella tabernacolo di fantità ; ella abisso di Vmilta: in queste prerogatiue possono tutte le creature piuttosto dissimigliar da lei, che pareggiar leis ella genitrice di DIO; prinilegio tanto vnico, e specialissimo in lei, che se non si troua vn'altro DIO, non si può aspettare anche 6 vu'altra Madre! In fomma, e in verità Multe filie congregauerunt divitias; tu supergressa es universas. Ma fin qui; gloria immensa per lei; e poca utilità per noi. Quando l'oro stà nelle sue miniere appartato; solo a se stesso è ricco, e splendente: ma quando si disperge poi per le Zecche, si rende vtile, e amabile à tutte le genti. Or dunq; alle maraniglie di MARIA sopraggiugniamo la misericordia; e così ammireremo in questa egualmente le grazie sue, e i benefizi nostri; e appresso contempleremo altresi quanto la benignità di DIO è liberalissima verso noi per amor della sua Genitrice, e quanto è singularissimo il fauor nostro in riceuere i tesori celesti per mano della Madre di DIO; e quanto è certissima la considenza nostra in ottener più che non si chiede. Questa con affetti pietosi, con parole sollecitatine, con preghi eficaci tuttaula raceomanda le necessità del mondo, e insieme difende la causa de' peccatori, e spezialissimamente domanda, e impetra ogni selicità per quelli, che nella sua tutoria sono compresi, dinanzial suo VNIGENITO. A questa parafrase anno misticamente relazione queste parole : Et deficiente vino, dicie Mater IESV ad eum; Vinum non babens. Questa è assidua procuratrice di tutto il mondo, e pijssima tutrice di tutta la Cristianità:onde tossoche vede mancar per li nostri errori la grazia diuina, per il qual mancamento vien manco ogni bene; con instanti raccomandazioni s'intramette fra l'ira di DIO, e il demerito de gli vomini, tanto che ne segue la reuocazion della superna ven-8 detta, e la riconciliazion dell'inimicizia vmana. E siccome sopra la cimadel monte Casio, e del monte Ida, per la eminentissima sublimità loro si scorge l'occidental clima da vna parte annottare, e dall'altra il cielo orientale in vn medefimo tempo aggiornare: 'per fimil riferimento MARIA con l'aderenza fina presso CRISTO, veramente suprema; in mezo alle tenebre de' nostri delitti, e in mezo a gli orrori delle nostre afflizioni; ella quasi Aurora dell'increato Sole, ci annunzia, e ci apporta sereno, e amico l'aspetto del suo 9 FIGLIVOLO. Per la qual confiderazione, di lei è scritto: Ego feci in celis, vi oriretur lumen indeficiens. Eua introdusse in questo mondo la notte de peccati: la Sinagoga nel buio della Legge non poteua godere la luce della Grazia: il genere vinano intenebrato nella caligine de' vizi, cadea ne gli abissi, ne ritronaua la strada del Cielo: MARIA dunq; a gli Ebrei, a i Gentili, a i peccatori, al mondo, al Cielo à prodotto quel Sole, che dal mare mondano ci scorge in porto; che il cieco viaggio di noi peregrini rischiara, e indiriza verso la Beatitudine; e che la terra della vmanità nostra, già mendica di tutti i beni, rende fruttifera di cento per vno. DIO anena predestinato di fare i peccatori suoi amici, per misericordia; e di fare i giusti, suoi Beati per gloria: ma non voleua connenientemente maturar questi frutti senza l'ardor dellacarità, esenza lo splendor della verità, cioè senza il dilettissimo suo FIGLIVOLO vmanato: e questi senza MARIA non potcua incarnarsi: ale 10 lora venne adempito quel Tuusest dies, & sua est nox; cioè nell'incarnazion di CRISTO si è giustificato l'iniquo, e glorificato il giusto: per la qual conseguenza su di mestieri prima santificare con la grazia preueniente MARIÀ, la qual su l'Aurora; onde a riscaldar, e illuminar l'Vni erso, incarnato spuntò il sommo Sole, ch'è CRISTO: e così restò perfezionato anche quest'altro Tu fabricatus es Auroram, es Solem. Siccome la Prospettiua del Cielo non ci può rappresentar lumi più vaghi, più giocondi, più necessari, come l'Aurora, e il Sole': così DIO non poteua nobilitar la Natura, e beneficare il mondo, e glorificare il Paradifo più incomparabilmente, cho per la elezione di quest'Aurora misteriosa, e di questo Sole diuino. O Bonta infinita di Dio; o nostre speranze selicissime in DIO. O gloria magniscentissima di MARIA; O nostra considenza sempre graziata in MARIA; e così tutte le dolceze della Speranza son persezionate solamente in DIO, e in MARIA; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO; e Saluatore, e Benefattore.

Mali del Mare, e del Mondo. Benignità diuina. Grazie varie di MARIA. V deno beneficato di molti fauori da MARIA.

### LXXXIV...

Assembra il Mare vn mostro indomito nel suo furore, inesorabile nella sua crudeltà. Rassembra la Nauigazione vn naufragio di mer- s ci, vna voragine d'vomini. Sempre si nauiga, su la barca di Caronte per l'onde Sugie, in prora la Morte, in poppa la Pouertà, ficche il nauigante non è mai ricco, non è mai viuo; soprastandogli sempre il pericolo di perder quel ch'egli à, e quel ch'egli è. Chi non sà che cosa è mare, non sa che cosa è mare. Qual'occhio senza pianto, qual animo senza terrore può sostenere il tempessos aspetto del mare? Gemon l'antenne, stridon le sarte. si squarcian le vele, si conquassan le naui. Con orribil stupore sembrano quà , e la suelti notar gli scogli fra l'onde; e si mirano i monti dell'acque con altri ondosi monti strepnosamente vrtarsi, e inpercuotersi insieme. Salta il mar nelle naui, e delle naui riuersano il mar nel mare. Quelli per placar co' suoi doni l'ira del mare, getta in grembo al mare tutte le sue merci pregiate. Questi chiama foitunati coloro, che in terra son morti, e su la morte loro de' sunerali vsici onorata. Altri oramai disperati di viuere s'auuiliscono d'animo, s'abbandonano di forze: morta è in loro del tutto la ragione, e l'arte. In fimil fortuna continuamente s'aggira lo stato del mondo, e trauaglia la vita dell'vomo. Guerre, carestie, pestilenze, persecuzioni, siti, discordie, infirmità, oppressure, ingiustizie, tirannidi, vecisioni son le procelle, che tratto tratto es affliggono, sono i turbini, che in prosonde calamità es sann'ognor tracollere. Ma pure non ossante si gran turbulenze il cristiano, o se i stagelli del mondo, o se le catene del peccato, o se il timor dell'inferno il fanno doglioso gridare; Non me cienargat tempeflas aqua , neg; abforbeat me profundum , neg; & vegeat super me guteus or suum; Con tutt ciò può quietare quelli suoi affanni con ogni maggior ficurta nel fingularissimo rifugio di MARIA; il cui nome stesso ( perche M A R I A, significa Stella del mare) à lei, come a por- 3; fodelle nostre tribulazioni c'innita; a lei, come a vn cielo tutto quanto di speranze sereno, e di grazie stellato ci chiama. Lei scorta, chi può trauiare? Lei protettrice, chi può temere? Lei propizia, chi può nausfragare? DIO à creato con la sua omipotenza il mondo; e per MARIA viussicamente! à r creato. DIO à formato con la sua sapienza l'vomo; e in MARIA san aprente l'à riformato. DI O à boatificato con la stra gloria il Cielo; e di

いは日はは

co e l

R A LI. fanto configlio; Dixi, Ascendam in palmam, & apprebendam fruelus eius. Se 6 a questa Palma del Cielo noi solleuiamo le nostre speranze; e iui annidiamo i nostri refugi; per suo valore sempre vittoriosamente finiremo tutte le guerre del dianolo, e tutte le persecuzioni del mondo; perocche i frutti di questa Palmason tutti vittorie. Questa è ancora quella Colomba, che nel primiero secolo, quando vinuersal guerra mossero l'acque al mondo, ritornò al buon Patriarca, nunzia di pace, portando yn ramucel d'vlino, simbolo di perdono, di riconciliazione, di misericordia. MARIA nell'annunciazion sua, nun-7 33 ziò a gli vomini la ribenedizion dell'anime nostre: nella natituità del FI-GLIVOLO, ci generò la infinità della misericordia, e l'eternità della pace. Se dunq; teco sta in discordia per infirmita il corpo, o per interesse gli vomini, o per assetti l'animo, o per tue iniquità DlO; osserici preghi, doni, voti a questa Colomba dello SPIRITO Santo; e in bella ma lagrimo. Q. A: Tig. quanto ageuolmente col vigore delle sue ali sopra i nembi della sua lagrimosa tortuno sormonterai a serenità di mente, e a tranquillita di vita. E se ap-一年 1000年 100日 100日 presso te non acquista fede la fedelta di questo discorso, ricercane scrupolosamente il vero dalla testificazion della Fama, dalla confession de gli vomini, dall'autorità de' libri, dalla verità della Chiesa. Che quanto più cerchi, edomandi, e leggi, e senti, e vedi, più certo altresi rimarrai, che le carte sono insur cienti, e le lingue inualide, e il mondo angusto a contenere, a manifestare i miracoli della picta, della potenza, de' fauori, che MARIA dal Mare delle mifericordie con ilpandimento soperchione gli vomini ognora trasfonde. Non debbo spezialmente anche quest'altra marauiglia tacere; che siccome ella è Madre della Sapienza dinina, così varie scienze anche s'è degnata d'infondere sopra natura in alcuiii, che n'erano per natura incapaci. Onde in Ruberto abate della teologia, in Alberto M. della filosofia, in Ermanno monaco de' tre più illustri linguaggi ne fu virtu informante MARIA. Io per me lo di non sapere niente, anzi non so quel ch'io mi sappia: conciossiache muno mi è stato in alcuna disciplina maestro: saluoche nella sola gramatica; la cui apprensone in me su anche molto superficiale. Nel mio anno ti entesmo, infino al qual tempo nelle tenchie del mondo, e nelle tempeste della fertuna involto io era fiato, fui costretto a ripiantare il mio ingegno ne' fondamenti della gramatica primieramente: di poi fatto fludiatore di varilibri nel corso di anni diciotto raccolsi dalla retorica, dalla poetica, e dalla. Critica in alcum volun i di Proginnasmi tutti gl'insegnamenti, che più notenoli misen menistrarono i greci, e i latim, e i tolcani Scrittori: quindi a gli Ifercizi n orali trasferij tutto lo studio. Se io dunq; in simili insegnamenti senza nestuno insegnatore ò satto progresso alcuno; se ne dee la cagione, l'effetto, l'onore per me riterire a MARIA. Questa fin nella mia puerizia mi onoi o della fua denozione: a lei nella mia giouentu obbligai per voto il prendimiento dell'almo facerdotale; e col voto accompagnai molte preci per defiderio, e per con leguimento di alcuna letteratura: ella mi a difefo miracolosamente calle morti dell'acque, del fucco, del corpo, e dell'anima: tutto il mio auere, il mio viuere il mio inte lere son tutti parti della sua misericordia; la cui misericordiosa secodita ii sucche il Moto, e il Tempo nell'eterna Circonserenza celesse non tronano il termine del corso loro; non finira mai di germogliar nuoni e dinerfi trutti co i spirituali come ancor temporali in que-Îlo deserto mondano. Quelli dunq, che anno gran bisogni, e desiderano gra cole potranno selicitarsi a pieno in MARIA; la quale non può mai dimo-Ararsi nel benesicare inseconda, ne scarsa, già che anueza è a ricreare il mondo, a rinouare il ciclo, a generare DIO per grazia, e benignità del suo FI-

ESERCIZI
GLIVOL GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo
SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

MARIA inimica del demonio. Madre di vero amore . Sua belleza . Amor profano, abisso di tutti i mali .

### LXXXV.

Ontrasto di orrore, e di sangue, e di morte fra l'Aquila, e fra il serpente suole taluolta inasprirsi assai riguardeuole. Quella sul dorso co' piedi aspramente l'auersario adugna, e trafigge; poscia sul capo col rostro il percuote, e l'vecide. Questo di squame orrido, e gli occhi d'ira infocati; inuano fibila con tre lingue; inuano liuida spuma, e toffico vomita; inuano in cento viluppi la coda intorno all'Oppugnatrice attorciglia. Naturale, perpetua, e irreconciliabile antipatia è fra l'vno, el'altro di essi talmente, che l'Aquila fa sua cura, suo esercizio, e suo pasto la caccia, e la morte dell'inimico serpente: e questo altresì va spiando il nido sempre dell'Aquila per fare ini mortal macello de' suoi figlinoli. Simile inimi-cizia è tra MARIA, e il Dragone infernale. Inimicitias ponam inter te, & mulierem, & semen tuum, & semen ilius. Ipsa conteret caput tuum. MARIA generando CRISTO à distrutto il regno di Lucifero à à sterpati i capi all'Idra del Peccato, à rapito le spoglie alla Morte. Per la qual cosa il demonio con raddoppiamento d'inganni, e di forze sollecita la tentazione, e procura la rouina più a i serui della Santissima, che a tutti gli altri: perocche vorrebbe contro di loro sar vendetta mortale, che pareggiasse l'ira sua immortale contr'a MARIA. Onde per segno di questo egli a vn caualiero per 3 gran pouertà disperato, scoperse vn tesoro, scrmato seco prima tal patto, che gli douesse in contraccambio codurre in vn tal luogo la moglie; volendo egli quiui veciderla, perch'era della B. Vergine feruentissima zelatrice: ma per opera di questa clementissima Protettrice a tanta impieta mancò il succedimento di tanta fiereza. L'issesso demonio, violentato dall'orazioni di S. Do-menico riuelò, come la sua potenza era diuenuta impotenza per la potestà di MARIA; sicche quasi ridotto in niente il Demonio, non poteua più indemoniare siccome prima, contra la Chiesa, e i Cristiani: e riseri come i veneratori della Madonna tutti son nel libro della Vita descritti:perocche ne la TRI-NITA, ne CRISTO possono essere denegatori di grazie a MARIA, la quale al FIGLIVOLO à donata la vita vmana, e a DIO nel mondo à restitunta la gloria diuina: e sinalmente narrò, come a i diauoli reca più spauento, e più danno l'Altissima sola, che tutti gli altri Numi del cielo insieme: e che più vigorosamente vn solo sossipio di lei commou il Motore al con cedimento d'ogni fauore, che tutte le supplicazioni de' noue Cori. Segna-5 tamente dung; intuona del suo mitacoloso valore la Cantica: Terribilis vi ca. frorum acies ordinata. Qual persona può esser mai più terribile di MARIA, la quale con la purità de gli affetti à superato il mondo; con la virginità materna eziandio à foprananzata la Natura; con la virtù di Madre dinna oltre a ciò a foggiogato l'imperio del Tiranno tartareo; con la incarnazione del fino FIGLIVOLO à disserrate le inespugnabili porte del Paradiso; con la bellezza illibata dell'anima sua non solo à potuto iunamorare su in cielo DIO, ma incarnarlo nel ventre suo; e trarlo a cleggersi per sua patria cele-

he questa Sentina mondana? Ponderate questa marauigliosissima testimonianza intorno alle sue belleze : Pulchra es amica mea, suauis, & decora sicut 6 Ierufalem. Bella di fantità, suaue di viniltà, decora di esemplarità, intanto che in Paradiso non può fra i Beati risplédere alcuna Idea di perfezion pertettissima, che possa vn atomo la divinità di MARIA con paragone alcuno giammai oscurare. Ma quanto la gloria della sua propria belta sia inestimabi-le; ce ne presta la confermazione vn miracolo. Vn suo deuoto assai lungo tepos'affliggeua di gran desiderio, e spesseggiana calde preghiere per accertarsi delle predette parole sacre nella visibile apparizione della bellissima Vergine. La risposta fu, che vista mortale non potea sostener visione così dinina senza la morte de gli occhi. Accettò la rigida condizione: ma serrò vn'occhio solo per conseruar lo al necessario vso dell'andare, e dell'operare. Ma quado allo Specchio delle celefti belleze fece i suoi lumi, beati; aperse a quella suauissima fruizione anche quell'altro; dolendoss, che il suo viso non auesse tanti occhi, quante stelle il cielo; per concedere a tutti quel contento breuisfimo con perpetua cecita loro. Or chi si arre la di accendere a i raggi di questo Sol di bellezze il caore? e di auer sempre mai nella mente, e nelle parole il nome, e il valor di MARIA? Certifiina nente ninna fiamma d'amore più chiara, più nobile (anteposto prima il zelo d'amare DIO) non può arder ne' petti nostri, quanto questa d'inferuorirsi nell'a nibiliza dell'amorola Madre di DIO. La stoluisima idolatria per onestar la disonesta sua, vol- 8 se con titolo, e culto dinino esaltare il profano amore: il quale per natura è spargitor di sangue, contaminator della fama. distipator della roba, carnefice dell'anima, veleno mortifero della vita, empio funestator della Religione. Quanti sono stati rinegatori di CRISTO, e dinenuti schiani del dianolo 9 per tal frenesia? Non è vizio contr'alla Natura, non è malesizio contr'a gli vomini, e non è peccato contr'a DIO, che non sia familiare, e vsitato, e facilissimo a i seguaci di questo escravil modro. Tutte le sue cose, come i risi, i 10 pianti, i doni, i detti, i piaccei, lono cuboni accesi, che nella sua cruda fucina, ci cruciano, ci ardono, ci distruggono. I suoi diletti dimostrativamente 11 ci dipinge la Rosa, che in vn medefino stelo così leggiadramente rosseggia,e cosi pungentemente danneggia. La rosseza è la vergogna; le spine sono i ma-li, che ci produce questa Miladizione. Le sue disettose pene, i suoi gusti amari; anzi pure il suo amore, che l'empre si conuerte in rancore ci significano le due frecce, l'vna d'oro, e l'altra di piombo. Que lo amore si può interpretar dalla sua dipintura, di virtu ignido, e di prindenza cieco, e di scioccherie pargoletto. Adunq, infelicissimo in turce l'az oni è l'amante vener eo; posciache amor lo ssi ena, sur or l'acceca, pazia il precipita, disperazion l'vecide. Ma la Regina del Ciclo, siccome essa e Madre del vero DIO, così è Madre del vernamore. Ego mater pulche, e dilectionis, er timoris, er agnitionis, er 13 fancise sper. Quella sempre a il lo amanti elemplifica l'amor della castità ; la quale ci fantifica di pensieri la mente; e nell'odor della buona fama c'imbalfima perpernamente il nome, i costumi, e la memoria. Ella c'insegna il timor di DIO, oue fi coma la relicie della vita, e fi consegue la gloria dell'anima. Da lei ci vien dispensati la cognizione del Sommo Bene, e la speranza del possederlo. Non e snaue amore quel che non gode; non è gran godimento quel che non duras non e soura durazione quella che non è in DIO: la corona di tutte queste singularishme persezioni ci può donare l'amor di MA-RIA: la quale ci sara promocrice ad amare DIO, a fruir la Beatitudine, a eternarci in l'aradito, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il . quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Dd 2 Saluatore, e Benefattore.

のは あるるはない ではあるとのでははなからある

1

Morte, suo terrore. Giudizio tremendissimo di CRISTO. Demonio, suo sforzo alla nostra morte. Rifugio di MARIA nell'ora mortale.

### LXXXVI.

Rribilissima è la Morte: conciossiache morto vn'vomo, per lui sono tutti i lumi del Cielo spenti; per lui è rouinato il mondo; per lui è la Natura distrutta. Soprorribilissimo è il demonio; perocche a DIO, vnica, eterna, e vera Bellezza; effendo lui, dirò diametralmente opposto, per necessità ne segue lui essere il mostro della desormità, e del terrore. Ma queste due senza pari, orribilità, son ombre di orrori rispetto al tribunale via più che tremendissimo del sempiterno Giudice. Becce nomen Domini; ardens furor eius, & grauis ad portandum: labia eius repleta funt indignatione, & lingua eius, quasi ignis deuorans. O che spauento; veder in DIO allora tonar la voce, fulguiar gli occhi, fulminar le mani. Quini sbadita sa. penitenza, disperato il perdono, irrigidita la pietà. La morte non può allor più impor fine a i dolori, alla calumità, perche non si può rimorire. Fugge la Speranza; sparisce l'Aiuto, ammutolisce la Difesa: anzi quando accusa DIO, ogni difesa offende: quando è giudice DIO; ogni clientela è accusa. Perdon l'animo, perdon le forze, perdon le speranze i fratelli di Giosesso, atterriti dalla sua Potestà regia, e dalla contaminata lor coscienza; non ostance che lo riconoscano in atto di pietoso perdonatore, e di benigno fratello: or che sa-3 rà il peccatore dinanzi a DIO offeso, e irato? In questo tempo estremo della dinina vendetta le orazioni de' Santi stessi timidamente, anzi (quel ch'è peggio) inutilmente si spandono. Magnus enim dies Domini, & terribilis valde; & quis sustinebit eum? S'inorridisce l'inferne, che non à timore di DIO; trema la terra, ch'è il sirmamento dell'vnines so; panentano i cieli, che sono d'inalterabil natura; si conturba eziandio il Paradiso, ou'è la eternità della. pace; quando sdegnoso, e vendicatiuo si mostra DIO. CRISTO nascendo, nella sua piccoleza, nella sua pouertà commuoue il re Erode a infuriar di terrore, e la regia Città seco a tumultuar di sospetto: CRISTO mentre che in Croce languisce, e spira, e muore sa tremar tutto il mondo: CRI-STO sacendos prigione anzi (aki TO facendosi prigione, anzi schiano nelle mani de' suoi nimici; con queste due sole dizioni Ego sum sa riuersar giù in terra eserciti armati, e suriosi: or quanto sarà spauente uole mentre che apparirà DIO in maestà, e Giudice in onnipotenza? e mentre che aurà dintorno per ministri della sua giustizia la 5 Morte, il Dianolo, e l'Inferno ? Ignis in conspectueius exardesces, & in circuitus eius tempestas valida. O spauentamenti, o afflizioni senza tempo, senza misura, fenza speranza: fuoco infernale, morte corporea, furia diabolica; vedere, • fentir tanti mali, e non auerne incredibil temenza? La nuoua, e la tema della sola morte criminale non à potuto a genti non pure in età virile, ma in età giouenile con marauiglia improuisa, e allungare, e incanutir la barba, e i capelli? E lo spaurimento della eterna morte, e dell'eterna pena del corpo, e dell'anima non potrà con più atroce commozione straboccare ne' sensi nostri? Quanto è furibondo spauentatore, e insieme danneggiatore de gli vomini, anzi del mondo il mare, quando vuol sommerger la terra, e il Cielo? e la saetsa, mentre che arde, espianta le torri, e i monti? E il tremoto allora che le



fortunatissimi eredi. Gren operiamo benes considiamo assais perocche l'Autor della pietà ci dee giudicale, la Madre della pietà ci dee protegeres il Regno della pieta ci des riceuere. Or viua Pieta, Pieta, Pieta per grazia, e benignita di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRI-TO Santo e nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Deuozioni verso i Beati. Potenza de' Santi. Fedeltà de' Cani . Simonide saluato da pericoli.

### LXXXVII.

Ecito mi sia dissinire, le intercessioni de' Santi essere impetrazioni di grazie. Perocche questi, come nobilissimi cortigiani, e sedeli amici, e diletti figliuoli di DIO, sono con agenolamento mitigatori della irata Giuffizia, e in grande abbondanza ricenitori della mag-1 gior Liberalita dinina. E siccome le strida altissime di radunate genti anno fatto pel fiero commouimento dell'aria cadere in terragli vocelli volanti; così le frequenti orazioni di questi Beati, ad ogni condescimento di misericordia riuouon la sempiterna Alteza. Di quanti pericoli, a i quali non si ritroua ne riparo, ne scampo, questi Auuocati possono esserci liberatori? Gli esempi de gli stessi idolatri, anzi pur de gli stessi animali ci proueranno, e ci sicureranno quanto dobbiamo sperare da Numi superni, e quanto essi a noi possano pretare aita. Simonide su da vn connito suor di casa chiamato in nome di due giouani: disceso all'vscio, rouinò subitamente la stanza oue si banchettaua: in questa rouina prima sepolti, e poi morti rimasero tutti gli altri; egli solo, mercè di Castore, e di Polluce (da lui ne' suoi versi, di già celebrati) i quali dopò l'auusio sparino, resolvanto. Vn'altra siata lo stesso auendo a vn 3 insepolto donata per pietà sepoltura, su da quel desunto ritratto dalla preparata nauigazione; fignificandogli per rimerito, la futura burrasca del mare, e il preuiso naufragio de' nauiganti. Or segli Dei tartarei, e gli vomini barbari si contraccambian di religione, e di retribuzione fra loro; quale debb'es-fer la deuozion de' Crissiani verso i Beati; e quanta sarà la compensazione di 4 essi verso i loro deuoti? Ma conciossiache le cose opposte, più vicinamente contrapposte più chiaramente quali sono appariscono; di sopra da gl'infedeli, e appresso da gli animali esemplificatamente noi ritrarremo la qualità ca-5 ritatina de' Santi versoi loro fedeli. Vn cane in Roma fece al suo padrone compagnia in carcere; dipoi lui veciso gli assisteua intorno con vrli assidui, e dolenti; gettato finalmente nel Tenere lo secondana notando, e reggendo il corpo, accioche non assondasse: anzi se alcun gli porgena qualunque cibo, egli sopra la bocca del morto il ponena. Quanto più sollecitamente la carità de' Beati sara non solo pietosa, ma sonnenitrice di tutte le nostre miserie 6 con vigilanza, e prouidenza continua? Orfeo contr'vn Dragone, che l'affaliua per dinorarlo, fu da' suoi cani con l'vecisson del nimico, mirabilmente saluato. Anche i nostri Anuocati dinini contrapponendosi a gli assalimenti del Minotauro insernale, atterrito, e sieuole rendono il suo surore. I Cani di Nicia caduto in vna fornace, lamenteuolmente in diuersi guai d'intorno a quel luogo si raggirauano, e i viandanti allo spettacolo del crudo caso, iui tracuano per le vesti. Noi altresi quando arderemo nelle Purgatorie fornaci, farem visitati, e con refrigerio d'intercessioni appo DIO souvenuti da;

nostri Dij tutelari. Altri cani sono stati guardie intorno al cotpo insepolto & de' lor fignori contr'alle fiere, contr'a gli vecelli : alcuni Iono eziandio stati contr'a i ladroni fin'all'virimo spirito per disesa de gli amati padroni, ostinatissimi pugnatori: e altri anno sosterto di morirsi di fame presso la sepoltura de' benefactori piuttosto che viuer deliziosamente senz'esti. Or dung, in riconoscimento della nostra graticudine pia, quanto saranno fidi, e forti campioni contro gli aunersari del corpo, e dell'anima (se heno da noi riveriti) Quelli, che per benignità di DIO sono distribuitori delle grazie celesti? Adunq; Laudate Dominum in Sanflis eius . Il padre sospende il gastigo, scema le bat- 9 titure, connerce la pena in perdono verso il figlinolo discolosse le pie lagrime della madre, e le raccomandazion de' parenti, e il fauor de gli amici vi s'interpongono: anche questi fauoreggiatori nostri più caldamente opereranno,e otterranno gran cose per noi rei di peccati, e bisognosi di grazie presso all'Altissimos che non effettuerebbono le nostre frequentissime pregagioni. Quante volte DIO contr'a varie persone indegnato, ritiene a freno la sua vendetta, fatto placabile solamente per amor di alcuni pregiati suoi setui? Moise per quanto valeua la rettorica della sua carita; intento, e sollecito a indurre DIO potentissimamente a perdonare il delitto della Israelitica idolatria, inuentò questo argomento, mitigativo dell'ira divina. Recordare Abraham, 10 Isaac, & Israel servorum tuorum. Perturbato DIO verlo gli amici di Giob, non vuol diuenir mitigato, se non per l'orazione di esso Chob. Nelle mi- 11 nacce di morte, e di esterminazioni contr'alla samiglia Dauidica, e contr'alla real Metropoli della Giudea, mitiga il suo surore, mitiga l'altrui punizione sempre con sistatto protesso Propter seruum meum Dauid. Quanto più libera- 11 le di grazie, e perdonatrice di pene sara verso noi la vmana Deita ora per côpracere a i mostri santi Deuoti, che sono Principi celesti, e amici suoi intimi, e carillim: fuoi fratelli > Se noi abbiamo vna deuozione, framo di essa zelantilfimi trequentatori : se non l'abbiamo, con ogni sollecitudine di assetto, e di culto proueggiamo di consederarci con alcun Santo. Vna medicina e tanto falubre, che fana l'vomo da vna infirmita mortale; vna deuozione altresirende franca dalla morte l'anima, e franca da molte calamità la vita nostra. Ve-dete quante dannase resistenze secero le matematiche impugnazioni di Archi- 13 mede alle guerriere oppugnazioni di Marcello: yn vomo solo contr'vn'armata com poderosa, contro i vincitori del mondo potea vua citta mantenere inespugnabile, e terribile. Considerate quanto più assidue, quanto più sorti contrapporranno le armi spirituali a Luciscio i nostri divini Campioni, per notstra diresa, e per nostra vittoria. Sempre mai nella consulta dell'inferno si sormano, si comandano queste constituzioni, che tra i cristiani ognor si procuri con ogni maggior potere il ritraimento delle denozioni celeffi; non altrimentiche i Lupi fecero gia con le pecore, alle quali eglino maliziosamente 14 impromisono di rimutar la discordia, e la guerra loro perpetua in vna sicura, e giocondissima fraternita se quelle auessero i cani dati a questi primieramente in preda: efequita la conuenzione; i lupi fatto prima vinueriale strazio de' canificero poscia comune macello eziandio delle pecore. Similmente rimosso l'appoggio de' Santi, subito i diauoli traggono in declinazione lo stato no-stro, e danno il guasso all'anime nostre. Aggiugni a maggiore corroborazionesche Volcazio Romano fu da vn fuo cane difelo contr'vn ladrone, che l'af- 15 saltò per rubarle. Celio S nator di Roma alfrontato da suoi nimici, per vu suo cane cosi francamente su riparato, che nel suo corpo mai non poterono infanguinare il ferio i fuoi teritori, finche il cane, fuo fcudo, in terra nen cadde trafitto. Dung: gli Spiriti, di carita diuini, saranno peggio delle bestie...

inumani? Esti di pieca prodighi, alle nostre innocazioni staranno duri, alle nostre nuscrie non si mostreranno confolatori co' loro aiuti? anzi tutto l'opposito si dec veramente eredere; cioè, che alle nostre necessita corrisponderanno con esetti così benigmi, che mentre noi verso di loro non rastredderemo l'amore, ne intralasceremo la renerenza, esti ci faranno inuitti ne' mali mondani, e ci saranno racquistatori della celeste grazia, pe' nostri peccati di già perduta. Espoiche aliegorica, e moral conuenienza si aggiusta fra la natura de' nostri Beati, e la qualità de' Cani risoggiugniamo di più, come gli Ieroglissici a questi animali ascriuono la vigilanza della custodia, la fedelta, della compagnia, la memoria de' benefizi, la beneuolenza del suo padrone; perciò conteguente conclusion se ne può estrarre, che simigliantemente anche inostri superni Tutori sempremai alla nostra cura vigileranno fedeli, e inuincibili. Ma se tanto potenti, e così sauoreli verso noi debbon'estere i Santi de uoti; argomentiamo, anzi la verita nutrisca, e fermi nell'animo nostro sempre quelta sicura credenza; che molto piu sublimemente la Madre di DIO, nella quale si rinchiude la secondità delle grazie, e per la quale si dispensano i do ni celetti (se con assidua venerazione faremo a lei denoto, e fedele il cuor nostro) potentissima, e pijssima c'impetrera in questo, e nell'altro secolo il posfedimento de' più necessari, e più veri beni; per grazia, e benignità di GESVCRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vinco DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Amicizia d'vomini , e di Santi . Virtù , e viz**i** dell'Amicizia . Deuozione vtilissima . MARIA, potentissima .

### LXXXVIII.

Roporzione di amore, e di beneficenza niente conforme si può assestare fra gli amici del Cielo, e gli amici del mondo. Si distingue l'amicizia in tre specie: la prima è spirituale, nata della Virtù: la seconda è vmana, fondata su l'interesse mondano: la terza è bestiale, originata dal senso. La principale, vera, e stabile si asserma la prima : l'altre due 2 sono indirette, inside, e transitorie. L'amicizia reale debb'esser buona, e sra i buon: ma questo è impossibile, se DIO, principio, e sine di tutti i beni, autore non è diessa. L'amicizia maluagia è disformatrice di se medesima, e distruttrice de gli altri. Adunq: l'amicizia ragioneuolmente perde il suo nome, i suoi frutti, e i suoi onori; se la virtù formatiua di essa non è la carità diuina. Per la qual cosa l'alterna fra DIO, i Santi, e noi amicizia; ritiene il principato sopra tutte l'altre amiche vnioni. Aggiungi a quesso; se l'amistaze, di cui è approuatore il mondo, e sensale il vizio; paiono contenere in seville, e dilettazione; di grandissima lunga fruttischera più il zelo dell'amicarsi DIO, e i suoi Beati: essendoci qui la retribuzione millenaria, e la gloria eterna. Sim lmente le amicizie vmane si prendono senza consiglio, si lodano senza giudizio, si reggono senza ragione: ma l'amistà delle persone celesti niuno vomo giammai può lei come reprensibile, con verità riprouare : perocche secondo l'arbitrio di colui, ch'è arbitrator di ogni sapienza, è ordinata . Di questi è scritto ; Amicus sidelis, medicamentum vita, & immortalitatis.

Or



MORALI

210

per grazia, e benigoità di GESV CRISTO: il quale col PADAE, e con lo SPIRITO Santo è noltro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Diuersità di nature. Parlare, operare, conuersare si conformano insieme. Vso potente delle Deuozioni.

## LXXXIX.

Juersi costumi parcorisce ne gli vomini la Natura, per esaltazion della Sapienza diuina, per elercizio delle creature, per complimé- t to dell'V niuerfo. Le arti, le scienze, le virtu, i vizi, i cibi, i luoghi or con l'approuazione, or col dispiacimento sempre ne gli animi nottri fi dinersificano, intantoche i discordi genij, gli studi, gli vsi quanti, e quali per cutto il mondo fi ritrouin diffusi,non è mente così speculatina, che tutti gli posta raccorre. Ma costumi spiacenti a DIO, ricalcieranti alla Natura, noccuoli a gli vomini son quelli, che son dall'opinione, dal piacere, dall'abuso qualificati: siccome poi per conuerso la vita, che indiriza se stella per la via delle sa re leggi, e dell'ymana ragione, come vna idea di antorità, e d'imitarione da tuttiquanti s'approna, e li celebra. Questi sidatti costumi tutti scopertamente dicharano le qualita proprie in tre fogge, o con l'opere, o con le parole . o con le connersazioni: Vnaqueq; enim arbor de fruellu suo cogno- s feitur. Mirama il gambero camina: fempre a trancelo ; così anche l'imquo 3 peruersamente si vede sempre operare : per la qual cosa in ogni occasione a se medelimo, ca gliairri nel male fi fa non folo configliere, ma escentore; non folo compagno con la maluagica ma duce con la malizia per commenter nuo ui deli tti. Dall'altia banda ritroueremo in ogni prouameto di azione il giusto sempremai, o tanto, o quanto religiosamente viuere, e sinceramente pro-cedere. Seguitiamo, il parlare, secondo i saut, è il ritratto dell'animo, e il 4 messaggier della mente, e l'ombra del fatto. Socrate solena dire; Parla 5 perch'io ti vezga : lo stesso affermaua di non sapere, se il Rè di Macedonia fusse, o felice, o inselice, perocche non auea mai auuto ragionamento seco:argomentando, che il semplice fauellare suse vna fede veritiera dell'animo, è fusse vn testimonio autentico dell'operazioni; sicche dalle parole più che dal volto si acquistatte la vera conoscenza dell'vomo. Di qui è nato quel detto prouerbiale appo noi: Al suono si conosce la saldeza del vaso. Conciossia- 6 che il suono squillante, o sioco paleta l'integrità, o la magagna del vaso: nelle persone altresi l'opere secondano le parole. V dirai la lingua dell'empio star sempre in opera nelle cole del mondo, e nel seruigio del diauolo. Vedrai 12 bocca dell'esemplare a pro del prossimo, in salute dell'anima, nel culto di DIO impiegar frequintemente il suo vsizio: perciocche a ciascuno diletta quello, che è proporzionato alla sua natura. Simil conseguenza si può trasterire al proposito della conuersazione: attesoche la Natura doue si troua. più vicendeuol conformità, vi a congiunta eziandio più frequente familiarita. Ogn'vomo volentier s'affratella con l'esercitator dell'arte medesima, e de gli slessi costumi: aggiugniamo che la pratica più familiare si discerne anche fra quelli, che di specie, di sesso, di età, di nazione, di parentela, di forcuna conuengono inficine. In fomma, vniformità di natura fa conformità di costumi, e confraternità di persone : e siccome l'antipatia delle menti suole

Lie !

はないないないのはいないのでは

In In

0-

Per

25

and district on the second of the second of



MORALI.

221

versione, dalla morte dell'anima sinalmente alla vita della Eternità; per grazia, e benignita di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con la SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Orazione a CRISTO, di uno ch'è afflitto nell'anima, nell'onore, nella vita, e nella roba.

### LXXXX.

I G N O R mio, per natura, e per amore sempre mai clementissimo; e taluolta, ma per accidente, e per forza seuero; le i miei dementi non sono a i meriti della tua Passione superiori: se i miei crudi peccati nonfanno crudele contr'a me la misericordia tua; donami ora (ti prego) audienza, e pieta, e soccorso. Vn mio trauaglio di e notte mi rode il cuore: sono in mezo alla morte, disperando nel male, perche 10 sono maluagio, e sono in mezo alla vita si erando alcun bene, perche tu sei pietoso: cosi morto sono, se tu mi sdegni; viuo sono, se tu mi aiuti. In vn solo cordoglio mi tra-nagliano i pericoli dell'anima, dell'onore, della vita, della roba. One poss'io ritrouare scampo in un solo agone da tanti nimici, da si fiere armi, da si aspra guerra? La mia virtù di gia moribonda non può far difesa melsuna: solamente nella tua benignita si rauuiua nella tua onnipotenza si racconsola, dicendo: Fu es refugium meum a tribulatione, qua circumdedit me: Exultatio 1 mea erue me a circundanubus me. De non contenta la tua Bonta, che debbiano questi miei soprastanti mali cader sopra me con l'oppression di me stesso. Ti propongo innanzi per ricordanza di auermi pietà, la tua Pieta. Questa fola ti a fatto pouero, e vile, e mortale per far me benestante, onorato, eterno. Quetta sola et a fatto mio Creatore, e mio Ricreatore, affinche la creazion di rutti i miei beni, e la ricreazion di tutte le speranze non auesse altro princi-pio, che da Te, ne altr'obbietto, che in Te. Questa dung: ritenga la tua... Giustizia dall'esecuzione di volermirora nel caso di canti mali diserto, e disfatto. Abbiano i miei sospiri torza di suscinare in te l'ardore della tola carità: le mie lagrime sieno sufficienti a spegnere il suoco dell'ira tua: a i miei preghi la tua Misericordia inclini le orecchie. Io so, che il demonio mi accula per reo, e che il peccato mi conuince, e che la tua Giustizia mi danna: contuttociò sospendi ancor la sentenza: odi anche le mie ragioni; compatisci alla mia fragilità ; scusa i miei errori ; difendi l'equita mia. I giudici mondani concedono al reo la mano destra nell'esamine del missatto, mostrando come son pronti, e obbligati a rassicurate sotto la protezion loro l'accusato più che l'accusatore; perche quelli chiede pietà, naturale a ciascuno; e questi fomnio tigore, proprio solamente alle fiere. Or tu Signore, che sei P A-DRE di misericordia, Giudice di perdono, Legislatore di grazie; Saluum 3 fac dextera tua, Gexaudi mo. La tua Pietà è la protezion mia: la tua Passione è la destra, e la ficurtà mia. Ricordati, che l'albero della tua Croce se piantato in quel'o deserto mondano, perche a Te fruttasse triboli, espine; e a noi multiplicasse indulgenza, doni, benefizi. Questa Pianta è tatta così fruttifera nello spare imento de' suoi bem, che innanzi alle soglie delle nostre domande, e innanzi a i fiori de' nostri meriti, ognor ci fruttifica soprabbondan-22 di carità. Quella mi affida sopra tutte l'altre speranze : quella m'impromette più d'ogni merito mio: questa nel cuore mi tiene scolpite, e nell'anima

11-

40

14

41

2400

4

4

111

12-10

n:

26,

120

8-43

; 2

**Eta** 

A-

192

50

1

1

220

\* radicase quelle parole: Et dedis'i mibi prosessionem salutis tua, & dextera tas jujcepit me. L'enendo 10 adunq, in mano quetta tua defira per afficuramento di mia falute, ora io reo auantia te Giudice liberamente dico,e confetfo;come la mia equità è la mia iniquità; e come la mia compassione si è il protesto di non auer merito di compassione. Ma per questo? La tua Morte non è fatta propriamente ricomperazione de' peccatori più che de' giutti? Certo si. Non sei tu satto giustificator de gl'ingiusti per sentenziar la causa loro con equità, non con seuerità? Il vero non si deue negare'. Adunque placido, e non rigido pronunzia ora contr'a me la sentenza. Apprello; 10 vengo a saldar la ragione col manuscritto d'auere il torto: cioè d'eller meriteuol d'ogni gran disonore, d'ogni più grane danno, e della eterna maladizione. Contuttociò contrito di spirito, confessator del demerito; mi pento, mi sottometto al trono della tua Misericordia. Pianti, sospiri, lamenti sono le giustificazioni della mia giustizia. Or qual più valida contrapposizione può all'ira tua far repugnanza come può l'ymilta, e il pentimento, la contrizione? La tua scrittura verificherà il mio argomento : Conuerti nini, er agite pænitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris; & non erit vobis in ruina iniquitas . La mia rouina, cagionatami da' miei peccati, stà totalmente appoggiata sul firmameto della tua Mifericordia: detratto fimile appoggio, in vn abiffo di mali repentemente profondano insieme l'anima, l'onore, la vita, e la roba. So che al peccato sta vnita sempre questa proprietà di affligger l'anima, di macchiar l'onore, di accortar la vita, di rapir la roba. So che io solo del mio proprio male sono stato ministro, e per ciò merito, che al male ne segua il peggio; ne son degno di chiederti misericordia, non che di ritrouarti misericordioso; anzi alle iniquità mia si conuiene il tuo sdegno più che la tua grazia. Maio ti supplico a interporre la tua Passione fra la tua Giustizia, e l'indignità mia;e a contrappesare il valor del tuo Sangue con la viltà di me peccatore. Se la Passione sua, e il suo Sangue resta vincente; la vistoria è mia: perocche la tua Pietà è rimasa vincitrice del mio peccato: e nella tua pietà io resto superatore di tutti i miei aunersari. Ma se la parte inseriore tiene il merito della tua Passione, e nel luogo superiore stà il mio delitto; nella tua per dita io acquisto vna vittoria mortale, infame, annichilatrice di tutte le misustanze naturali, e soprannaturali: perocche il demerito de' miei , eccati superando il merito della tua Passione, io per necessità vengo a perder tutto me stesso: E Tu nel medesimo caso perdi la ma gioria maggiore, qual'è la tua 6 misericordia. Signor mio suauissimo, DIO mio pijstimo. Adiutor meus esto; ne derelinquas me neq, despicias me DEVS Salutaris meus. Non mi denegare il tuo aiuto, poiche per creazione tu mi fei PADRE: non mi lasciare in abbandono, già che per carne mi sei Fratello: non mi auere in vilipendio, perche già col tuo sangue mi sei Redentore. Queste onnipotenze di amore tutto mi riconsolano, e m'inalzano a speculare, che tu DIO sarai senza te prima che senza misericordia, essendo la misericordia l'anima della tua Deità. Adunq; se tu non vuoi esser seuz'anima teco, fa d'esser con misericordia meco; per tua grazia, e benignità GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo sei nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Bestemmia. Calunnia. Maldisenza contro i desunti. Ingratitudine verso CRISTO.

## LXXXXI.

Aette, non parole a trafiggere, non a correggere il bestemmiatore si ri chiederelbono, alia rettemmia si convien per correzione il supplizio er seula la infamia, e per perdono la morte. O diabolica impertinenza, bestemmiare il nome di DIO, al quale si attribuisce santi tà,e terrore; Sanstum, & terribile nomen eius. Al santissimo nome di DIO tre- 1 mano i dianoli, vobidiscono gli animali, e le cose infensibili, s'inginocchiano i più eccelli Cori del l'aradifoje l'vomo più empio del demonio, più irrazional d'una bestia, più duro d'un macigno, ardisce di bestemmiare il nome di DIO. Scolpano la rena degli altri eccessi talor la natura, l'viniltà, il diletto, il tempo, il luogo; il bisogno, il comandamento, l'onore, la ignoranza : ma nell etamine di quello diletto sia pur solamente difensore il carnesice; giudice Satznasso, e sentenza l'interno. Condemnasierunt omnes qui blasne? è ignoranza maledire il Creatore, conosciuto, e riuerito da tutte le cose create è forse il dolore, o lo sdegno si ssoga è anzi la bestemmia, più inasprisce gli affetti, perche essa più loro aliena dal Tranquillator dell'ymane passoni: forse diletteuolmente la bestemmia si ascolta? siccome i serpenti stessi al fibilo del Bafilisco timidi fuggono, e s'incauernano; cosi gli vomini, ezia- 3 dio empi, anno in orrore fimil detestazione. Il furor de' fulmini, il subissamento de' terremoti riempiono di terrore gli vomini, e di tremore il mondo: quanto più l'orrida lingua del bestemmiatore, che auuenta saette contr'a DIO; che, quasi lancia, mille ferite apre nel petto di DIO; che quasi strale, nel veleno di Auerno intetto fa suo bersaglio la Maestà dell'Altissimos auuelenando i circustanti discandalo, d'impieta, d'orrore; dourebbe nel pro-fondo sprosondar l'universo? O cristiani ateisti; Acuerunt linguai suai si-aut serpentis: venenum aspidum sub labiji eorum. I Cristiani, quasi umanati ser penti, con pungentissime parole offendono DIO, che à difesi loro già con la fuz vita. I cristiani, quasi aspidi infernali con velenosa lingua s'inuiperiscouo contro DIO, il quale con la salute de' Sacramenti à donato vn'antidoto a tutti i lor mali del corpo, e dell'anima inuittissimo. Legge ciuile, de- ; coro cauallaresco, rimorso spirituale vietano, suergognano, condannano quelli, che in detti, o in satti si mostrano irreuerenti, e ingiuriosi contro i defuntis benche sieno stati maluagi, e inimici e vituperabili : perocche ogni accufazione muore nella morte del reo; ne dee cadere offesa niuna sensibile sopra vn corpo infensibile: si estingue l'inuidia, la emulazione, la inimicizia. (terminato per morte il contratto dell'autterfario) anzi si rimuta l'ira in pietà. l'accusa in commendazione, la vendetta in sunerali suffragi. DIO, la cui sola morte di già è stata la vita di tutti gli vominis DIO santo, innocente, morto per nois sorse grazie, enori ne riporta da noi? O ingratitudine, o missatto, lo rimuneriamo con villanie, con vituperi sissatti che vn nostro calunniatore, vn omicida nostro con più rispetto sarebbe infamato da noi - Là i barbari con la idolatria, quà gli eretici con la dottrina, qui i cristiani con la bestemmia rendono i douuci ringraziamenti à CRISTO; il quale con le .



MORALI.

225

quel temerario, che ardisce di sormar con la bocca verso il Nome dinino i car tellis molto meglio sarebbe (dico) quell'empio accostar a i denti d'vn'aspido, a vn beneraggio di tossico le sue labbra; di sbarbarsi con le tanaglie la lingua, di empiersi con ardenti carboni la bocca; piuttosso che inacerbir contr'a DiO con se bestemmie. Questa mia verace protestazione sarà confermata nellora, quando spirera il bestemmiatore l'anima in grembo al demonio, gridando in vano misericordia presso Colui, nella menzion del cui nomo quance parole, tante serite sono state di già vibrate dall'empia bocca. De perche non cessa ormai sa Natura dal produrre tra gli vomini, questi diabolici mostri, degni d'autri per padre Lucisero, per madre la Morte, per patria l'inferno. DiD siaco i edo noi, per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PA DRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnice DIO, e Saluatore, e Benesattore.

## Erefia . Bestemmia . Leggi, esempi conformi .

### LXXXXII.

Attedra di pestitenza è non di sapienza è la Ercsia. Questa con la ma dottema pestilera il corpo mistico di CRISTO corrompe, falsifica la sacia Senttura, e sinentisce la Verità. L'eretico per teneprose vie rauuolgendosi lontano dall'Euangelio, vero lume dell'a- 🥫 nime no de, di eruo si ribella dal suo Signore, di cristiano ricalcitra contr'a CRISTO, di igliundo si minceppa dal PADRE. La opinion dell'eretico tanto proteruamente e ede alla sua fassicà, che ar disce sopra la sapienza. Apoliolica sentenziar con verga giudicatoria, e contr'alla squola de' sacri Dottori con termine accusatorio tarneticare. Onde siccome Noe maledisse Cam suo figliuolo, antiquando successiuamente la maledizione in tutti i suoi descendenti, perche le vergognose parti del padre a gli altri additò con modiscarrienoli: maledetti ezian ito son tutti sel PAD de celeste color, che setteggiando con r'alla hicla cattolica stadiano con insensati sensi di profanare la veneranda Legge di D10. Per la qual cola e più capital nim co di 8 C 1810 l'eretico, il quale nella profesion cristiana tradisce con la sua. perfida vita, e cruci igge con la pungente sua penna il Signore, che non è l'idolatia il quale nella incredulità sua vine ignorante più che maluagio. Or dung conc a quetti discepol di Sacana o e contrali'nte so maciro ioro è sone Es diabolus, qui sedurebat cos misus est in staguam ignis, er sull'huris; whi e es bestia, es peuxepropheta cru inhantur die, ac nosso in sacula, seculorum. Ma non i in no con maggior graveza li colpa, e di pena la Lestemmia che la ere-sia e la idalia, vien pesata nelle mani del sommo Giudice; e veramente a ra g one. Prima quelli due mostri bitormi son dall'alpije da' mari fatti vn modo remoti, e dilgiunti dal nortio clima: ficche il prodigio della bestemmina camo più orribile apparilee tra noi, quanto i barbarii di costumi,e di fede noa ci sono presentemente con elempi, e con occasioni a vn peccato così aborreuole induciori. Oltre a quello se non per verità, forse per virismilitudine gl'inicueli, e anche gli eretici possono allo smarrimento del loro intelleito, e della enangelica strada qualche ragione assegnarrie: quelli, perche la nascita, l'alito la conne sazione, il luogo, la legge a sorria gli tiene accecati, e assireta quella salsa religion loro: questi, perche l'ambizion delle dignità, l'amor s



gi cinili dannanado all'estremo supplizio qualsque con impure maniere auel 16 se nomato D 1 O. Gostanuno decretò, che si consiscasse la meta de bem ad 17 ogni persona, dispregiatrice di C R I S T O con parole mordaci. Oggi con la persona ion della lingua si gastiga questo pessimo vizio. Osti abrei per di-18 uno statuto lapidatuano sin'all'estazion dell'anima i bestemmiatori. In soma è opera di crudeltà l'esser pietoso verso questi empi: i quali sempre più dizio mrannico meritano dalla Giustizia vinana, e dinina. Or dinos sussippose 19 mia tollatur a vobii: acciocche non vi sia toita la vita: Deponite blas phemiam; 20 acciocche non siate deposti dall'eredita celeste. E su bocca degna di serco; etu lingua degna di rasoio, se non puoi auuezarci al soperchio disgusto de'ci bi aceto si, agri, e amari; come ti può gustare il veleno del bestemmiare il Sommo Bene? Il tuo vssizio debb' esser di gloriscar sempre D I O; nella cui gloriscazione si stiman beati, e gloriosissimi su in Paradio gli eterni Coni; la cui Musa è la gloria di DIO; la cui musica è la salmodia in onordi D I O: Ipsi gloria est nune, estin diem esternitatis. Amen: per grazia, e beni-21 gnità di G b ov C R I S T O: il quale col PA D R E;, e con lo S P I-R I T O Santo è nostro D I O, e Saluatore, e Benefattore.

# DIO priuo d'ogni affetto; pieno di carità . Esaggerazione . contro i bestemmatori . Esempi .

#### LXXXXIII.

IO, la cui gloria, e contento, e fruizione sola è la deità sua; non può ricenere ombra di affetti, di sconforti, di passioni per niut. na cola da niuna persona. Le ingiurie, le ossese, i mali tutti, ujen-ur te conturbano la sua eterna beatitudine, e niente auuiliscono l'in-lecontaminabile splendor della sua Maesta. Egli eternamente di patura ottimo, e di natura, non può da niuna estranea cagione patir minoranza ne di sua bontà, ne di sua gioria. DIO solo e l'affere di se siesso, celi solo è sem-, plicissimo, perfettissimo e primo Entre, seche a lui suor di lui tutte le cose, per necessirà sono accidentali ; e nella singui ir sima simplicità sua ton può e auer luogo accidente nessuno e alla sua Dettà, vnica, e prima causa di tutte le cose, non può accader cosa niuna causata. Sicche il maladetto bassementi miatore, tutto che in faccia a DIO vada ruttando lorde parole, e con besta stiali rampogne parii del suo Creatore: non per tanto egli niente reca noia. ne turbamento alla serenissima Divinità sua. Il giorno s'annebbia in terra, s'annunola in aria, s'annotta in cielo: ma il Sole, incomurabile gode in ogni cempo, in ogni luogo la vaga, e splendeute natura sua, nella celeste magione. L'vomo indianolato con le bestemmie sa inginsto DIO, accuse DIO, combatte quasi a corpo a corpo con DIO: ma che à non può viente ossin-dere DIO: ma si bene vitupera se medesimo; vecide se sessione e la Giustizia superiore non lascia inuendicato si acroce delitto, ma con dure 82gellazioni contra alla vita, e alla fama il delinquente percuote. Suoname a a fua d'Illuzione s'inimica la grazia di DIO; quanto più sioggiatamente il bestemmiatore, ch'è il I ucifero di intti i peccatori è Quando Execchia con- 3 tro Sennacherib; ei Saccrdoti contro Nicanore vollero più terribili ence 4 prouocare il futor di DIO; nelle frene lor querimone per bestemmiatori



l'arme delle bestemmie? Perche questi spiriti d'Auerno te Sommo Bene incolpano per autor di que' mali, che da Lucisero inimicissimo nestro sono con
tr' a loro commossi? quasi cani, che mattamente s'auuentan co' morsi alla pietra, dall'inimico viandante contro di essi lanciata. Che ragione ai tu malsattore contr' vno, che non ti sa male? Se il demonio a mal sare t'incita; se il tuo
male dal peccato derina; perche sai guerra con le bestemmie a D I O, ch' è
fomma Bonta, e vnico Motor d'ogni bene? A Policarpo martire faceua il tiranno con molti minacciamenti di pene, con sieri perigli di morte, instanza, e sorza che ingiunosamente ragionasse di CRISTO, e diuenisse cristian
rinegato. Rispose allor Policarpo, che haneua ottanzei anni sernito a CRISTO, e mai non hauea riceunto vin minimo nocumento dal suo Signore; che perciò era volentieri parato a rendersi martire per lui, non ingiuriator
contro lui. E tu anima dannata, che bessemi Dio; qual disonore ai tu ricenuto da lui, se non ch'egli ti à creato? qual danno tno puoi tu rinfacciargli,
se non ch' è morto in Croce per te? Se DIO potesse mai esse malsattore, no
aurebbe potuto sar mai nessun maleszio, se non sar a te beneszio; a te, che
meriti per giustizia ogni male, poiche maledici il tuo Sommo bene. Ma queste bocche d'inferno, queste lingue di Cerbero; Qua loquitur aduersus sussum
iniquitatem in superbia, se in abusone sieno quanto prima dalla Morte in eterno chiuse, e con tte; accioche non possano più indiauolar contr' a DIO, ne
scandalezare i tedeli, ne appuzzar la Crissianità; per grazia, e bemgnità di
GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO
Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benesattore.

DIO non è autor del male; ma è somma Bontà. Due Dei, vn buono, e vn cattiuo. Dei antichi, e lor' offensori. Bestemia.

## LXXXXIIII

I O è opnipotente à fat tutte le cose; ma non può fare il male:
D I O è architettore dell' Vniuerso; ma non è inuentor del peccato: D I O li beramente il libero arbitrio dispone; ma non è dispositore d'albitrio a mal operare. Egli vnica Bontà, egli Sommo Bene sem pre vuole, sempre intende, sempre ordina, sempre opera cio che a lui gloria, e altrui benesizio apporta. Se D I O susse autor del male, non potrebb'esser Giudice de' malsattori; non regnerebbe (siustizia ne sopra la virtu, ne sopra il vizio: sicche per necessita il mondo sarebbe vn Caos, la Natura vn aborto-l'huomo vn mostro, e D I O vn niente. Ma quale ingiustizia può auer adito nella mente diuina, se la sua Purità simplicissima del tutto è inaccessibile a tutti gli assetti, onde si sfrenano tutte l'opere ingiuste? Non può dunq; DIO ne far il male, ne patire il male. Ma come può DIO far peccato, se il peccato è disfacitor di quel che fa DIO, e facitor di quel che dissa DIO? Mirate la discordanza di queste cause dalla duersità de gli essetti. DIO crea il modo; e il peccato genera sinimondo. Similmente DIO forma l'vomo, e la vita de gli animanti; e il peccato disumana l'vomo in bestia, e dilanima gli animatti in morte. DIO è fabbricatore del Paradiso; e il peccato è macchina-

さ 田 田



MORALI.

231

tichità, ne fanno publiche denunziazioni; e i nostri teologi ne fanno erudite centure: aggiungi anche moltissimi altri scrittori cristiani secolari, che al medesimo scopo cocorrono bestando quest'empie dininità nell'empia imitazione de' lor poetizanti Cantori: anzi gli stessi demoniaci adoratori ne' propri 1 scritti mostranano d'essere ateisti più che idolatri verso gli Dei, poiche deri-sinamente sacenan memoria de' loro inconnenienti costumi. Tuttania molti, e nobili autori, che nel paganesimo stesso vineuano; con verga censoria flagellauano perentro le scritture loro tutti quanti i poeti, che quasi in comica scena poneuano in burla, e in scherno que' Numi, auedogli fatti oltre ogni conueneuoleza subietti a passioni, e a studipiu bestiali assai, che diuini. Per la qual cosa fingeuano a sgrauamento della violata religione, che Omero, e co lui Estodo penosissimamete pagauano il ho nell'abisso, perche aueano poeteggiando anzi scioccheggiando, rappresentati con irriuerentissima condizione gli Dei: e che Orseo per questo irrelioso conculcamento, contro i celesti Superiorine' suoi versi cantato, rimase in brani dilacerato dalle Baccanti. Adunq; se gl'idolatri, per tenere la idolatria in maesta; contro pi poeti violatori di essa or l'ira della penna, or la giustizia dell'inferno, & or la vendetta de gli vomini armarono; questi, che son con sacrilega bocca villaneggiatori del nostro vero, e santissimo DIO, e con istrapazzo di parole, e di gesti vilipendono il maesteuole Nome suo; meritano pena sissatta, che non pure sia questa pena eterna, e infinita, ma nella eternità, e nell'infinità fua vada sempre mai rmouando, sempre mai raccrescendo al bestemmiatore il tormento, infinattanto che la Sapienza, e la Onnipotenza di DIO nonsappia, e non possa rifar più penosa la pena. Contr'a questo maladetto sono scritte queste maledizioni: Dominus non ignoscat ei ; sed tunc quam maxime fu- 10 ror eius fumet, & zelus contra hominem illum, & sedeant super eum omnia maledi-Aa; & deleat Dominus nomen eius sub cælo, & consumat eum in perditione. È come potra fare DIO per giustizia, che non piombino tutti questi gran mali sopra il sigliuolo della maledizione, che è quelli, che maledice il Tesoro delle benedizioni; Qui est super omnia DEVS benedictus in secula; Amen? 12 Tanto è grane questo dellitto della bestemmia, che se mi susse lecito di giurare, io giurerei, che ogni altro peccato più innominabile, susse quasi peccato venlale a comparazion di questo. DIO ne scampi le pietre stesse, e ne liberi gli stessi demoni non che i cristiani; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

Bestemmia contro DIO, e Maria. Esempi diuersi. Onori della B. Vergine; obblighinostri verso Lei.

#### LXXXXV.

Vesta concessione impossibile, mi sia fatta ingiustamente ora lecita.

Il bestemmiatore può scusare i snoi oltraggi contr'alla Deita; perche DIO permette auuenirgli quell'accidente, il quale a ferir sua Maesta con la lingua per natural vedetta gli concita l'animo. Che se aueste la dinina Misericordia da colui rimosso quel male, che interuenirgli consenti la Giustizia, non si sarebbe in quel tale commossa la instituta



Mormorazione. I pocrisia. Cognizion di se stesso. Costume de gli amanti, e de gli amici.

Ateria sopra il passaco discorso necessariamente innestata sarà ore la Morinorazione, sorella della Bestemmia, sigliuola della malignità, e madre dello scandolo. Vizio sopra tutti gli altri pericolosissimo: percioche l'vso non ne sa caso, la giustizia non ne sa impresa, e la coscienza non ne sa serupolo. Pericolosissimo, perche si fa con la lingua, membro continuamente necessarissimo; e si fa nella conuersazione, la quale fra noi è ineuitabile; e si fa per passione, il cui moto da vari interessi eccitato, indesessamente a peccare sumola in vin medesimo tempo il cuore, e la

lingua. Pericolossismo, concrossiacosa che sotto colore di zelo si macchi ageuolmente l'anima di peccato; siccome testimoni ci son gli amici di Giob; e Fenenna contro di Anna; e Marta verso Maria; e i discepoli ancora in varie occasioni, e Cirillo contr'a S. Giouanni Grisostomo. Custodite ergo vos a mar-

muratione, que nihil prodest; es a detractione parcite linguae. Niuno mormoratore puo giuthificat sue ragioni con pretesto nessuno: egli e giusto, e mormora della iniquità d'altri: rispondo, che la sua giustizia è grazia di DIO, non virtù della sua natura: non si scandalezi dunque del malfattore; ma piuttosto con la compassione lo scussi, con le preci lo raccomandi a CRISTO: piuttosto ringrazi DIO, per la cui bontà egli non è colpeuole di quell'errore, che accusa in altrui. Egli tassa vno, che merita mille forche; la giusta condennazion di quel maluagio a pubblico tribunale, non a giudizio prinato è debita. Ma chi

può (risponde egli) non vuol rimediare a quel male: per questo? Non c'è DIO? Ogni scampamento dalle sue mani è impossibile. Adunque tu mai no mormorare di quel che DIO alsine dee giudicare. Tu autem quis es, qui iudicas proximum? Non puoi tu essere all'inferno dannato, e il tuo riprensore al Cielo predessinato? Ses reo, e intriso anche tu nell'immondizie del mondo; e

intanto maledicendo, e mormorando ti afcriui il priuilegio dell'innocenza, e vfurpi a CRIS FO la verga giudiciale. O quanti, o quanti fufurratori, fe facessero lo scrutinio de'lor costumi, e sussero conoscitori di se medessimi, e si facessero tessimoni della propria coscienza, anzi giudici de'lor malesizi; condanerebbono a graui pene se stessi, piuttosto che ardissero di processare con ma-

ledicenze criminali ognora la vita de gli altri. Nessuno può con ragione riprendere altrui, se non conosce la verità: ma come conosce la verità colui, che no conosce se stesso come conosce se stesso quelli, che i bruscoli negli occhi

del copagno discerne, e le traui ne'propri occhi non vede Quid autem vides seflucam in oculo fratrii tui, trabem autem, que in oculo tuo est, non consideras? Las
cec ta di non veder se medesimo non è altro che la pazia di non conoscere i
suoi disetti. Questo è privilegio proprio de' pazi; che si ridono de gli altri,
mentre sono ridicolosi atutti. Esempio conforme a temerità così stolta sareb-

be, se Giuda contr'alcuno formasse vna querela di tradimento. Senza che tutto il mondo proterbialmente suol pronunziare, che allo specchio della coscienza, e al lume della Verita dee sperare,e dee ristettere i suoi costumi colui,
che stimando se irriprensibile vuol censurare i fatti del prossimo, e facendo se
vn Salamone vuole accusar di mill'errori la vita d'ognuno. In somma per vna
voce si dice, che senza peccato deu estere, chi vuol corregere il peccatore. Ma

questo

questo vizio, anzi questa maledizione par naturata ne gli vomini; cioe pare a ciascuno ch'egli abbia ceruello da vendere; abbia più sapienza de' sette Saui di Grecia; possa riformar tutto il mondo; sappia dar consiglio all'Oracol d' Apollo. Onde Socrate sentenziosamente diceua, che se l'Arconte in Atene , auesse nel teatro fatto comandamento douer nominatamente rizarsi quelli, e questi, e quegli altri artefici ; soli costoro secondo la nominazione dell'artepropria si sarebbono alzati: ma se auesse pubblicato, che solamente i saui, e i giusti surgessero da sedere, tutti quanti, è piccoli, e grandi, e nobili, e ignobili, e ricchi, e poueri, e dotti, e ignoranti si sarebbonoritti, perocche ogniuno con la mente, con le parole, con ogni sforzo, con ogni ditefa reputa le medefimo, e vuol'esser da tutti eziandio reputato saggio, prudente, giusto, e diumo. E l'affetto di amar troppo noi stessi ci spigne in questa presunzione di preserirci a gli altri, e in quelta impertinenza di tassar ciascheduno. Sempre inogni cosaciecamente assoluiamo i nostri delitti, e ingiustamente condanniamo i fatti de gli altri. Sagace argomento fu inuentato per questo effetto da Eso- 11 po: il quale argutamente allegorizana, che gli vomini portano al colto du bifacce; nella parte anteriore ordinano tutti gli errori de gli altri; perche fubito si discernono e si abboriscono: e nella parte diretana ripongono i lor macamenci; a i quali non fi ritorce mai l'occhio per considerargh, ne la lingua per riprendergli. Tali sono anche i nostri occhi, i quali rimirano tutti gli ogoggetti estrinsici, ma in se medesimi non riuoltano mai la vista. Sappia dunq: 12 il mormoratore, che si strascina dietro la catena, e dice pazo a gli altri, ma perche non conosce se stesso, però non conosce la sua pazia. La cognizione di 13 se medesimo è inapprensibile a i tristi, e malageuole a tutti; e per questo innoi restano per lo più inemendabili i nostri peccati, e per questo ci appariscono riprendeuoli costumi de gli altri, e si stimano virtu i nostri vizi. Quando 14 il male tiene occulta la fua malignita, incerta, e impossibile conuiene che fia l'applicazion de'remedi, siccome quando co'suoi esfetti manda fuori l'indizio della sua cagione; può dar lume all'arte di opporgli varie, e sufficienti curazioni. Similmente l'vomo, se non è conoscitor di se stesso, cioe della vinana sua imperfezione; fomenterà insanabile questo suo vizio della maledicenza, ne riceuerà medicina di correzione. Ma fra tutti quelli, che voglion risciacqua-re il bucaro altrui, e che per la imbiancatura delle proprie desormità, più cella scorticazione, che del ranno a urebbon bifogno ; peggiori sono gl'ppocriti. Questi son quei l'arise, che predicandosi giusti, accusarono d'ingiustizia il Sol di gnistiz a c sotto mentita lantita ingannauano le persone. A quessi puzano cutti i costumi de gli al ri: sono di lingua mordaci, e d'animo velenosi. Quelli manco di tutti conoscono se medesimi; e più di tutti satireggiano contr'a gli altri. Hypocrita eije primitm trabem de oculo tuo; eg tunc perspiciens, ot educas fe- 15 flucam de oculo fratristui. Tu vedi ciecamente, e viui lordamente, e vuoi far l'Aristarco, e il Correttor della stampa: oltre a questo per maggior palesaméto della ma fellona, sempre in altrui scorgi le cose riprensibili, per annerire la fama d'alcuno, ma non vuoi gia vedere , ne ricordare niun merito di quel tale. Inimico dell'Euangelio, e impugnator della Carita; perche a depreffione del profimo vsi loquacità, e a dir bene di lui adoperi mutoleza > Se ti dispiace il male, perche non ti piace il bene? Vero è il prouerbio: Chi à nel pet- 16 to fiele, non può sputar mele; chi a maligno l'animo, sempre vuol malignar verso gli aleri: ma che maraurglia 2 La botte da del vin ch'ell'à. Non siamo dunque lince a rimirar gli vsi viziosi ne gli altri; e poi talpe a riconoscer le continue viziosità in noi: ma po che ogniun può errare, anzi ogniuno sa de gli 17 errori, e a de' difetti; con giulta legge contrappessamo nelle stesse bilance le Gg 2

li-

ela

og Ja

1,012

th

65;

trie

937-

de de la constante de la const

1119

b-

001-

1/01, 0/c

Ma

qualità nostre con quelle d'altrus e volentieri compatiamo alla scabbia di alcuni, acciodhe le nostre fistole vomitine non sieno abominate da gli altri; che qualunque si mostra facile al perdonare, facilmente ritronal perdono. Sui il buon Cristianp in simile occasione, imitatore de gli amici, e de gli amanti; i quali o non discernono ilor mancamenti, o si condonano le proprie colpe, o con amoreuoli foprannomi diminuiscono, e onestano quel che in esti apparisce imperfecto, e illaudabile; ponendo nome all'anarizia, parsimonia ; alli prodigalità, cortessa; al turore, viuacità: presso loro le scrosole son nei, i peccati mortali son veniali: delle magagne loro, essi non alitano giam nai; delle cose commendabili, ne leggono in cattedra. Se l'amicizia della carne, e del mondo, vsa lingua melata, e parole muschiate nella menzion deil'obbietto amato: quanto più à questo vsizio di rispettare,e di benedire il prossimo ci stabilifee col fuo esempio, e ci obbliga col suo precetto l'istesso DIO ? Inespiabil'eccesso è la bestemmia, perche offende la sempiterna Bontà: bestial nequizia è la mormorazione, perche offende la Carità. Nell'anima del mormoracore, quasi grotta di siere, fanno adunanza tutti que' vizi, che più granemente rendono irato N.S. Quiui rugghia la superbia, si rode la inuidia, s'inuelenisce l'odio, si macera la ipocrissa, scocca l'arco la calunnia, sa sangue la vendetta. Far sua stanza nell'anima questi demòni; e possia in sissatta stalla potere in tal compagnia sar sua residenza la Religione Cristiana, la Virtù Sacramentale, e il fauor diuino? Tanto è impossibil questa incompatibilità, 19 quanto è impossibile, che due cole contrarie in yn subbietto medesimo nello stesso tempo egualmente possano stare insieme. Tu mormori; perche ti presumi superiore altrui; ecco la superbia: perche il frutto dell'altrui virtu resti annebbiato; eccola inuidia: perche vuoi trattar nimicheuolmente d'alcuno; ecco l'odio: perche osi mostrar candida sla tua coscienza con l'anneramento dell'altrui fama; ecco l'ippocrissa: perche desideri di ferire a morte col saettamento dell'ira, e della falsità, l'innocenza; ecco la calumnia: perche t'in-20 fiammi d'irritare all'arme il nimico; ecco la vendetta. Os suum abundauit mahtia, or linguatua concinnabat dolos. La bocca maldicente porge indizio di cuore sceleratissimo: la lingua mormoratrice scuopre l'animo ripieno di tradimenti: e perciò la compagnia del mormoratore si è vn rompicollo; atteso che l'amista sua porta sempre seco l'esca, se il sucile per accendere il suoco 2 destruzion dell'amico. O saggio di mente, o santo di costumi colui, ch'è netto di tanta immondizia, onde pullulano cotanti vizi, e cotanti danni. Benaumenturato lui certissimamente; per grazia, e benignità di GIESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è nostro vnico DIO, e Sal-Matore, e Benefattore.

Beni, e mali della Lingua. Esempio dell'Epulone. Potenza, e miracoli della CROCE.

#### LXXXXVII.

Arosa dissensione si restette ora fra la mente, e la lingua. Quella s'inuoglia di spander suora vn panegirico sopra il Silenzio; cibo, e diletto de' suoi pensieri: questa contradice di prestare la sua virtu a onorare il distruttor della sua natura. Ma per collegare in concordia simili disserenze di cose, vseremo questa equità di porre ora in grazza,

orain disgrazia la lingua secondo il tenore della lua locuzione; attribuendo lode al parlare, quando ena lingua parlera con la mente; e appronando il tacere, qual'ora la lingua parlera senza la mente. Di questo indifferente suggetto dia giudizio, e lentenza l'Apostolo Iacopo. In ipsa benedicimus DEVM, 1 Ex ipsa are procedis benedictio, maledictio. Espo auendo comandamento di e preparare vna viuanda ottima, e nobilisaimas comperb solamente lingue: rimutata la commessione in contrario; apparecchio similmente in cibo tutte Imque. Amasi Rè dell'Egitto mandò a Brante vha vittima con questo auti. 3 lo, che di essa ne fusse la migliore, e la peggior carne tratta, e a lui rimandaca: quel filosofo gli fece la lingua sola portare. Questa dun que si figura va jeroglifico di bene, e di male. Primieramente a lei sono erette le saccademie. i teatri: ella promulga le leggi; edifica le città: ella è finterprete della mente, ministra di consigli, ambasciatrice dell'vomo, oracolo di DIO; maestra di entre l'arti, di tutte le discipline; e finalmente norma di tutta, la vita vmana. Col suo instrumento si formano le maledizioni, le ingiurie, le bugie, gli spergiuri, l'eresie, le mormorazioni, le caluunie, le bestemmie, le oscenita, i vanti, le adulazioni: alla sua ruota si aguzano i ferri di varie morti, e dal demonio si aggirano le anime, e si agitano le menti alla sua fucina col suoco d'a-uerno s'insiammano i cuori alle inimicizie, alle guerre alle rouine. Lingua 4 constituitur in membris nostris, que maculat totum corpus, & inflemmat rotam nasiuitatis nostra, inflammata a gebenna. Macchia tutto il corpo, cioè del suo toffico infetta in diuerse maniere tutti i sentimenti nostri; eccitandogli a que' vizi, che la viziola relazion sua propone per appetibili, e persuade per effettuabili: accende a furiosi assetti l'anima nostra, la quale a guisa di ruota nelle giranolce di questo Laberinto mondano incessabilmente s'assanna: e il suo accendimento è incendio infernale, cioè peccato mortale. Spettacolo di timore ci sia l'Epulone, il quale (fatto il suo corpo tutto vn rogo di suoco) alla sua lingua sola chiedea instantissimamente dal Padre Abramo un rinsfrescamento d'acqua: concio fosse cosa che quel membroassai più de gli altri già fusse stato materia di più grani delitti; perciò sossinia infocamento più siero. Il suo corpo nella pompa de vestimenti; la gola nella splendideza de' conniti; le mani nell'auarizia della elemosina; gli occhi nella ritrosia della compassione aueuano, secondo il Testo, commessi atroci peccati: contuttociò la sua lingua pa tina più focoso tormento. La trasgressione del fauellare perch'è molto ageuole, fi fa troppo frequente; nella frequenza si' multiplicano i danni? e gli atti più dannosi raggrauano più la pena: sicche debitamente l'arsura tartarea più cruciana la lingua, come principal cagione di vari, di moltil, e di arroci mali. Per la qual cola il supremo Proseta per l'atterrimeto di sissatti pericoli gridaua soccorso; Pone Domine custodiam ori meo, 9 oftium circunstansia labys meis . 5 Domanda intorno alla sua bocca per Guardia la Grazia diujna; e per sua porta la Sapienza Euangelica. Quella da il moto del benedire DIG; questa regola il moto del parlar senza offesa del prossimo. Possiamo adattare allegoricamente alla nostra lingua i sei moti, che naturalmente al corpo animato s' ascriuono: ciò sono; all'iusù, all'ingiù, a destra, a sinistra, all'innanzi, all'in- 6 dietro. A dunque la nostra lingua con l'ali del Zelo si muoue in sù mentre glorifica DIO: con la graneza dell'impietà si ritorce in giù, mentre s'inni-perisce contr'al suo Creatore: con la rettitudine della Verità s'incammina a man destra, se predica l'Euangelio: con la obliquità dell'Eresia va serpeggiando a man sinistra, se tra i Cristiani semina dottrina erronea: con lo spirite della Carita procede all'innanzi, ammonendo gli erranti:col tracollo del vi-

0

らかのはいるというというのは、あるいのの

時間に

Q-#4-

s di

iii-

etio GD 2

gg-



MORALI.

239

R'armatura Cristiana rimaner disarmati. Giustiniano fece formare una sua statua equestre, la quale nella mano finistra reggena vna sfera, segnata in fd'vna CROCE; simbolizando auere in virtù di quella, e non col valor dell'arme conquistata la signoria della Terra. A Gostantino mentre che s ap- 18 parecchia di guerreggiare contr'a Massenzio, apparisce in Cielo vna splendida CROCE, in giro stellata di queste parole, In boc vince. Con la venerazione di questa sacrosanta Figura vinceua senza sangue, trionfaua senza guerra. Ond'egli nelle monete, ne' Simolacri, ne gli stendardi sacena rappresentar la CROCE per miratolo della onnipotenza di esta, e per memoriale della gratitudine di lui. Vna peste già empieua di vniuersal mortalità la Tur- 19 chia: per configlio di alcuni Cristiani, effigiarono in fronte la CROCE i Turchi; la quale da morte preseruò gli appestati, e dalla peste libero la regione. Vn giouane Oresice lauorando vna CROCE, all'oro assegnatogh a peso fece vna giunta di altr'oro, quanto il prezo della sua mercede importana: il padron della CROCE ricco, e nobile chiarito del fatto, e maratigliandosi di tanta religione, l'adotto per igliuolo, e l'institui suo erede: sicche la CRO CE al suo denoto su acquistatrice di nobilta, e di riccheze. Adunque in virtù della CROCE all'alte nostre speranze seguiranno sempre gli effetti maggiori ; Sanabili saranno le infirmite dell'animo: frutteuoli di beni saranno i bisogni, se a questa Pianta, che sempre celesti fruttl copiosamente produce, riuerenti ricorrerem per aiuto. La CROCE adata la morte alla Morte im- 21 mortale; à data la falute al Peccato, ch'e male immedicabile; à spogliato l'inferno, ch'era vna prigionia di tutte l'anime; afincatenato Lucifero, fatto di già insuperabile. Or in questa si gran potenza qual gran cosa non potrà il no stro potere? Onde conseguiremo vigore di viuere spiritualmente, se non da quest'Albero della vita? Vi sit potestas corum in ligno vite. Qui ne' siori stà la 22 belleza della Fede; nelle frondi la verdeza della Speranza; ne' frutti la fruizion della Carità. O Pianta del Paradifo, chi non confiderà in ter chi non spererà per te? chi nontriccuerà da te! Eil tutto per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo è no-Aro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

## Breuiloquenza. Silenzio. Loquacità. Beni, e mali della Lingua.

## LXXXXVIII.

Vando il cibo, contr'alla natura pecca o nella intemperata quantità, o nella maligna qualità, sempre genera malattie. Similmente la nostra lingua mentre si pasce contr'all'vsizio suo, così di loquacità, come di maledicenza, sempre all'anima, e alcorpo multiplica varie afsizioni. A questi disetti di lingua prouedimento molto proporzionale si stima il silenzio. Per la qual cosa Pittagora per introduzione della sua scuola, e per esordio della sua disciplina imponeua primieramente vn cinquennio di tacere, a i discepoli suoi: e presso i Pittagorici era il Silenzio reputato Misterio diuino. Licurgo legislatore di Sparta i suoi cittadini aunezana ne' lor primi anni all'vso del parlar poco, e breue. Le doti del silenzio, e della breuiloquenza son molte, sono egregie, son grate. L'ammirazione, la granità, la innocenza, la sapienza, la dottrina, la fantità, la dimirazione, la granità, la innocenza, la sapienza, la dottrina, la fantità, la dimirazione in molte sono especie, sono

d'e

N.



ORALI. 241 se non il silenzio: perocche i mali riceuon giouamento da gli aiuti contrari; 17 ficcome le medicine fimili al male, peggioramento maggiore inducono al ma lato; effendo impossibile medicare il male col male: seche la lingua tacendo, non gracidando rifana il fuo male,e conterna il fuo bene. Vedete impouerire i tefori per le mani della Prodigalita, e crefeere per la parimonia dell'A- 18 narizia: bindimente la lingua (ottimo teloro a chi ottimamente lo custodisce) quanto meno l'adoperi, piu conferua i tesori dell'anima, i quali tutti dissipa, e conuerte i danni per contrario la Loquecita, pestilenza in vero enormissi- 19 ma s seme senza frutto, sale che non condisce, ma rode, seminario di bugio, 20 ficche il fuperfiuo ragionatore l'empre rielce bugiardo, e fauolatore si fiero, che non gli si crede anche la verità. Il ciarlatore vuol sentire ogni cosa, vuol 20 sapere ognisegreto, vuol ragionar d'ognistatto. Quel che può sbrigar in. poche parole, si compiace di rallargarlo in vna storia. Cio che sa più de gli akri; cioche fa meglio d'ogni altro sempre, in tutti i luoghi, in tutti i consorzi nella sua bocca risuona col quel fracasso, e con quell'annoiamento, che rendon le seghe quando sono limate, e il tintinnabulo Dodonco, quando era 22 percollo. Il gracchiatore vuol effere il primo a parlare, e l'vltimo a tacere : vuol far la risposta per altrui; e comincia senza interrogazione de' circostanti a schiamazar senza resta; ogni sua forza, ogni onore, ogni virtu ripone solamente nella sua lingua. Osseruate con l'animo, e con l'opere la sapienza di questo concetto: Est tacens, qui muenitur sapiens: & est odibilis, qui procax est ad 23 loquendum. La nostra loquela e figlinola della Mente; però secondo la natu- 24 ra di questa madre, sempre simil tigliuola concordemente madreggia: specchio dell'animo si stima il parlare, interprete della mente apparisce la lingua: in fomma i fecreu abiti noltri, e i nostri naturali costumi, quali fieno, per la qualità del parlare si disascondano; in quella guisa che anche i nostri capelli o bianchi, o biondi, o neri dinerfamente s'incolorano secondo la dinersifica- 25 zion de gli vinori predominanti. Adunque l'vom sapiente ragionera grauc di parole, dotto di prutenza, veile di ammaestramenti, amabile di creanze, 26 o, portuno di occasime, suaue di voce maesteuole di aspetto, e di gesti:ma per le più eleggerà di gran leggiar nel filenzio piuttoflo che di paroleggiare nell'ampianone. Per la qualcola el ciuno l'ama, lo riuerifce, lo celebra, e lo feguita. Dall'altra parte quell'altro che fimoffra di cantambanco, e di ciurma tore va loguecullino, e odiolisimadinalaero; fa em fuo vitapero, e con dano filo ve lecera quella iencenza: Studeus verha meinplu at . Da tutti e luggito 27 come vn cane rabbiolo andorminato patiche la pette, vilipelo peggio che vn 28 paro. La vatura comuniquente pune in diferaria, e in nanfea de tenfistuete le contractione guiteuoli, e rare, e defiderate, quando accompanate di foper commence di spe seggiamento ci fi difinensano; quanto più firor di modo ci stom cheranuo il putto, ci ribalordiranno il ceruello ci ro nperanno il capo i ragghiami nti, la seconggine da state menoleza di sistitti gracidatori, i quali si possone inamare mon perpetti dilo quaciti. Or dunque con instantissima follectudi ne leghiamo col sicozio la impua, prima che ci partorisca pentimento, e vergogna d'aner podo in pericolo noi, e in disonore gli altri, e in. medizia i gindi, e mira i l'occuti, Mecho e s frucciolar co' piedi, che con la 29 lingua : peroce ne dal primo cafo, speciale di mali, e dal secon lo generalità di roume finole a menirae. I cagio e feru con la linguache con la spada:co- 30 closiache quelle deorgo e quella l'amma condace a morte. La lingua è via 31 faretra piena di frecce punganti, antielenite, e mortali. Sempre comincia co dispracere, seguita con odio, e termina con insel cità. Sempre sa naustragio, senon a liste al gonerno fa o la Razione. L'ancore alle naui, le briglie a reanalli, il filenzio alla lingua conmensi ordinare: il che ci sornica pei grazia,e Hh beni-

一 中 四 五 山山

03

Die

di-

ii.

0,1

ははないる

1-

Ac.

ed.

100

:3

242

E S E R C I Z I

benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO
Santo è nostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore,

Peccato. Sagramenti. Medicina, e lor vari effetti.

## LXXXXIX.

Vesto mondo è vn infermeria, gli vomini son gl'infermi, CRI-STO è il medico, i Sacramenti fono le medicine. Tutti giacciamo in quetta Probatica pifema languenti d'anima: e il male in effa è tanto mortifero, che noi fiamo più morti, che moribondi:perocche il peccato, languore dell'anima, ci famorti a DIO, alla qual morte non e pestilenza, che possa l'Vniuerso desolar di viuenti, non è pena, che possa vantaggiar di siereza l'inferno, sicche questi, e tutti gli altri estermini incomparabili, non restino inferiori, e non sieno a rispetto di tanto male piuttosto beni, che mali. Chi à nel diluujo sommerso il mondo, se non il peccato ? Chi sara l'incendio della Terra, e del Cielo, se non il peccato ? Chi à innentata la morte de gli vomini, e fabbricato l'abiffo dell'anime, se non il peccato? Le discordie, le liti, le oppressioni, gli ammmazamenti, le pestilenze, le guerre, le carestie son tutti mostri dal peccato prodotti. Dall'imperio dell'vomo contr'alla vita dell'vomo, il peccato solo a ribellati di già gli animali. Solamente il peccato à potuto armar di veleno i serpenti, e infettar di veleno le cose insessibili, e mettere in luce in opera la crudeltà dell'aunelenar gli vomini. I tremoti, rouine delle città; i fulmini terrori degli animanti; le tempeste, distruzioni dell'agricoltura, son tutte influenze originali del peccato . Ignis, grando, fames, T mors, omnia bæc ad vindistam creata suns: bestiari dentes, & scorpii, & serpentes, & romphaa, vindicans in exterminium impios. DIO come Somma Bonta non poteua crear niente, che per sua proprieta fusse alle cose esterminatiuo; altrimenti la Creazione sarebbe stata in vn medesimo tépo annichilazione. DIO O.M. à dotate di già tutte le creature di bontà, di vtile, di comodo, con tal sapienza, che tutte le cose animate, o inanimate, le quali per la maluagità del peccato sien fatte danno, e veleno, e morte ad altrui; le stesse per beneficenza diuma sien'ordinate cibo, e medicamento, e salute a molti altri. Il peccato dunque poco meno che tutte quante le opere di DIO, e della Natura diletteuoli, e vitali, e necessarie; à potuto alla fine o diflorcere in male, o disterminare quasi in niente. Nessuna cola può esser cattina se non il peccato. Il demonio, come semplice creatura non à cattino: perocche se le sustanze semplicemente susser cattine, sarebbono anche inutili; e se inutili sussero, a caso, e in vano sarebbon create: ma DIO con bontà, e con sapienza sa tutte le cose. La versti dello SPIRITO Santo no può métire Omnia in sapientia fecissi , Opera Domini vniuersa bona valde. Le afflizioni di questo secolo no son carriue; conciost ache sieno purgazioni di colpe. La morte no è cattina, perch'e vna trasmigrazione di questa Babbilonia mortale alla Ge rusalême beata. L'inferno stesso non è cattino, perch'è tribunal di giustizia; che se fusse cattino, la Giustizia diuma sarebbe inginsta. Adunqi il peccato solo è cattino, anzi è pessimo: il peccato solo è l'istesso male, principio di tutti i mali; fine distruttino di tutti i beni il peccato solo è ir recociliabilmete mimicissimo a DIO, e mcoparabilmente abominenolistimo a DIO, intáto che l'istesso Luci fero potrebbe, se l'assoluto Beneplacito dinino volcsse rimitare il decreto suo: giustifigiustificars nell'infinito merito della Passione di CRISTO: ma il peccato sa rà in eterno sempre peccato, cioe offesa e disgrazia di DIO in eterno. I onderiamo quest'aucorita sacrosanta : Diligis enim omnia, que suns, & nibil odisti 4 sorum, que fecifi: nec enimodiens aliquid conflituist, aut fecisti. Leco dung, che DIO non odia Lucifero come fua creatura, ma in lui abborrisce il peccato, che non è sua creatura. Dio crea, sa, ordina, e ama tutte le cose; altrimenti non farebbono da Lui fatte ne ottimamente, ne sapientissimamente: ma non può già esser ne autore, ne approuator del peccato in nessunissima guisa:altrimenti Eglisarebbe peccatore, e rimunerator del peccato: cioè DIO aurebbe in odio se stesso, e desidererebbe l'annichitazion di se stesso : perocche il pecca o non è altro che vn odio del bene, e vn'annichilamento dell'e fere : ma il Sommo Bene, e l'eterno essere ne altri è , ne altro pu's e sere, che solo DIO: ficche DIO con la sua onnipotenza non puo amare il peccato: perocche amerebbe la rouina dell'Universo, e la dannazion de gli vomini, e il vitupero di se medesimo, e il mente di tutti gli enti . E se il peccato, consorme alla suznatura, non può annientare i subbietti suoi; quelta sua impotenza è onnipotenza della sempiterna Bonta, la quale ama, e amando conferua, e conseruando perpenia quello, che a gloria sua, e a pubblico benesizio riduce in atto, e mette in opera, o creando, o facendo, o pur ordinando. Reductus sum in 5 nibilum: ecco la proprietti del peccato: il quale per linea retta ellendo contrarissimo a DIO, per necessità ne risulta questo assi masche o a nullità, o a inutilità conduca le cofe, alle quali a donato l'vnico ENTE l'efistenza, e l'vulità: e però il peccatore poiche non può non esser niente merce della dinina. Bonta; perlomanco egli non è buono a niente, per rispetto della perversità fua: e così egli è qualcofa in vn certo modo come se non fuste nicute gia che tutte le cose dotate dall'essere, sono altresi qualificate di alcuna virtu. Adug; veritieramente; Homo apostata vir invidir. Sicche l'vomo perdendo per i pec- 6 cati DIO, perde la quiddita dell'essere, e la persezion dell'essere. V'ltima. conclusione sia questa determinazione : Male solo è quello, che e contr'a natura: Male contr'a natura si diffinisce quello, che veramente, e generalmente, e perpetuamete danneggia; e questo è il peccato; il quale porta seco la romortal ta de'viuenti, e la morte di DIO. Questo Caos di mali ci opprime con l'insopportabilissimo pondo suo; ci fa inabili al promouimento di tutti gli onori celesti; e noi (o pazza senza pari; o male senza fine ) anieponendolo al Sommo Bene, gli facciamo un palagio del nostro cuore, il quale debb'essere vn tempio di DIO. Mentre che radichera nell'anima nostra questo Seme di morte, qual medicina sucramentale ci potra viuiscar lo spirito nella giazia dinina, la quale proprissimamente è la vita nostra? Le cose alternamente si- 7 mili, fanno amicizia, e vnione tra loro; ficcome per la diffimiliandine fi fcompagnano, e fanno guerra continua fra loro. DIO, e peccato ritengono infieme qu'lla dissensione di méte, e distimone di fattische fra la vita, e la morte fi troua. Se noi fantificheremo primamente l'anima con la contrizione de vizi passati, e con lo sbandimento encor de' suturi: ci saranno i Sagramenti, miracolofi viuificatori di tut e le sprituali virtu, delle quali s'era fatto mortifica-tore il peccato. Ma proportioniamo la virtu del Sagramenti con l'operadella medicina; effendocirra loro proffina funditudine. In primaconfigliatamente procede l'arte del nico, e del ceruf co; mentre che al racquisto della fanità per necessari principi suol preparare i purgamenti del sangue, de gli vmori, e delle materie putri le. Se vogliamo auco: noi effere della integrità soprannaturale recuperatori, con l'aiuto di questi mistici antidoti ; il precetto ecclesiastico ei notifica, esser necessarissimo requisico di mondar prima l'ani-Hh 2

いったは

2.

4

15 0

0

į.

10

d.

15

201

160

a.

00

, 6

de le le

Ö

10



245

perocche i medicanti aggiungono sempre gli ainti oue mancano; e detraggono i nocumenti oue loperchiano; e quelle Refezioni fantifime ancor'effe intond no le vireu che all'anima, vacua d'opere meritorie, portano riem, imento spirituale: siccome appresso rimao aono i vizi, che sanno l'anima dislanimara di religione. O diminissimi Sagramentis voi siete la Carita di Di Oi Voi la Refurrezione dell'anime; Voi la Redenzione de' pecestori; Voi la Glorificazione de' penitenti; Voi la Porta del Paradilo; Voi la Insufione dello Si IRITO Santo; Voi il Firmamento della ragileza nostra. Per Voi conosciamo che DIO è vero DIO; che il Creatore è morto per la creatura; che Il Signore si vinilia verso il seruo; che il Giuri ce diurene autocato del reo. Es scietis quia ego Dominus, cum aperuero sepulchra vestra, er eduxero vos de 15 sumulis vestris, popule meus . Es dedero Spiritum meun in vobis, & vixeritti, Frequescere vos factam super bumum vestramies sciens quia ego Dominus locutus sum, of fett; att Dominus DEVS. () fortunato chi sem, re vi via, o fortunatissimo car mai non vi abusa; per grazia, e benignità di GESV CRISTO: il quale col PADRE, e con lo SPIRITO Santo e-mostro vnico DIO, e Saluatore, e Benefattore.

# Sommo Bene, Giustizia diuina. Mondo sulso, e penoso ne' suoi diletti.

Apienzia diuina, s'indiriza or'alla squola tua l'anima mia solamente. per imparate qual è il Sommo Bene. Infin a ora ella e flata cinquat' anni discepola sempre del Mondo; ne mai a pocuto aver discernimento alcuno di sistatta dottrina. Questo suo maestro, ch'e maestro di mézogne, e di errori le a persuaso, che i vizi dell'animo, i piaceri del corpo,i be ni della fortuna sono le nostre bearitudini. O inganuator micidiale, o dottore della ignoranza. In Signor mio, Verita sapient sima insegni; Leo ve- 1 nations insidiatur semper; sic peccasa operantibus insquitates. Siccome il Leone, o con infidie, o con forze contende lempre di tar fua preda la fiera così anche il peccato continuamente va contr'al peccatore afflizioni, danni, patiboli, disonori, morte, dannazione tramando. E la tua Giustizia costituisce al pec- 2 cato, meuitabil necessità, o di pena eterna, o di punizion temporale, o di penitenza volontaria: sicche il facitor del peccato, si fa subito artesice del supplizio contr'a le stesso: e quanto piu inuecchia, e cresce il peccato; altrettanto più lungo, e più crudo si stabilisce il gastigo. Che se il peccato rimanesse impunito, non ci sarebbe Giustizia, gouernatrice del mondo: e il male sarebbe l'issesso che il bene, se al vizio parimente come alla virtu susse la remunerazione aggiustata. E per questo riguardo tu giustissimo, e sapientissimo Rettor del mondo vuoi le amare fatiche della bonca ristorar con la beatitudine s ficcome le compracenze del seuso debbono terminare in cose penosamente contrarie alla sensualità. Il tuo serno Iob con palpitas one di cuore, contremito di manifacena le opere sue, sospettando tuttafista, che il mondo non trausasse la direttura dell'anima sua ne gli errori sensuali: Verebar omnia opera 3 men, suens quod non parceres delinquenti. Sapena, che il bene va individuo col premio, e il male con la pena: vedena che la tua Giustizia distributina non può esfer cieca da vn'occhio, ne tronca da vn 1 m ino; quale mostruosamente sarebbe, se o la virtu restasse irremunerata, o il vizio impunito: ma con l'occhio destro, e con la stessa mano si estende a mirare, e premiare i giusti; sicco-

9

.

15

S

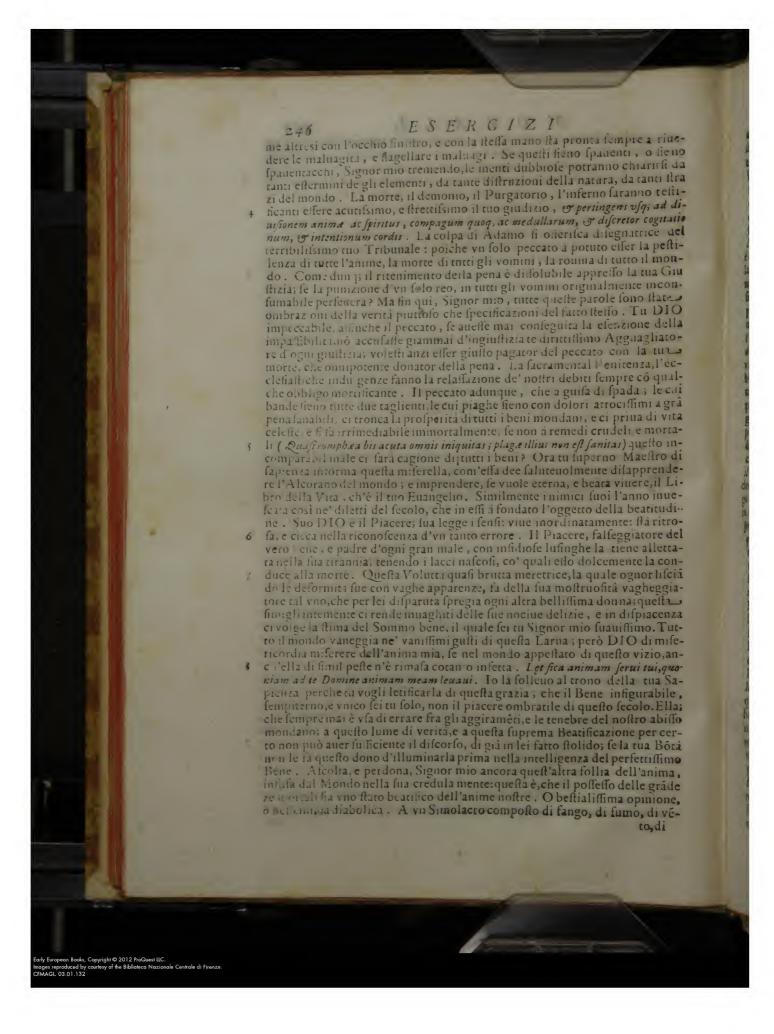

.

ų

100

T.

ė.

かん

1

Ш

10

8



## INDICE

## DELLE MATERIE

## Più notabili.

Bate. Pena sua per vesti pompose carte 83. Abdolomino. Fortuna sua varia. 54.

ě.

10

-3

Bre

10

fa.

10

Abel. Olocausto suo accetto. 99. Abimelec. Crudeltà, e punizion sua. 51. Abramo. Sepolsura. 87. Ospitalità. 127. Vmiltà. 186.

Absalon. Gastigo della sua impiesà. 51. Cecisà di consiglio. 160.

Acab. Punito di sua ingiustizia, 51. Crede a falsi profeti. 160. Si vmilia. 191. Achille. Tempera l'ira con la cetera. 120. Acque: oue affondano le cose leggieri, e so. prastanno le graui. 62. Vedi Fontane.

Adamo. vestito di pelli. 77. seruo del peccato. 155 stolto di consiglio. 160. suo peccato, cagion di tutti i mali. 246. superbiasua punita. 186.

Adonibezec. Restribuzion de' suoi malestzi.

Adulatori, e Detestatione di tal vizio.166. Adulazione fin a 173. Adulterio. Danni, e gastighi saoi.37.112.

Metite, pietra. Sua proprietà. 192.

Affetti; querra, e possanza loro.118.148.

Agag. Ingiustizia sua punita. 5 t.
Agatocle. Ignobilta, e fortuna sua. 54.
Agestiao. Detto suo sopra la libidine 39.
Temperanza.65. Esercizio de soldati.71.
Agonisti. Esercizi, assinenza, assuesazioni, continenza. 28. pazienza. 142.
Onori. 152.

Agostino Santo. Imparò senza maestro. 17. Agrigentini. Lusso di conutti. 67. Vanità di fabbricare. 87. Agrippa . Superbia, e gassigo suo. 172.

Alberto M. Dottrina sua per fauor di MA-RIA. 209.

Alceste. Amor suo fedele. 113.

Alcibiade. Percosse un Maestro, non auendo in scuola Omero. 21.

Alcsoni. Tempo della couatura loro tranquillo. 188.

Alessandro M. Onoreverso Omero. 21. Desto contr'al lusso del re Dario. 30. Pictal verso le donne di Dario. 53. Detto contr'al Piacere. 30. Esercizio de' soldati. 71. Liberalisa. 102. Carita verso D. morto, e un soldato vecchio. 106. sprezd la storia di Aristobulo. 171. Nominato dio. 171. e sequie di Esestione. 132. Detto contro glingrati. 141. domator di Bucefalo. 154. Ristuta le condizioni di D. 154. Benesicenze sue 156.

Alessandro Seuero. Vietò il titolo di Si-

Alessandro, figliuolo di Pirro. Sua inuidia, e inumanua. 103.

Alfonso Re. Studio sopra la Bibbia. 12. Carità verso un villano. 106.

Aman. Retribuzion della sua impietà. 51. Mutazione di sua fortuna. 56. 161. Appeso per sospetto di violar Ester 232.

Amaleciti. Esterminio loro per la impugnazion contro gli Ebrei. 51.

Amanti. Studio di ornamenti, e di belleze. 114. Mali loro. 211. Si lodano, e onestano i vizi loro. 236.

Amasi. Sua vittima, e allegoria. 237. Amasia. Imprudenza di consiglio. 160. Ambasciatori. Reuerenza verso loro. 122. Ambizione. Vedi Superbia, e Vanagloria. Ameto. Ospitalita sua. 128.

Is Amici.

Amici. Fraloro fi lodano, e fi compati-

Amicizia. Suoi requisiti. 49. sua memoria perpetua. 143. Differente dall'adul vzione. 166. 167. Di tre sorti, 216. Virtù, e difetti suoi. 216. 217. 218.

Amor diumo. Sue lodi, e marauiglie 150. 247.:48.

Amor (arnale, Suoi mali 36. 29. 211. 150. Suoi requisti. 113. sua possanza. 39. antichità sua. 143. Vedi Cupido, Venere, Lusuria.

Anassarco. Domanda sua impertinente. 156.

Andrea, apostolo. Suo martirio, e amore.

Andronico. Punito del suo sacrilegio. 50.
Animali. Faccia loro volta verso la terra...
31. Quanto più grandi, manco ingegnossi. 69. Più velenosi e sieri, quanto più satolli. 74. Amatori di libertà. 159. Si domano con le piaceuoleze 172.

Annibale. Concede a i Romani fepoltura. 53. Cortefe verfo Scipione 138. Presende la man destra da Scip. 164.

Anniuersari funerali appo i Gentili, 57. Annone, Superbia sua, 169, 170 Antenore. Ospitale verso i Greci, 128.

Antichità Cagione di nobiltà. 175.
Antigono. Aspellato figliuolo del Sole. 171.
Pio verfo il padre. 63. Suo dazio 103
Antioco. Gastigo della sua impietà 51. Repulsa della sua orazione. 77. Magnani-

mità verso gli Ebrei. 138. Antistene . Sua maladizione. 30. Detto contr'a Plat. 141. e contro lo adulato-

re. 168.

Antonio Santo, Imperfetto nell'omiltà, 188. Vede i lacci del mondo, 183.

Antonio Romano. Si nominaua Bacco. 165.

Apelle; Motto verso vn suo discepolo.75.

Api Mondizia'loro 110. Riparo contro i
venti. 117 Fatica per altri. 93.

Apologo di Lupi, e pecore 215. dell'Aquila, e Vo.pe 49. della Cicogna presa. 10. del Leone, e Ranocchio. 18.

Aquila Ricognizion de' figliuoli. 104. Pena di fua inospitalità. 129. Sua pietra Aeine 192. Emulazion col re de gli vecelli. 192. Guerra col serpente. 210.

Arca de gli Ebrei. Aitato contro i nimici.
110. Suoi misseri. 116.
Arca di Noe; salua il genere vmano. 116.
Arcadi. Antichita loro. 175.
Archimede. Ssera celeste. 181. Disesa di Siracusa. 225. Mouimento del mondo. 116.
Archiloco. Scritti suoi, shanditi. 15.

Architetti. Pena dell'iniquità loro. 87. Areopagiti . Onesta loro 48. Gastigo contro vn tauerniere 68. Aristobulo, Storico adulatore. 171 Armonia, Vedi Musica.

Arria. Amor e fedelta sua.113. Artaserse. Detto suo per fame, e sete.67.68. Arti. Principio loro dalla pouertà. 69.

Afelepio . Suo detto 142.
Asfaltide. Vedi Mar morto.
Asfaltide. Vedi Mar morto.
Asfaltide. Rimedio contr'alle tignuole. 74.
Asfaltide. Quando fuggono dal Nilo. 123.
Morfo mortalifsimo. 125. Gratitudine. 129.

Asuefazione. Suoi effetti. 148. Assuero. Conuito suo. 109. Astidamante. Voracità sua. 65. Asuenza. Suoi heneszi. 67. 68

Astinenza. Suoi benesizi. 67. 68. 69. Vedi Digiuno.

Atanato. Gagliardezafua. 148. Atenagora. Virtù fua contro gli fcarpioni. 134.

Ateniesi. Rispetto alle lettere di Filippo. 47.
Adulano Demetrio 170. Puniscono Demade, Euagora, adulatori. 172.

Atlantemonte. Alteza fua , e afpreza. 56. Atleti . Voracità loro. 72. Ato monte. Alteza fua. 56 Atteone. Allegoria fua. 168.

Auarizia. 88.89.90.91.95.96.97.184. Auerno. Suo fetore. 224. Aureliano. Efercizio militare. 71. Augusto. Aborretitoli signorili. 171.

Babel.

# BEEN CHI CHI CHI

7

Babel. Confusion de lingue. 17. Suoi edificatori, stolii. 160.
Babila martire. Sotterrato co' suoi legami. 152.
Baiazet. Prigione di Tamerlano. 54.]
Baltaltassara. Sua crapula. 68.
Bassisco. Fuga i serpenti. 223.
Bassiano martire. Desiderio suo di marti

Bellerofonte. Chimera, e Lettere sue, 166.
Belleze. Quali buone', e quali cattiue. 78.
80.81.82.
Belzuar pietra. Sua virt ù. 135.
Benesicenza. Sue lodi. 106. 136. 141.
156.157.
Beni celesti. Lode loro. 33.
Beni mondani. Danni loro. 33.
Bestemmiae Contr'a DIO,e MARIA,e
Bestemmiatore Săti. 223. sin a tutto 233.

Bonifacio Santo Zelo del martirio. 151.

Breuit. Sue lodi. 4. 39.240. Briacheza di alcuni. 161.

710. 151.

163.

2330

# BEADLEAN CANE

C

Acco. Sua morte. 162.
Caino. Retribuzion del juo peccato.
51. Stolstizia di occultare il juo misfat10. 160.
Calunnia. Suoi mali, e pene. 224.
Cam. Maladetto da: Padre. 225.
Camaleonie. I arieta di colori 171.
Camma Fedeltà matrimoniale. 113.
Cammelio. Amator di onessa. 47. e di armonia. 181.
Candia. Onore verso gli ospiti. 127.
Cane. E' lupo demessico. 167. Morde il

safotratto. 229. Non incrudensce ne'

giacenti. 79. Ieroglifici suoi. 216. Bene-

uolo, e fedele. 131.132.214.215. Reuelator di eccessi 162. Capelli . Colorati secondo gli vmori. 241. Capitone, pesce. Suo amore, e presura. 33. Caracalla. Esercitator de' soldati. 71. Carità. Suelodi. 62. 63. 89. 105 106. Vedi Elemosina. Carlo. M. Deuozione verso l'Eucaristia. 116. Caronda. Legge contro i calunniatori. 224. (aho, monte. Alteza sua. 206. Castore, e Polluce. Spiendore nelle tempe-Ae. 115. Catone. Temperanza. 88. Morte. 159. Detto del rossor giouenile. 43. Caualli. Onorat: di memorie. 1 35. Onesti. 34. Cauallo fluuiatile. Si caua sangue. 70. Caucaso. Alto, e aspro. 56. Cedro. Qualita verso i morti, e i viui 190.

Celio Romano. Difeso dal suo cane. 215.
Celti. Amatori de gli ospiti. 127.
Ceo sossista. Figura della Virtà, e del Vi.
Zio. 84.
Ceruo. Per be digrassa. 70. Come nuota. 105.
Cesare. Pianse la morte di Pompeo. 53. Arfe le lettere di Pomp. 138. Suo cauallo. 154.

Childonia. Sua virtù. 136. Chiefa. I Jacanti, e fuoni. 120. Furti di templi. 162. Chimera. Sua allegoria. 166.

Cibi. Puantita, e quantà. 67. 68.
Cieco d occhi, e florgiato di ganhe. Suo emblema. 105.
Cieli Armonia loro. 120.
Cimone. Rifiuto di prefenti. 88.
Cimici. Aufferità di vita. 179.
Cinife. Simbolo di vimilia. 193.
Circe. Suci cortigiani. 166. 167.
Ciro. Efercitazion di foldati. 71.
Cittadino di Gostantinopoli. Retribuzion di sua elemosina. 98.

Clelia. Scampò da' nimici. 159. Cleomede. Forteza sua, 149. Clinia. Tempera l'ira contro la cetera. 120. Clitomaco, Onestà sua. 48.

Cognizion di se stesso. Vule, e necessaria.

101. 102. 173. 234. 235.
Co lomba di Noe. Allegoria fua. 209.
Compassione. I eggi Misericordia.
Concordia. Suoi heni 119. 120.
Consuetudins. Serua di l'enere. 36.
Contrari son remedi de' lor contrari. 238.

Contrarietà di due cose, come sono in compatibili. 246.

Conuersazione. Qualità, e conseguenze sue. 10.41.48 4).219.

Cornacchie, e Ciuette. Inimicizia loro. 154. Cornelio Tacito. Politica fua detestabile. 8. 19. 22.

Cortigiani. Allegorie sopra i lor costumi.

Cose opposte, meglio si manisessano. 214. Costumi. Diversita loro. 219.

Crapula. Suoi mali. 65. fin a 69. 72. Crasso, e altri. Non risero mai. 111. Crate. Detto contro gli adulatori. 172.

Creso. Pompa di vesti. 76. Risposta del· l'Oracolo. 101.

CRISTO. Carità fus. 129. 130. 181. Pietà. 153. Passione. 130. sin a 135. 147. Pouerta, e Vmiltà. 180. 186. 187. 189. 192. 193. Indulgenza, e Pazienza. 136. 137. 139. 140. 141. 144. Giudizio tremendissimo 212. 213. Incarnazione. 206. Vita sua tempera i nostri affetti. 181. Non s'incarnaua se Adamo non peccaua. 141.

CROCE. Segno, e virtà, e miracoli. 238.

Crotoniati . Stratagemma contro i Sibariti . 32.

Crudelta contr'al Prossimo. 51.52.

Cumani. I egge contro gli adulteri. 37. Cupido. Suoi configiieri, e pittura, e frecce, e danni. 36. 211. Vedi Amor carnale, Venere, Lufuria.

# PERNERN CHAR

D

Dafni. Suoi cani. 132. Daniel. Astinenza sua. 69. Dario. Detto suo benendo acqua torbida.67. Apre il sepolero di Semiramis. 95. Suo cane fido. 131.

Dauid, Paziente nell'ingiurie. 149. Condãna se siesso. 163. Si vmilia. 191. Penitenza sua. 248.

Debitori, defunti. Sispartiua il corpo a i creditori 61.

Defunti. Vfizi, e obblighi di pregar per loro. 57. fin a 62. Impietà contr'a loro. 61. 62. Pena de gl'insepoliti 57. Anniuersari sunebri vifati appo i Gentili. 57. Vio di ricoprir gl'insepoliti. 58. Ingratitudine verso loro. 59. 60. 61. Si seppelliuano con oro, e argento. 61. e con musici stromenti. 131. Carita de' Gentili verso loro. 58. Deuozione, e miracon per li suffragi loro. 58. Debitori, pagauano col corpo. 61. Impietà di maldicenza, e di malescenza contro di essi. 223.

Dei. Peregrinazion loro. 124. Quantità, e qualità di essi. 154. Prauita Ioro. 230. 231.

Dei tutelari. Quando si partiuano dalle città. 112.

Dei soprannumerari; quali erano appo i Gentili.170.

Delfino. Sua pugna col Coccodrillo. 70.

Demade. Punito come deificator di Aleff.

M.171.

Demarato. Detto contro gli adulatori. 170. Democrito. Si accecò.35. Rideua sempre.95. Demosonte. Freddo al sele, e caldo all'ombra.121.

Demonio. Vedi Lucifero.

Demostene. Sobrietà sua.65. Beneficio al nimico. 141.

Deuozione, verso i Defunti. 58. verso la Ma donna. 195. 210. verso i Santi. 214. sin a 220.

Diceone, vecello. Sua virtu.116.

Didimo. Sua cecità, e dottrina. 17. Studio indefesso. 122.

Digiuno. Qualità, e benefizi suoi.69. fin

DIO. Sua giustizia. 49.50.51. Misericordia 63.64. Ira orribile. 74. Giudizio tremendisimo. 212. Solo Bene, e refugio nostro. 55.56.205.221.222. Vmilta sua, e amaDi.

Do

Do Don So Don

tor de gli umili. 79.192.193. Bons.d. 119.
130. Primo di affetti, e beato in se stesso.
227. Primo Ente. 227. Benefizi versoi Cristiani. 228. Non puo esser autor del male. 220. 230. Sua grazia è cagione di ogni bene, e di ogni merito, e illuminatiua dell'intelletto. 160.165.168.190. Verace nelle promesse. 97. Amore suo 109.
110. Benesstenza. 156. 157. Auto suo è necessario. 152.153. Pio, e pariente verso i peccatori. e gl'ingrati. 122.123.141. Chi serue a lui è padron d'egni cosa. 155.156 Carita, e liberalii à.89.

DIO buono, e un cattiuo. Erefia di alcuni.

Diogene. Detto contro la ignoranza.23. Pazienza verso anussene. 25. Motto della vergegna.43.

Dionigi Eracleotto. Sua grasseza. 65.

Dionigi uranno. Inuenzione d vna spada
pendente. 183.

Dipintore di galli. Aftuzia sua. 168.

Dolceza di cibi. Grea la bile.3 z.

70

10

Dominazione. Suoi mali. 183.184.185.

Donna Ateniese. Beuea la cicuta senzas offesa. 134.

Donna, una Romana, e una Efesina.Traditrici della patria 95.

Donna, che volca serue incomportabili, per mortificarsi 148.

Donna, che abborri l'ossia, per vizio d'inimicizia. 143.

Donna, che disnamorà un suv amante, per onesta. 84.

Donna, Sua pietà. 13. Preminenza. 208. Cossumi, e vizi, e mali. 37. sin a 43. Stia ritrata. 41. A bis gno di custodia. 43. Belleza sua, ripresa. 81. 82. Vaga di pompe. 75.78.79.80.81.83. Suo cadauero in acqua. 48.

Donne pudi he, qualifurono.43.

Donne Romane Assinenti del vino. 41.

Donne Romane Aftinenti del vino. 41.

Donne Ibere. Rimedio contr alla corpulen

Donne Sibaritane. Delicateze, e lusso loro.

Dono, o vero Presenti. Requisiti loro. 99. Que' de' nimici non sono doni.33.

Dotto, e indetto Differenza loro.23. Dottori sacri. Digiuno loro.69. Drago. Si ciba di veleno.125. Vfa grantudine.135.

DEHY CHYCHYG.

E

E Brei. Scriuono dalla destra verso las

Edeffo. Acque sue.103. Edipo. Si accecò. 35. Educazione di figliuoli. Sua importanza.

Egizi. Nome delle case loro, quale.87.

Antichità loro.175.

Elefante. Onesta.47. Pictá. 58. Carità. 105.
Reuela un'omicidio. 162. Ama l'armoni.1.181.

Elemofina. Swoi frutti, e potenze.62.89.91. 92 93.97. fin a 106. Vedi Carna.

Elemesina di roba altrui. 94. Elsego Beato. Sua visione 68.

Elia, Suo digiuno. 71. Vissimento suo. 77. Pane succenericio 11-7. Cibato per un corao. 155.

Eliseo. Schernitori suoi, puniti. 226.

Empedocle. Motto contr'a gli Agrigentini. 67. 87. Morte in Mongibello. 164.

Enea. Pio verso il padre. 58. Ospitale verso i Grect. 128.

Epaminonda. Vita positiva. 65. Spada sua-76 Benesicenza. 102.

Epitetto, santo. Supconfiglio. 115. Epitetto filosofo. Suo documento. 32. Epulone. Punito nella lingua. 237.

Equizio abate. Suo vestire abbietto. 83.

Eraclio Imp. Non può falire al Caluario.

Eraclito. Suo pianto.95. Erefia. Sua deteflazione. 225. Erigone . Suo cane. 171.

Erman-

Ermanno, monaco. Perizia di tre lingue, per MARIA: 109. Ermo, Santo. Sua luce in mare. 115. Errare. Vizio comune a tutti 235.

Esagono. Illeso da i serpenti. 134. Esau. Danno suo per la gola. 68. Eschine. Desso suo verso Atene. 141. Eldra. Comanda il digiuno. 71. Esempi di gratitui ine. 135. di gagliardeza 148. di manifestare il peccaso. 162. 163. di deuozione verso MARIA. 195:197. 198. -10. 211. di bestemmiatori 2 6. 228. 232. della CROCE, e jua virsù. 238. 239. d'inimicizia col prossimo.143. 144. de la Passione di CRISTO. 133. di auari. 95. di elemosinari. 98. di vestire pomposamente. 8 3. 84. Esercizio spirituale, e corporale. Sue lodi, e beni. 27.28. 9.71.72 Esiodo. Punito d'impietà verso gli Dei. 231. Esopo. Sun Ospitalità. 128. Bisacce. 235. Viuande di lingue. 2. 7.

Estier. Suo fauore presso Assuerd. 218. Estieo. Vigilanza sua. 30.

Etiopi. Antichità loro. 175.

Eua. Danni per la conversazion col Serpente.10. Roume sue restaurate per MARIA. 196.197. 06.

Euagora. Punito, auendo adorato il Redi Persia. 172.

Eucariffus, Etimologia fua 116. Sue virtù, e lodi. 107. 08.109.113 fin a 121.124.

Euclide. Pericolo suo per vdir Socrate. 25. Eunomo. Sua cetera, e cicala. 145.

Eunuco della Reg. degli Enopi. Legge la Scrittura. 12.

Eupolide. Suo Cane. 131. Europide. Potenza de' suoi versi. 16.

## CENTICATION CENTICATION

F

Abbriche mondane. Vanità loro. 87.88 Fabbrizio. Auusfa Pirro del veleno. 123. Fame. E' gusto del cibo. 68. Fango. Medicina di scottature. 192. Faraone. Sua stolitzia. 160. Fariseo Sua sporrista. 187.

Felicità mondana. Suoi mali. 246. 247. 248. Femio. Imparò fenza maestro. 17. Fenice. Sua morte. 113. Ferecide. Imparò senza maestro. 17.

Fidia. Suo scudo. 111.
Filippo Re. Si fa dio. 54. generoso verso va nimico. 138.
Filosos impaziente nelle ingiurie. 149.
Filosos, adorano vn monaco per la sua pazienza. 143.
Filosseno. Sua golostà. 65.
Fineo. Sua ospitalità. 128.

Fontane in Boezia . Qualità loro, 51. Vedi Acque . Formica. Pietà di fepoltura. 58. Forteza fpirituale. 39. Fortuna. Mutabilità fua. 54. GII GI GI GI

Francesco Santo. Suo desiderio del martirio.
151. Sua penitenza. 56.
Fratesti di Gioseffo. Terror loro dinanzi a Gioseffo. 212.
Fratesti Gataness. Piet i verso i genitori. 58.
Frigi. Antichità loro. 175.
Frine meretrice. Inuenzion di corrompere

Furie infernali. Allegoria loro. 33. Fusio Saluio . Sua gagliardeza 148.

i giudici. 35.

#### DENDENDENDE ENDENDENDENDE

G

Agliardeza d'vomini . Vari esempi.
148 149.
Gaiano . Bestemmiator di MARIA,
punito. 232.
Gambero . Suo andamento trauerso. 219.
Gatto. Sua puliteza. 47.

Germani. Legge contro l'adulterio 37. Onore verjo gli ofpui. 127.

Ginsone

Giafone Licio. Suo cane. 132.

Ginnofofist. Assinenti di carne. 72.

Giona. Dorme nel suo pericolo. 123. Si accusa reo. 163.

Giouani. Sfrenati ne' costumi. 82. 83.

Gouanni Batista Santo. Suo vestire. 77.

Gioue. Nominato Ospitale. 124.

Giouacchino Re. Abbrucia il libro di Geremia, e n'è punito. 13.

Giuda. Sua comunione, e gastigo. 125. 126.

Siscuopre reo. 163.

Giudeo. Irreligioso contr'alla Madonna, è punito. 232.

Giudeo. VIa il fegno della Croce per timore. 238. Giudei. Esterminio loro, per ribellarsi da CRISTO. 158.

Giudice. Pone alla sua destra il reo. 221 Giudit. Vecide Oloserne. 213. Giugno Valente. Sua robusteza. 149. Giulia, moglie di Pompeo Sua morte. 132. Giuliano, asostata. Si rassicura nel segno

della Croce. 238.

Giusti. Potenza loro. 155.224.225.

Giusti, e Peccatori Discorsoloro. 160. Vedi Seruire a DIO, e al mondo.

Giustiniano, Carita della roba altrui, 94.

Deuozione verso la Croce. 239.

Golosità. I edi Crapula, e Cibi.
Gorgia. Nimico del piacere. 70.
Gorgoni. Quali erano. 5.
Gostantino. Legge contro i bestemmiatori.
227. Vittorie per la Croce. 239. Gastigo della sua impietà. 50.
Goti. Ospitalità loro. 127.

Gru. Riparo, contro i venti. 117. Silenzio loro quando. 238.

Guardo di alcune genti, velenofo. 38. Guerra. Suoi mali. 119. Guglielmo Budeo. Imparò fenza maestro. 17

## DECENTION CHIEF

Acoh patriarca. Comanda la traslazion del suo corpo. 10. Suo funerale. 132. Licepo Apostolo. Prega pe' suoi nimici.143. Iael. Figura della Madonna 198.

Iberi. Onore sepra i defunti guerrieri. 39. Ibico, poeta. Sucomicidio scoperto. 163.

Ida. Monte altissimo. 206.

Ierone. Suo cane. 131. IESVS. Suo anagramma. 200. Iezabel. Suo gajiigo. 51.

Ignazio S. Desiderio di martirio. 151. Ignoranza. Suoi biasimi. 23.

Ilarione, beato. Fugge la gloria jua. 190.

Indiani. Stato loro eguale. 88. Carità loro.

Infermo. Priuo di forze, è mortale. 244. Va ri suoi mali. 66.

Infirmità occulta, è pericolofa.235.

Inferno. Sue pene. 157.

Ingiuria. Sopportazion di essa. 148.149. Vedi Perdonare al mmico.

Intmicitia. Vedi perdonare al numico. Instante, è indiussibile. 153. Interesse. Cecita sua. 96.

Iob. Ospitale. 1:7. Paziente. 149.
Ioseffo, patriarca. Trassortazion delle sue ossa. 10. Perdena ai fratelli. 142.
Iosue. Ferma il sole. 155.

Ipocrifia. Detestazion sua. 187.188.189. e 135. Ippamone. Suo cane. 131.

Ira. Vedi ingiuria, e inimicizia.

Iaia. Suo vestimento vile. 77.
Istidoro Vescouo. Riprende gli studenti profani.15.

DENTER CENT

L

Aberinto. Sua deferizione , e allegoria. 161. Ladri Ladri del tempio di Minerua; si accusano imprudentemente. 162.

Ladro, deuoto di MARIA. Suo cafo. 195. Ladrone, buono. Sua conversione. 38. Larice, arbore. Sua qualita. 46.

Leggi Ciuili,e Romane. Contro la Inonessa. 48. Contro i defunti debitori. 61. Contro le menselaute. 66. Contro i bestemmiatori. 227.

Leggi di Licia, contro i testimoni satsi. 224. di Eseso, cotro gli architettori. 87. di Sparta, contr'alle vesti pompose. 84 di Leprio, contro gli adulteri. 37. di varie Città, contro gli oziosi. 29. de' Lucani, contro i prodizbi. 34 35.

Leggi. Osservanza loro. 158.159.
Leone, monaco. Stima del martirio.152.
Leone Spartano. Detto suo.88.
Leone, animale. Mansueto a gli vmili, esimbelli.79. Suoi vestigi tortuosi. 162.

Liberta sfirituale, e corporale. Suo discor

Licaone. Sua impietà, e gastigo. 124. Licurgo. Decreto contr'a gli artisti delle pompe 80. econtr'all'oro, e argento. 88.e sepra la breusloquenza. 239.

Linea. Suos termini fono i punti. 155. Lingua. Suos beni, e mali. 237. 239. 240.

Lino, poeta. Infelicità sua, e de' suoi scolari. 5.

Lisandro. Liberalità sua 88. Lisci semminili . Biasimo loro. 78. List . Beuea inosseso il papauero. 134. Lismaco . Suo dazio . 103. Suo cane. 131.

Loquacità. Suoi mali, e biasimi. 237. Leggi Silenzio

Lorenzo, martire. Suo martirio 151. Lot. Ospitalita fua. 127. Ebrietà. 68. Loto erba. Sua proprietà. 56.

Lucifero Suo contrappasso. 30. Superbia...
155. Inimicizia con MARIA. 210. Tentazione sul morire. 213.

Luna. Superflizion sapra la sua ecclisse. 57. Lupo. Suo nuoto. 105 è cane saluatico 162. Astuzia di non si manifestare. 162. afsalto contro il toro 172. Lusso mondano. Suoi mali. 88. Lussuria. Dannosa al corpo, all'anima, alla roba, alla sama, e dissicile a vincere. 33.34.36.39.40. Vedi Cupido.

# BEAN CANCANG.

M

Addalena. Suo pianto, e lauande 125. Lamento al sepolero. 132. Malta; terra. Sua qualita. 55. Manasse. Vmiliazione, e perdono. 191. Mandragora. Virtà sonnisera. 115. Manichei. Eresta di due Dÿ, un buono, e un cattiuo 130.

Marcellino Papa. Pianse il suo peccaso.

Marcello Romano. Lagrimò fopra Siracufa. 53.

Marco Antonino. Benigno verso i nimici.

Marco Crasso. Motto dell'edificare. 87. Non rise mai 111.

Mare. Sua purgazione a luna piena. 91. Suo terrore, e danni. 207. Mare morto. Sua proprietà. 133.

MARIA Vergine. Regina de' Martiri. 147.

Sua nobilta. 175. 176. Pouerta fua. 179.
180. Vmiltà. 186. 187. 193. 194. 195. Pietà, e aiuto, e potenza. 195. 203. 204. 206.
207. 208. Miracoli. 195. 197. 198. Sua potestà, e clemenza. 209. 2.0. 213. 216.
218. Sua belleza 210. 211. Sua nimistà, e danni contro il demonio. 210 Speranza in lei 205. 206. Donatrice discienze a i suoi deuoti. 209. Sue varie lodi. 195.
196. 197. 200. sin a 209. e 232. 233.

Marsi. Natura, e potenza loro verso i ve-

Marsi. Natura, e potenza loro verso i veleni 134.

Marta. Ospitale. 128.

Martirio. Sue tods. 145.146. '47.150.151.

Marzio Coriolano. Placato dalla madre. 204.

Massimino, Imp. Esercizio de' foldati.71.
Matrona. Gassigo di vestir pomposamenete.82.

Medici,razionali,metodici,empirici.244.
Medi-

Medicina. E aggiunzione, e detrazione. 244 è conferuatiua, e curatiua. 244. Differifce, non prosbijos il morire. 244. Melantio. Sua golofita. 65. Memfite, pietra. Sua qualità. 56. Mentore. Suo cane. 131. Metello. Pio nella morte di Scipione. 138. Superbo. 165. Mexenzio. Superbia fua. 165.

Milizia spirituale. 39.
Milone. Voracita sua. 65.
Mindride. Nimico di satica. 30.
Minos. Legge contro le mense laute. 66.
Misericordia. Suo discerso. 53. 54.
Mitrilate. Ambizioso, e adulato. 170.

Moglie di Pompeo. Sua morte. 132. Moglie di Bruto. Sua morte. 132. Moglie di Asdrubale. Sua marte. 159. Moglie di Manuel Imp. Nonica di Pompe. 80.

Moise. Suo digiuno. 69. Ouraggiatori suoi punni. 226.

Monaco, ortolano. Beneficio verso i ladri.

Vn'altro Monaco Suo detto dell'omità. 190. Vittoria contralla libidine con l'omilià. 190.

Vn'aitro Monaco, Segno fe torribile, auendo Virgino fono il capez de. 15.
Mondo. Sue gran lecenorum 246.247.
Seru in fua dann [2.15] 157.

Monumento. Sun et mologia. 87.

Mormorazione. Suoi malt. 234.235.236.

Morte. Suoi non. 993117.212. Al-uni
fonota: in utili per timor di morte. 212.

Moti del arp fon jes. 2:7.

Mulacchie. Grainveiinelero premiata 135. Mufe obe peste. Du e della Balena. 191. Mufe. Quali sicon. 18; Musica. Suoi esse in mirabili. 117. 181 Suo esse nelle Chiese. 120. Mutazione, varieta, se instabilità di cose

DE DE CHENTE

temporali, espiritualis 4.55.

N

Nabucdonofor. Divien bestia 158. Saperbia sua 105.
Nafia Sua qualità. 65.
Natura. Sua varietà. 219.
Natura Sua varietà. 219.
Naturatione. Suoi mali. 207.
Nataret. Sua prorogativa. 203.

Necessita. Sua potenza. 143.
Nessore Ospitale. 128.
Nessore Empiro contra MARIA, e puni10.233.

Nibbio, e Coruo. Antipatia loro. 154. Nicanore. Sua bestemmia punita. 118. Nicia. Suoi cani. 114. Niconede. Suo cane. 131. Suo cauallo. 132.

Nicone, o Teagene. Statua fua vendicatrice. 50.

Nilo. Sua inondazione, e geomestia. 94. Suo frepito. 121. Ninue. Sua pentenea. 38.

Nino. Sus sepsiero, e inscrizione. 30.

Nobilia. San Ageorfo. 175. 176.177. Noc. Sunebbreza, 63.

Deep ten was

0

Occhio. Sur importanza. 9: 93.
Occhio. Sur ibidire, e rimedio. 35.
36. Nobilia fua. 160.
Oche volanti. Silenzio per tirrore. 238.

Odio verso il projumo. Vedi perdonare al nimico.

Ofi gent. M. dicano i merfi velenofi. 134.

Olimpo mont. Alura fua, 56. Out me lin. Sunnatura, 55. Oluferne; l'i go da ludis, 213.

Omero. Pena per la sua impiesa verso gli Dei. 231.

Kk Oneffa

Onesta di parole, e di opere.47.48. Unesta matrimonosle i 13. Unore innato in tutti gli vomini.83.

Oracolo. Sua breuiloquenza.4.
Orfeo, Suoi cani. 214. Pena sua per la irreligione verso gli Dei. 221.
Oro. Suoi mali. Vedi riccheze.
Orso. Sagacita sua , quando è grasso. 70.
Entra nella tana retrogrado. 162.
Come assalta il toro.172

Ospitalità, e Ospiti. Suo discorso. 124.127. 128.129 Ossia, cioè Hossia. Etimologia sua.116. Ossianzione di peccatori.160. Osualdo Re, elemossinario. 100.

Ox10. Suoi mali. 27.28.29.30.



F

Padre, e Madre. Non si conuiendo biassimargli. 233.
Padre di famiglia. Cura verso i figliuoli. 42.
Paglia. Sua qualità. 220.
Pandora. Suo vaso. 17.
Pantea. Suo amore 113.
Parabola delle dieci Vergini. Allegoria sua. 6.7.
Parabola del Vino, della Donna, del Re,

della Verssa. 208 Parlare. Si palesa conforme a i costumi. 48. 219.241.

Patria. Morte per lei, onorata. 150. Patrimonio. Doue sia eguale comunemen-

Pauone. Sua belleza, e brutteza. 82. Suamondizia. 110.

Pazienza. Suo trattato. 142.143.145.146. 148.149.

Peccato. Mali fuoi.16.242.243.245.

Peccatore. 246.158.160.165 166.169.

Non può flar senza pena.245.236. Sempre si manifesta.162.163, Si accusa, e si

condanna per se stesso 162.163. Fa cieco, e stoto l vomo.160. sin a 165. e 169.170. Penttenza. Suoi bent.38.74.75. 111.112. 113. Ferillo. Suo gastigo.59.

Perillo. Suo gafligo. 59. Perdonare al nimico. 135. fin a 146. Perfiani. Legge fopra l'onefia. 48. Pefci. Quali buoni, o cattiui. 29.

Piacere. Danni suoi. 246.31.32.74.
Piante, Erbe. Qualità loro per la vicinaza dell'altre. 10.
Pietro martire. Desiderio di martirio. 151.
Pirro. Cane suo. 131.
Pirrone silosofo. Sobrieta sua. 66.
Pisani. Gastigo del lor sacrilegio. 50.

Pifani, Gaftigo del lor facrilegio. 50 Pitta, Color della vergogna. 43. Pittillo. Sua golofita. 65.

Pittagora. Contr'al mangiar carne. 32. Contr'alle donne Crotonien ft. 84. Non mangiau carne. 72. Faicieli armoniofi. 120. Fa marauiglie con l'armonia. 120. Comanda il filenzio. 239.

Pittagorici . Quanto attribuiuano alla Occafione. 92.

Poesia. Suoi danni, e biasimi. 14. 15. 18.
Poesi Gentili. Vilipendio de gli Dei. 231.
Policarpo martire. Antepone la sua morte
alla offesa di CRISTO. 229.
Policrate. Sua fortuna, e infortunio. 54.

Policrate. Sua fortuna, e infortunio. 54. Polo. Suo cane. 131.

Polpo, pesce. Sua libidine. 33.

Pompe di abiti, di lisci, e di vari ornamenti. 75. sin a 84.

Pompeo M. Pietà verso Tigrane. 54. Temperanza di vitto. 65.

Popoli, che si dipingono il corpo. 76. Popolo. Costumi suoi conformi al Principe.

Porco. Occhi fuoi volti fempre a terra 33. Porcho cingbiale. Suoi denti infocati. 226. Porzia, moglie di Bruto. Sua morte. 132. Poucri . Crudeltà vfata contro di loro. 51.

Pouertà. Sue lodi. 88. 89. 178. fin a 185. Suoi mali. 180. 181. Sorella della Lussue ria. 36. Inuentrice delle arti. 69.

Precetti di DIO. Sono armonia dell'anima.

Pre

Predicatore. Senza la S.Scrittura non val niente. 24.

Principe. A i suoi costumi si conformano i popoli. 42. Sia liberale. 156. 157. Trauagliosa vita è la sua. Vedi Dominazione. Prodigalita. Suoi danni, e gassigbi. 34.

Psafone. Sua superbia. 169.

Publio Sua ospitalità 128.
Purgatorio, Graueza delle sue pene 60. Verua di esferci 58. Suffi agio delle sue anime. 57. fin a 60.

## DENDERS CONTO

D Sab. Sua ofpitalità. 127.

Rè. Sua potenza, e allegaria. 208. Re, chi fece due culle diuerje.83. Rè di Persia. Viaggio suo in Media.125. Rè dell'Indie; incenjato.125. Rè vari di trancia; deuoti della Eucari-

Reagione. Suoi benefici. 12.111.112.116.

Reo. Sta alla destra del Giudice. 221. Retri usane ael benese del male 49.50.51.

Richeze, e Ricchi. Mali vari lora. 88.19. 93-96-97.178. fin a 185. Riprenjor vizi fo. 234.235.

Robosm. Configlio foo felto. 160. Roma. Suo e er reso militare. 27. Romani l'ietzuano alle donre il vino. 41. Temeuano la vergogna. 42. Magnanimita loro. 102. 136.

Temoto. Suo recordo a i Romani. 30. Romundo, Santo. Defiderio di martirio.

Rondini. Fuggono le cafe, vicine a roumare. a 23. Non finno in Tebe mult. 123. Ert a loro Chetidoni 1.163. Rofa. Alicgerta fua. 211.

Ruberto Abate. Sua dottrina per MARIA. 209.

Ruffico. Sua viren centr'all Elleboro.134. Rufficello. Sua robustezu.: 48.

#### DEFINE CANE

S

S Aba. Regina . Viene a odir la fapienza di Salamone.13.

Sacerdote. Pena della sua conversazione.

Sagari. Sua vita delicata. 30.

Sagramenti. V jo, e viilit s loro. 243.244.

Salamone. Vita fua deliziefa.69.

Sanita. Suoi beni, e lodi.66. Sanjuga. Sua natura.96.

Santi. Deuozione verso loro vulissima. 216.

217.218.220 224.225. Santispo. Suo care.131.

Sapiente. Libertijus.198.

Sapierica. Sue lodi.181.182. Sardanapaio. Sopraferizione del fuo fepol-

cro. 30.

Sargo, pefce. Suo amere verfola capra. 33.
Saul. Sua infepienza, e cecui, e mali. 158.
160.162.

Scaro, pefce. Sun amore e prefura. 33.
Schwami. Amini di ofpitalità. 125.
Scienze vimane. Inutti perfe flesse.
Scienze. Adulatrici, perche fino inutili. 168.
Scipine. Animo henenti o 102. Pagato d'ingraticudine. 121. I mano verso Anibale.

Sciel. Rem des entral mangiar trooppo.

Scembro, p. fee. Si a gratitudine. 135.
Scrittura a ra Tef ro di tutte le scienze. 2.
3. Vidivima, e necessaritma a tutti. 3.
22. Varifumbenefizia i font lettori 17.8.
1011 12. 14. 15. 16. teria di tutti fuecceli dal principio al fine del nen 19. 2. 17.
Potte coir a tutti i pericoli. 8. Fa doiti gli incloiti. 17. Suo suppetti è DlO. 17. Bitespino, e lanno di bi von la ligia 5. 9. 12.
13. 14. Of ura, intelligibile a reasoni scadalosa a spraut. 3. 4 menti fua. 3. 4.
Suri diferenti ri punti 11. 12. Allegorigata da recitil 13. a lo di, e heni 15.
16. 18. 20. Iliu vinatrice e egli intelletti.
163. 170. 171.

kk 2 Scrie.

Scrittura profana. Suoi vari, e graui danni. 5.6.8 9.10.11.14.15.17.18.19.20.21. Studiata da gli Scrittori facri. 19. Necessaria a i fredicatori. 24.

Segnali, mandati da DIO per ammonizion nostra. 122.

S gin di mestszia nella moete de' parenti, e amici.v.1.

Sennacherib. Panito di fua heftemmia.228. Sepolero. Doue fi faccua presso gli antichi.58 Sepoltura. Van costumi di seppeline.57. 61. Pena de gl'insepolti. 57.

Seppia. Afrazia jua contro il pescatore. 190. Serpente satollo è più velenoso 74. Suo timore, e guerra con l'aquila. 116.210. L'ugge al sischio del Bassilsco. 223.

Serpense, che vomua il veleno prima che beua. 114.

Serse. Magnanimit a sua verso Temistocle.

Seruire a DIO, e al mondo. Suo discorso. 153. sin a 159.

Sefustu è inimica a tutti.158.159. Sefustre. Corregge la sua superbia 54.

Sfinge. Sua allegoria. 31 -

Sibariti. Vita deliziofa. 32. Vinti da i Crotoniati. 32.

Silenzio. Sue lodi, e viilità. 236. fin a 241. Silli. Virtà contro i veleni. 134.

Similitudine di natura fa vnione, e amici-Zia. 243.

Simone, monaco. Fuggiua l'onor di se stesso.

Simonide. Scampa da due pericoli. 214. Detto suo del tacere. 240. Sirene Quali sieno. 18.

Assessed to several distances and assessed distances

Smindrida. Suo sonno. 30.

Sobrieta. Sue lodi 65. fin a 70.

Socrate. Ruscosa a un fisconomista.9. Par simonia. 70. Deuto si pra l'asroganza umanz. 235. Partente verso un percusso re. 138. Giudi uto sapientistimo. 149. Detto del partare, e del Rè di Asa edonia.

219. Detto della jua maglie dispettosa.

148. Subrietz. 182. Sofotle, Si difende contro il figiiuolo. 24, Soldato di Pompeo. Sua forza. 149.
Solone . Legge contro i prodigbi. 34. Impaziente nella morte del figliuolo. 149. Detto contro a Crefo, adorno. 76.
Sommo Bene. Sua difinizione, e marauiglioli effetti. 96.153.159.163.247.248.

Spartani . Breuiloquenti. 4. Inimici delle pope. 84. Maiedizione contro i nimici. 87. Sparuieri. Pieta verso gl'insepolii 58.

Speranza. Suoi effetti. 205.

Spiridione, Beato. Carità verso i ladri. 136.

Stefano Santo. Suo martirio, e perdono a'nimici, 145.

Steficoro. Vilipendio contro Elena, punito.

Stoici. Vendicatiui. 52. Stolto è fempre feruo. 158. Strega. Sua impotenza per la Croce.238.

Suezi. Amisi de gli ospiti. 125. Suprebia. Sua pena, e vilsa, e solizia. 155. 164.165.186-188.190 191.

Susanna. Calunniatori suoi puniti. 226.

#### DEAD CHARTEAD C

Acitifti, o vero Politici. Biafimi, 2 ddni loro.8.19.23.50. Tacere. Sue vulutà Vedi Silenzio. Tarentini. Disonesta loro punità 48. Tauernieri. Erano già infami.68.

Tecnate Rè. Detto contro le delicateze. 67. Tentiriti, popoli, temuti da i Coccodrilli. 134.

Teodette. Suo gassigo per vilipendio della S. Scrittura. 11.

Tecdora Suo cane. 131.

Teodosio Imperatore. Gusto di cibo vile. 67. Teopompo. Punito , abusando la S.Scrittura.11.

Terpandro. Rappacifica gli Spartani con a l'armonia. 120.

Testatori, Auari, & empi contro se stessio.

Testimoni falsi. Pena loro. 224.

Tiberio. Rifiutò il titolo di signore. 271. TigraTigrane. Este dell'alterigia sua. 164. Timone. Odiatore de gli vomini. 52. Timotec, capitano. Detto sepra la cena di Platone en. Tito, Imp. Sua henesicenza, 156.

Tito, Imp. Sua beneficenza, 156 Titoli ambizioli, 169,170,188. Tit rmo. Gagliardeza fua.148.

150

Tabbia, Elemofinario. 98. Tultranza, e Continenza. Due virtù impor

Tolomeo Re. Detto della fame. 67. Sua benefitenza. 156.

Tommaso d'Aquino Sato. Costante in morte 149.

Topl. Abbandonano le case vicine a rouina re. 123.

Tortorella . Sua pudicizia. 111.

Triaca. Regina de' contraueleni. 238. Tribolazione. Viile, necessaria, gloriosa. 71. 72 146. sin a 152. Troglo diti. Mangiano i serpenti. 134.

#### BEAN CANCERNO

V Anagloria di esser lodaso. 160. fin a

Vecelli della felua Ericina , splendenti. 163. Vecelli per gran rimbombo caduti a terra. 214.

Vdeno Ninch. Dedica questa opera alla TRINITA 1. Studiator della S. Scrittura. 20. Seruo di MARIA 194.195. Demeriti suoi. 194.195. Benesizi suoi per MARIA. 209.

Vecchia, che portaua un vitello.148.

Vecchi di Susanna. Condannano se fless.

Vedoua di Saretta. Carità. 98. Ospitalità.

Vendetta. Suoi mali. 51.52.136. fin a 141. Venere. Consuetudine, e Dolore serui suoi, e Sollecitudine. 36. Figliuola del Mare, moglie di Vulcano, concubina di Marte. 40.

Vergini. Cuflodia, e cofiumi loro. 40. 42. 46-47. Rimesse du' conusti. 40. Stieno in cafa, e non conucrsino. 41. 46.

Verginità. Sue lodi 45.46 47. L'ergogna. Sue lodi: 42.43.

Verità. Sua fuperiorità. 208. Vestimenti. Quali biasimeuoli, e quali conueneuoli. 75. fin a 83.

Vesuuio monte. Suoi effetti. 226.

Viaggio verso Ponente, o Leuante; quale più, o meno veloce. 2:0.

Vino. Suoi danni. 40 41. Sua proibizione. 41. Sua premmenza. 208.

Vipera. Sua congiunzione con la Murena.

Virginio. Vecifor della fighuola. 43. Viriato. Sua vita pofitiua. 76. Vifiua virtù . Sua eccellenza. 160. Vittoria fanguinofa. Suo biafimo. 139. Vizi oneflati con parole. 236.

Vlisse. Prudenza sua contr'a Circe.69. Minerua sua protettrice.118.

Vmilt.i Sue lodi, e grandeze. 79.186. fin a 193.

Vnità. Sua virtà.119.154.

Volcazio. Suo cane.215. Vomo. Sua faccia verso il Cielo.31. Vomo di Augusta, Sua gagliardera, 149:

Rk 3 Bener



Benefizio di DIO verso me singularissimo è stato de convertire il mio ozio mondano in negozio litte. rario. Onde sarà dimostrazione d'obbligo, e pegno di ringraziamento; se io registrero qui gli Autori da me letti, oltre a gli altri molti di già segnati ne' Volumi de' Proginnasmi Poetici.

Or dunque a gloria di DIO, ancora di più ò letto gl'infrascritti.

Chmes . De Infomnijs. cap. 304. Adamantius Sopbifta. Physiognomonicalib. 2. Adamus Contzen. De Republi-

ca. lib. 10. AEmilius Probas . Vita imperat. illust.

num. 23. AElsanus. De Animalib.lib. 17. Variz bist. lib. 14. De Instruendis Acieb. AEschmes. Orationes in Timarc.in Cthesip.

Defalf. Leg.

Actius. Opera medica, lib. 4. Agathias, Historia lib. 5.

Albertano. Discorsi morali. Alexander Trall anus . Opera medica

Alinous. De Doffrina Platonis. Alcumus, feu, Albinus . Rhetorica, &

Aldus Manunus. De Questiss per Epist.

Albertus Magnus. De Animalib. lib. 26. Alex. Aptrodiseus. Froliematalib 2.

D. Ambrofices . Opera omnia.

Anastasus Synaita. Dux vis. Antonius, 3 Maximus monachi. Collecta-

nea sentemiarum. cap 122. Antanius Iulius. Rhetornalih. 7.

Andreas Twaqueilus. De Nobintate. De Iure primiren. De Lege Connub. De Iure mari.

Aphthonius Sopbista. Progymnasmata. Aquila Romanus . De Figures fent : 59

Areteus. De Re medicalib. 7. Aristanetus. Episola lib. 2. Arcbitai. Decem pradicamenta.

D. Augustinus. Opera omnia. Auengoar De Medicinalib. 3. item Anu-

dolarium) Aristoxenus. De Musica lib. 3.

Arn lius. Contra Gentes lib. 7. Ansides . Orationes. 52.

Artenidarus De Infomnüs. lib. 5. Aframpsycus De Infomnijs.

Af lepius. De Sole. De Damonib. De Anima. De B na f m.s.

Albeneus, Dipnosophifia. leb. 15 Aulus Gelbus. Noches Attica lib 19.

Avilenna. Ogera medica omnia. Aulus Un: us fine Oppins. De Be'lo Gallico, of Alexandrino, of Africo, of Hispa-

Aubertus Miraus. Elogia Belgica nu. 100. Alexander ab Alexandro. Geniales dies. 116.5.

D. Basilius. Operaomnia.

Bartholon aus Riccius. De Imitatione 3. Bar h bingers Lombardus. Paraphras. in

D. Bernardus. Opera omnia.

Beneuennius de Rambaldis. Liber Augu-

Biblia Sacra. Ideft Testamentum vetus, Testamentum nouum.

Berofui . Antiquitates. lib. 5.

Cafsius Dionysius Vicenses, seu Cassianus Bassus, seu Constantinus Cæsar. De Agricultura. lib. 20.

Califfratus. Descriptiones Statuarum.

Cebes Thebanus. Tabula. Censorinus. De Die natali

Claudio Tolomei. Lettere lib. 7.

Carolus Paschalius. De Coronis lib. 10. Carolus Clusius, Exotica, lib.10.cum Au-Panjo.

Clemens Alexandrinus. Opera omnia. Cœlius Aurelianus. Opera medica, lib.8. Cornelius Seuerus. AEthna.

Corippus Africanus. Poema de Laudib.lufini Imp.lib.4. Panegyric. in laud. Anastasy, &c.

Cornelius Celfus. De Re medica.lib.8. Cornelius Gallus, Elegia 6.

Cornelius Nepos. Vica Pomponij Attici. Cursus Fortunatianus. Ars Rhetorica. D. Cyprianus. Opera omnia.

D. Cyrillus Alexandrinus. Opera omnia.

Demosshenes, Orationes, Epistola, Exordia oration...

Dexippus. Quassiones in pradicament. Arist. lib. 3.

Demetrius Pepagomenus. De Podagra.

Demetrius Phalereus. De Elocutione : Demetrius Constantinopolitanus. De Cura, & medicina canum, & accipitrum, lih.2.

Dionyfius Arcopagita Opera omnia. Dion Chrysostomus. Orationes 80.

Dionysius Alicarnasseus. Historia lib.11. Opera Cruica.

Diony sus Longinus. De Sublimi stylo. Dioforides Medicus, lib, 8.

Dororheus Episcopus. De vita, & morte prophetarum, & Apostolorum.

Emporius Rhetor. Epistetus. Enchiridion. Epiphanius. Opera omnia. Epistola gracanica variorum Autorum in vnum collecta.

Eusebius. Opera omnia.

Fabius Pictor. De Aureo seculo.

Fabius Paulinus. De Septenario lib.7. Coment. in Thucyd. d. Peste. lsb. 2.

Franciscus Fernandius. Didascalia. cap.50.

Franciscus Petrarca. Opera omnia etrusca, G latina.

Galenus. Opera omnia.

Georgius Trapezuntius. Ars rhetorica lib.5. Georgius Cedrenus Historicus.

Georgius Gemistus Plethon . De Peloponneso, orat.z.

Girolamo Canini. Eccellenze del Santiss. Sagramento.

D. Gregorius Magnus. Opera omnia .

Horatius Augenius. De Partu Hominis.

Hegesippus. De Bello Iudaico, lib. 5. De Excidio Hierosolima.

Hermogenes. Ars rhesorica.lib.8. Herodianus Historia. hb.8.

Heraclides Ponticus. Allegorie in Homeru. De Politijs.

Henricus Gran, & aly Magnum Speculexemplor.

Hermes Trismegiflus. Opera apud Franc. Patricium.lib. 20. Item Ratio iudicandi de morbis, 69 infirmorum decubitu.

Hippocrates . Opera omnia.

Hieronymus Mercurialis. Ars Gymnafica. lib.6.

Hierocles. Commentarium in Pythag. car-

Horus Apollo. Hieroglyphica. lib.2.

Hieronimus Cardanus. De Subtilitate lib. 21. De varietate, lib. 17. Actio in Scaligerum.

Iamblicus . De Mysterijs.

Iacopo Paffauanti . Specchio di Penitenza. Iacobus Sannazarius. Opera omnia latina, & etrusca.

Soannes Zonaras. Annales. lib. 3.

Jornandes. De Origine, & reb. gestis Gothorum. De Regnorum, ac temporum successione. Ioan.

Ioan. baptifta Scortia. De Nilo. lib. 2. Io. Petrus Perpinianus. Orationes 18. Ivannes Cassianus. Opera omnia. Ican. M. Tifianus. Peplus Italia lib.4. Ioannes Seraparis . Opera medica . vo-lum. 2. Ioannes Stobeus. Sermones 129. Physica., er Libica lib. 2. Io. Pier Valerianus Hieroglypbica lib. 58. Calligationes in Virg. Carmina. Ioanne Borifacius. Vita, & Miracula B. Virg. MARIAE. leb. 9. Ioannes Diaconus. Vita S. Gregory lib.4. Io. Guilielm. Stuch. Antiquitates conuiua les lib 3. Ioan. Petrus Maphaus. Historia Indica. lib. 16. Irenaus contra bareses. lib. 5. Isocrates Crationes, & Epistola. S. Isidorus Episcopus . Opera omnia . volum. 2. Isidorus Minachus. Episole. lib. 3. Justus lipsius. Opera omnia. tomi 2. Item opusc. in Mirand. Cod in C. Taci .sum in Senec. in Dial. d. Eloq. Iulius Rufinianus Rhetor. Iulius Seuerianus Rhetor. Lauinus Torrentius. Commentarius in Horatium. La Pantius. Opera omnia. Carmina. Latinus Pacatus. Panegyricus ad Theod. Laonicus Chalcond, 'as. Historia lih. 10. Leonardus Aretinas. Hiff. d. Bello Ital. & Goib. lib. 4. Leonardus Iustinianus. Vita S. Nicolai. cap. 22. Leo Imperator. De Apparatu bellico. lib. 20. cum Epilogo. Libanius Sochifla. Præludia 72. Dissertationes 3. T'eclamationes 44. Lucas Holfenius. De vita, & scriptis Porthyrij. cap. 10. Observationes ad Vitam Prihagorie. Ludouicus Crefolhus. Theatrum Sophista rum. lib. 5. Lucianus . Opera omnia. In ius Columella. De Reruflica lib. 13. Ludouicus Carbo. Opera omniarhetorica

Macer poeta. De Herbis, & Plantis. lib.4. cum Scholijs Iuni Cornar. Marc. Tull. Cicero. Opera omnia. Mamertinus. Oratio ad Iulianum. Marc. Ant. Muretus . Oranienes. Epifola. Carmina. Farie lect. Comment.in Tacit. in Senec. in Prop. Tib. Cat. in Horat. Scholia. Marcus Cato. De Re Rusiica, cap. 162. De Originibus. Martinus del Rio. Disquisitiones magica. M vitianus Capella . De Nupt. Philologia 46.9. Macrobius. Operacius. Maximus Tyrius. Differtationes 41. Magnus Aurel. Capitadorus. Opera varia omnia. Marsilius Ficinus. Opera omnia. tomi 2. S Maximus Episcepus. Homilie omnes. Martinus de Roa. Singulares loci lib.6. De Die natali. lib. 1. Marc. Ter. Varro. De Rerustica 1. 3. De Analog. & Ling. lat. hb. 6. Mardobæus. De Lapidibus. Cum Scholigs Ian. Cornar. Mesues. Opera medica vna cum varys - autorib. in eodem volum.colletis. Menander. De Genere demonfrativo lib. 2. Meletius. De Natura Hominis cap. 25. Melanipus. De Næuis corporis. Minutius Felix. Aduersus Gentes. Michael Psellus. De Damenibus. Moyles Rabi . Aphorismi medici . Sectiones 24. Nazarius. Oratio 1. Nicephorus Constatinopolit. De Insomnije. Niceta Choniata. Historia lib. 19. Natalis de Cominhus . Mythologia.lib.10. Nicolaus Monardus. De Beegar, & Fer-

ro, & Niue, & Rosa, &c. ib. 3. Niccola I aghi. Del Santifs. Sagramento, e della Mesa. Nonus Medicus. cap. 296.

Ocellus I ucanus. De Vniuersi natura cum Annos. Lud. Nogarola scholiaft. Onosander. Stratageticus. Oribasius. Opera medica omnia. volum. 2.

S.Paulinus. Episola. 17 Carmina. Paulus AEgineta. De Re medica.lib.7. Paufanias. Grecie def riptio. lib 10. Pahepbatus. Mysbologia.

Parthenius Niceus, Amatoria affestiones. Palladius, Scholia in Hippocr.d. frasturis, & de Morh, popularieus.

Pallalius. De Rerustica.hb.14.
S. Pesrus Chrysologus . Sermones 176.
Petrus Angelius Bargaus. Opera omnia.
10m.2.

Petrus Cyllius. De Elephante.
Petrus Cymitus. Opera profa, & carmine composita.

Petrus Galatinus. Adverfus Iu Leos lib. 12.
Petrus Apollonius Excidium Is ofolymitanum, premation.

Petrus Faber, Agonificon.lib.3.
Petrus Moreflelius, De Anno Rom. &c.
De Ferijs Roman.

Phornutus. De Natura Deorum.
Philafratus. Vita Apolley viralluft. of Sophil. of Icones.

Polydorus Virgilius. De Inventoribus reru. Itb. 3. De Pro leggs. Itb. 3. Proverbia. Comment in Orat domanic.

Photous. Bibliotheca.

Philoth us vel Theophilus. Comment.in apport. Hipp.

Philo Hebræus Opera eius.

Plato, Opera etus.
Poematta, & Epigrammata veterum Latinorum au Icrum.

Petrus Damiani. Episolæ. lib.8. Ptomiceus, De Mafica. lib.3.

Petrus Gregorius, Folisfanus. De Republica.

Porplyrius. De vita Pythagore, & Nymphart maniro & Styge, & vita Plotini, & Sententi.e.

Prudentius, Poematis amnia. Plinius repos Epift. & Paneg.

Poetse veteres Launi, Tragici, e Comici. Fragments.

Polemo, philosophus. Physigeronia.lib.z. Polyanus. Stratagemata. 11.8.

Pojstlenius V t. D. Augu ini. Procopius. D. 1Edifi ĝs luftinismi lib.6. De Bello Gethico, lib.3. De Bello Vandal. lib.4. De Bello Persico lib.2.

Proclus Archiep. Constantinopolit. De Fide. De Natiu. & Transsigurat. Christi.

Epistola Synodica. & ad lo.episc. Antioch.

De Liturgia. Paneg in lo.Chrysoft.

Quintilianus. Rhetorica. lib. 12. Declamationes 19. Controuersie. 143.

R. s. bael Volateranus. Commentaria varia.

Rufinus. Ilistoria lib 11. Russus Espesius. De Re medica lib.3.

Robertus Bellarminus. De Scriptoribus. Ecclefiafficis . Gramatica Hebræa.

Simeon. Sethi. Opus medicum. Salui snus Episcopus. De Prouideatia, 5° Iudicio lib. 8.

Sulpitius Vistor. Rhetorica.lib.1. Se et us Empiricus. Pyrrhoniæ hypetypofes. lib.3. aduerfus Mathematicos. lib. 10.

Scribonius I argus. De Medicamentorum compositione.cap.271.

Seuerus Sulpicius Vita, Miracula, & Traslatio B Martini.

Schola Salernitana. De conferuanda valetudine, cum Commentar. Arnol is Neuicomonfis.

Sidonius Apollinaris. Epiflolæ, & Carmina.
Symmachus. Epifl lib. 11.
Sempronius. Ch. rographia Italiæ.
Seneca Uniofophus. Opera omnia.
Synefius. (pera omnia.
Speusppus. Definitiones.
Strabo. Geografhia. lib 17.
Storie Mifcellane, antiche lib 24.

Tertullianus. Opera omnia. Theodorus Abucaras. Differtationes 42. Theophrassus. Opera omnis. Theophisus. De Corporis humani subrica.

Textus Caronici on nes.
Thomas Poderius. De Piebus Criticis. 1.2.
Thomasius. Orationes 9.
Theore Soobul a Process nasmuta rheterica.

Theon Sophifia. Program nafmatarket rect.
Theogogladus Simocatu. Du efterne phyfice 19. Epitema historica. Epifele 35.
Theodorus Guza. De Menshus.

Thomas Dempsterus. Antiquit. Fom. 1.10.

Titus Probus. De Nominibus Roman. Tuncus Locrus. De Mundo.

Venantius, Carmina, lib 8. Vita S. Martini lib 4.

Vibicius. Inuentum bellicum. Viux Patrum Eremitarum lib. 10. Vincentius Castellanus. De Officio Regis.l.4.

Flyses Aldrourandus. De Auibus lib. 20. De Infectis, lib. 7. De pifcibus lib. 5. De Cetis. lib.1. Dt Animalious Exanguibus Mollibus, Crustacers, Testacers 2 onstruits. 4.
De Duadrupedibus solidipedibus, volts.
me.1. De Quadrup-dibus essucts vol.2.
Vitruuius. Architectura. lib.10.

Xenocrates. De Morte contemnenda.

Zosimus, Historie lib.6.

Trino, & Vnico DEO, Saluatori, Benefactori nostro, gloria, laus, & honor.

REGISTRO.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk vn foglio, e mezo.

Principio, e Tauola innanzi, sette fogli, e mezo.

Admodum Reuerendus P. Magister Dionisius Busfottus, Ordinis Seruorum Provincialis Tuscie videat an in hisce centum moralium Exercitationu, tractatibus continetur aliquid contrassidem, aut bo nos mores, & referat quid sibi videatur. Die 25. Maij 1630.

Alexand. Archiepiscopus Florent.

Illustrissime, & Reuerindissime Archiepiscope.

Opus centum moralium Exercitationum ab V deno Nisieli confectum vidi, & exacte perpendi: nihilque in eo Christianæ pietati, & bonis moribus aduersum reperi; imo sana perutili, ac iucunda eruditione refertum equide noui.

Dat in ædibus D. Annunciate. Die 13. Iulij 1630.

Ego Magister Frater Dionysius Bussottus Florët. Prouincialis Seruorum in Tuscia.

Imprimatur Florentiæ si placet Adm. R. P. Inquisit. Die 27. Iulij 1630:

Alex. Martius Medices Archiepiscop. Florent.

Il Signor Girolamo Rosati Consultor del Santo Offizio, si compiaccia veder quest'opera, e riferisca come sop. Li 23. di Luglio 1630.

Fr. Clemente Egidij Inquisitor Generale di Fiorenza.

Sebastiano Cellesi.

FLORENTIAE, Ex Typographia Landinea 1633.

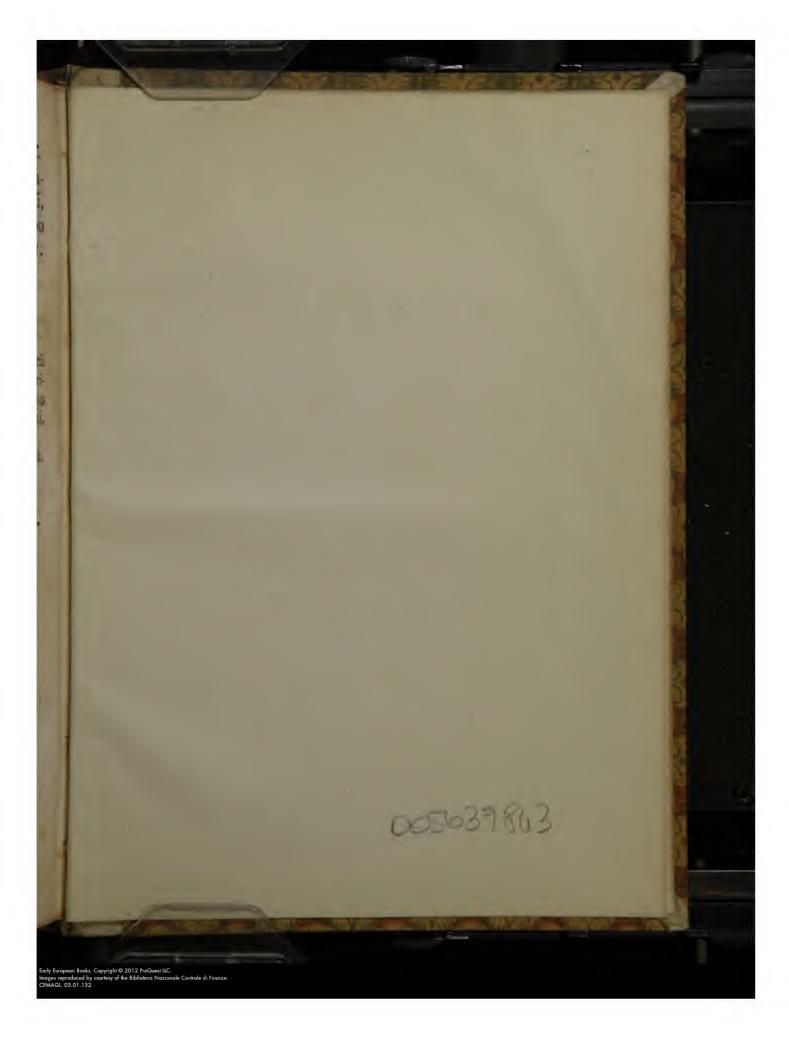

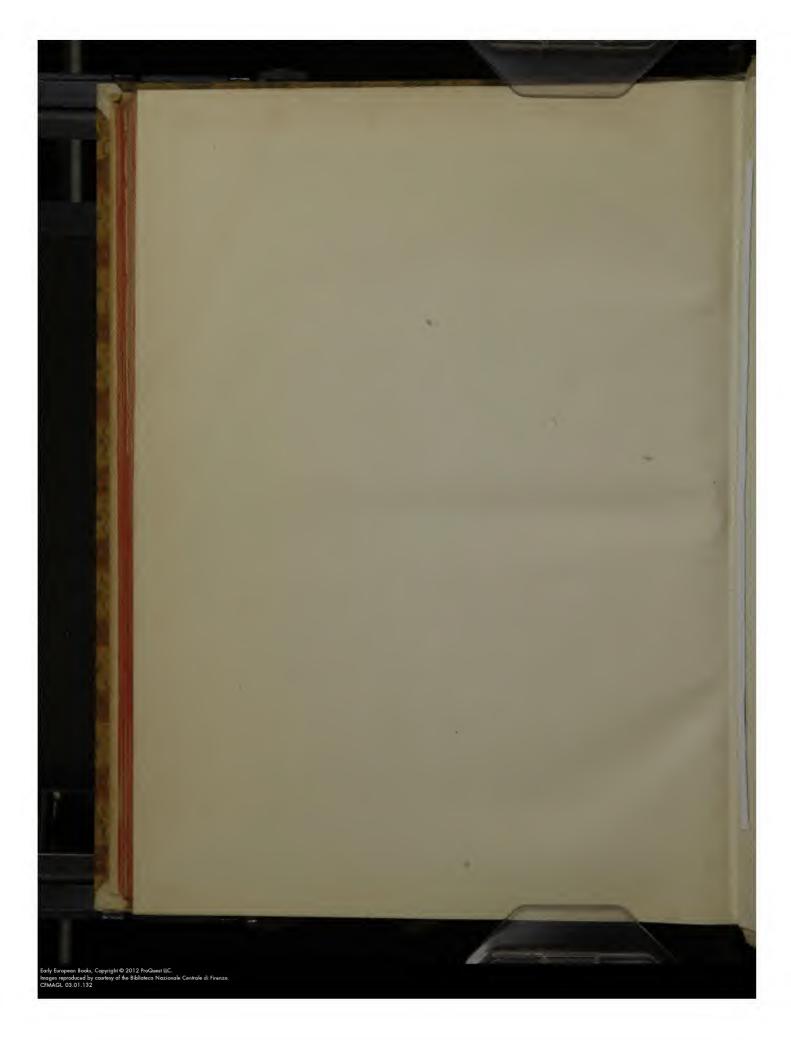

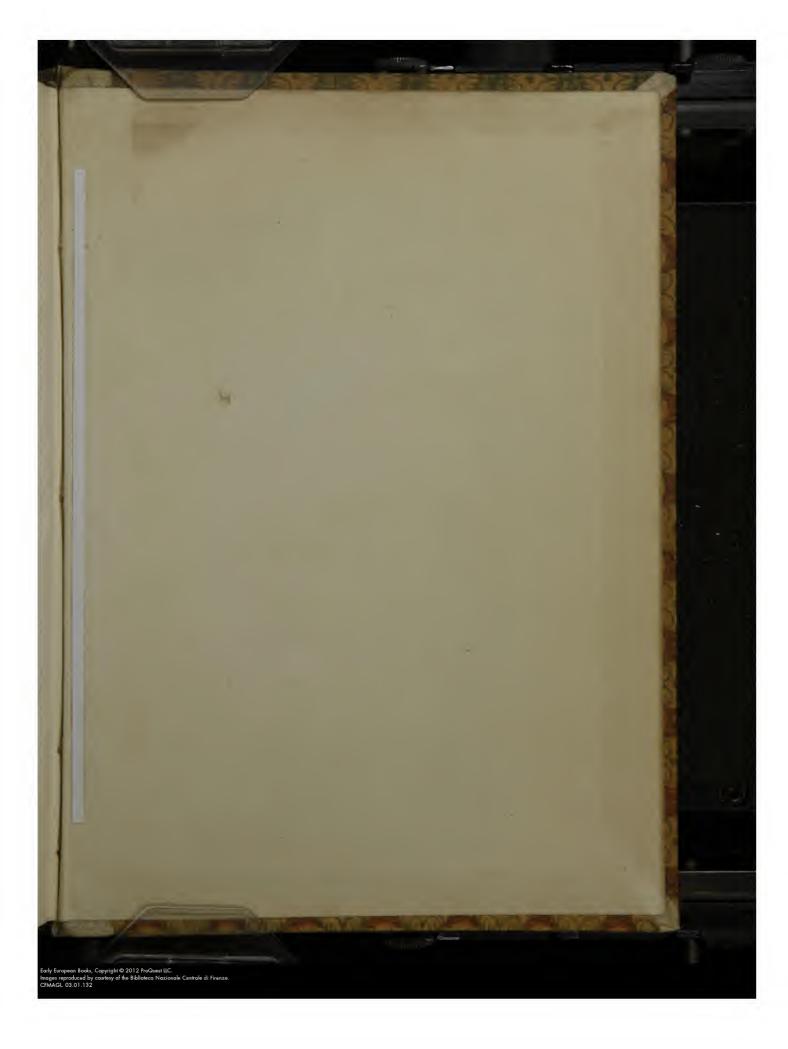